



EEpistola prohemiale nel profundissimo & altissimo libro del dialogo dela seraphica & dilectissima sposa del dolcissimo saluatore não iesu christo suore del terrio ordie di san dñico sacta catheria da siena nelagi se cotiene la uita sua & doctria breuissi EAlle illustrissime & excelletissime madame & du (maméte chesse. Madona isabella cosorte dello illustrissimo signore zua Galeazo sforza potetissimo duca di Milano: & madona beatri ce cosorte dello illustrissimo signore Ludouico sforza dignissi/ mo duca di Barri singularissime del ordie de frati pdicatori di san dnico protetrice & benefatrice. frate. N. del fidicto ordie de observatia & del couento di sancta Maria da le gratie de Mila no professo con humile recomédatione. Salute nel dolcissimo Saluatore uera salute iesu Christo.

A divia botade & clemetia verso la humana ge neratiõe quato sia stata & al psente sia illustrissime & excelletissime madame: no dico la mia o/ uero huana ma ne anche la angelica ligua seria sufficiete a narrare.ipho che hauedo creata olla si quatu a laia quatu etiadio al corpo nobilissima creatura:insignita & ornata di molti ficlarissimi

doni gre e privilegii: et dapoi el laplo e peccato: da lei p sua uo lura ppria comisso glla no cessoe mai di riduccre a se:dadoli secodo li tépi & bisogni occuréti remedio di salute. primamente amaestrado qlla p li scri priarchi e ppheti p diuersi signi e mira culi p horribilissimi & spauctosissimi iuditii & altri ifiniti modi azo glla che p molti peccati & maximamente del idolatria se era ptita & sepata da essa uera fontana di botade & acostata ala sintina fetuleta marcida & aboineuole del pero & di ogni mali tia:p tăti terrori fosse reduta ala cultura divia & al be opare. Ma uededo essa divia botade che co el tiore niete o poco zouava si Incarna delibero di trare glla a se p aore. Vñ mosto da aore iextimabile tione & uerlo la sua creatura tato amata li mado el suo unigeito fiolo a si egle dio uiuo euero: elgl prédesse carne huana & co mosti desasii fatiche pene torméti: & a lultio co la obprobriosa morte dela eroce glla liberasse dal pcto azoche uededo tato aore uerso di se lho si ftornasse a lui & si uergognasse a no mostrar olche signo de amore e uicifsitudine di carita uerso idio che per suo amore O ciecha & obtenebrata mente humana tanto patiua p lui quo sei igrata uerso el tuo signore:che no ti degni di seruire alui AA ii

Benefi cii de idioal

passiõe



Doctria di xpo Aposto li Martyri Doctori delachie sia

elgltato ha patito p te: Sil no ti piace amare lui almeno no ti rin cresca ad reamarlo. Dete et dio ofto dulcissimo & amoroso signore doctrina de uita a la hūana natura: glla amestrado p li sa cti apostoli ligli cce capitanei uictoriosissimi porteno el consa lone di afta facra doctrina: & tuto il mondo perlustrano: destro endo laydolatrie & piantando la uera fede del creatore laquale era al tuto manchada nel mondo. Ma commouedo lo inímico de la huana natura li principi pagani cotra ofta uerita:idio ac/ cesse lo spirito deli sanctissimi martiti liquali co la sua tolleran tia uinsseno li fidicti tyrani. Restituta da poi la pace ala sancta chiefia seminoe el pdicto inimico la zinzania de infiniti errori nela sctă chiesia. Cotra ligli mădoe la eterna botade li sacratissi mi doctori di la chiesia. Athanasio. Basilio. gregorio nazazeo. Zoane crisostomo: Hylario. Lyeronimo: Ambrosio irrefraga bile ptect ore excellentissimo dil populo uostro mediolanese. Augustino: Gregorio papa: e molti altri liquali co la facra do/ ctria couiseno la falsa & erroea rportado glorioso triúpho di al la.ma passati poi molti cetinara di ani:una altra uolta pullulado ne li perfidi heretici li errori: & eslendo cresciuti li pecati dil mo do sino al cielo: uosse el saluatore não la sua insticia sopra li pec catori qilli distruedo & disipado co uedeta mandare: se non che la madre di misericordia aduocatade li pecatori Maria uirgie sanctissima madre di dio co sue dolce pregere ipetro di mada re al modo p couersione de lipecatori el pclarissimo ordine de li frati pdicatori: a allo p capitaneo pricipe: & imperatore affi, gnando el grá patriarcha san dominico di natioe spagnolo ho mo di singularissima sapictia botade e persectione elquale uoledo el suo taleto moltiplicare secodo la gratia data alui da dio cosidadosi ne le oratioe de la beatissima uirgine Maria madre de idio sua e del suo ordie ptetrice. dala qle coe e pdicto era sta to costituto capo e mestro di tata religione & da lei haueua rece uto labito sancto elqle lui portoe: & li soi siglioli al presete por tano: Volse & ordino che si domădasse sua religione lordie de frati predicatori:lo officio de ligli p sua pfessione susse de extir pare li heretici ificiéti & maculáti lo ouile & el grege diesu xpo benedeto che semp coe hoi aplici predicasseno laspera guerra cotra li pecati:ifignaffeuo le uirtude & la uia del paradifo atuto el modo. & azo che gllo che lui ordinaua fusse prima copito p lui p opatioe: acceso del fuoco dela diuina charitade si puose al

María
uirgine
Ordine
di frati
pdicato
ri
Domi
nico pa
triarcha

Officio di frati p dicatori

conflicto chome uno leone scatenato persequitando li here tici no dado alchuo riposo a alli in luocho ueruno discoprendo le sue malitie: & p plublice e private disputatioe qui conin cedo & supando: & i tato isieme coli soi frati i qito sco & uicto rioso acto pualse che inniti heretici & credeti de alli fano couer tidi ala uera fede plagicosa nel tepo dela sua canonizatio ech fue.xiii. ani dapoi el suo selice trasito al paradiso: su testionia/ Singula do ueridicamete dinazi al sco pre papa gregorio no che el nue ropule ro de tali couertiti plui ep li soi frati pdicatori solamete nela gio de lobardia excedeua ceto migliara di persone. O fructo stupen frati pre dissimo O promotione amplissima di la sca sede catholica. O dicatori ordie gloriosissimo: uerate mitu sei spechio di scrita doctria:i el gle no senza grade misterio e miracolo e choe piatosamente si Pietro tiene p pgere dela dolze mie di gia maria uirgine. qfto ordine martyre sto dal suo pricipio insino agsta hora mai no hebbe alchuo heretico che hauesse salsa oppinio e cercha le cose che sono di la sta fede catholica e deli boni costumi. Successe a osto sto padre dominico el secodo prectore di la ura citta di milão seto pietro martyre el gle quato hai illustrata tuta la chiesia & ma/ ximaméte la ura pelarissima cita di milano lagle meritaméte e dotata dele sue facre relige:p che ale ufe excelletie e manife sto:mene passo breueuamete. Segto i gsto sacro ordie el sole ra diante de la chiesia militate & universale seto thomaso di aq Thoma no: la doctrina del quale gto sia splédida: uera: & approbata da xo daqo la schamadre chiesia roana tuto l'oriéte isieme co loccidéte ma no nifestaméte el cognosce. San uncétio aragonese: di la regal sa Vincan miglia di aragonia specialissimo ptectore: excelétissimo pdica tio di ra tore: huomo drictaméte aplico: quato di mirabili xpiani el cor gonia gnosceno.el qual al tempo di la pclarissima memoria di real/ Re al/ phonso serenissmo re di aragoia & di scicilia padre del serenis phonso fimo ferdinando inuictissimo re di sicilia de le ure illustrissime re ferdi signorie auo: quato fructo neli christiani neli zudei: neli mori: ando facesse meglio lo sano le uostre excellentie chome persone di Homi/ tanto sancto deuotissime. No diconiete deli altri sancti padri ni illu/ diquesto ordine splendidissimo santi & beati: iordano: Ray, strissimi mondo cathelano cópilatore dela decratale: Alberto magno: de frati Reynaldo lasso stare li pontifici innocentio quinto benedeto predica xi.ugo cardinale:zuan doinici:zuan de turre cremata: & molifori

in

18

life

confa

deltro

quale

mico

0 301

leran

inch

mon

apilli

Eco.

raga iefe.

do

dial

lido mo

pec che gie ida

de

Ti

ho

10

ta

ti altri cardinali:taxo deli patriarchi pietro de palude:Thoma fo de lentino patriarcha di hyerusalem & mosti altri arciuesco ui:uescoui:maestri in sacra theologia predicatori excellentissi mi homini apostolici liquali hano fato tanti miracoli che lin/ gua humana non le potrebe narrare. non solamente nel se Secodo xo uirde ma etiam dio nel femineo zoe nel secondo ordine ordine di să do di sancto dominico estado honorato questo sacro ordine in minico infinite suore ouero monache de quelli zoe in cicilia roma/ e mona nafiola spirituale & deuotissima dil patriarcha san dominico: che san margarita fiola dil re de ungaria Helena de ungaria: Agnese ete di ql de monte policiano & infinite altre uirgine sacratissime & acs ceptissime a dio per tuti doi li primi ordini di san dominico adoncha gloriosissimamente ha honorato so omnipotente Grande idio la sua sacratissima chiesia in infinite salute de le anime p abrusio esti procurando: & beni innumerabili: maximamente per ql le heresie dissipando ma per che el mondo & la christianita es ne sendo pieno di scientia che secodo la sententia di paulo apo, stolo gonfiali homini e persone docte non si dignauano piu Tertio procurare la salute de le anime:ma cercauano di esser promo ordine stim dignitade: & prelature non rendendo a idio el fructo dela sancta acquistada ecussi pieni de amor proprio non face, domini ano utilitade a se ouer ad altri la divina bontade secondo el suo consueto modo di misericordia uolendo soccorere al mo do: elquale era in tanta cecitade uogliendo etiam honorare catheri el tertio ordine dil suo grande & uictoriosossissimo capitanio na da se san dominico benedeto apresento al aspecto humano per na sera/ maestra doctrice: & mre seraphica & inamorata spoxa di iesu phica e xpo suo unigenito fiolo setà catherina da sena: suore: & psessa fue uir/ dil patto tertio ordie di san doinico: spechio di scita: uaso mo dissimo di purita: armario di sapia: exepio di pacietia: abisso di tude huilita: fuocho di aore e di carita: cosolatrice deli tribulati: me Infantia diatrice dela salute de molti petori deli demoi ifernali morta di cathe le inimica & expugnatrice deli boni e sci:adiutrice deli sci del padiso samiliare colocutrice del dolcissimo iesu xpo crucifixo Pueri / imitatrice deli meriti dela gle poche parole p no eer excusiua tia di ca mete logo nela mia epla sono da cer dite: legle credo che uole therina tieri oldireti & legereti. afta facra uirgie catheria nela cita di fie Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Magl. B.6.3

na cerca li ani dla gra. Mccccxlviii. de boi & deuoti pareti na kedo inazi ch la potesse cognoscer idio per eta alui deuoti ssi maméte se dedico Verzeneta de sei ani desiderado de servire a dio ado al heremo dapoi che li fue isignata la salutatioe angeli ca ogniuolte ehe ascendea sopra la scala p ciascuno scalio ouero grado fi igeochiaua & falutaua la facratiffima uirgie maria: & ef sendo di sete anni sece uoto adio esquale hauea ueduto chiaris Adole/ amamente li fancti apostoli in maiesta sopra la chiesia deli fra sentia di ti predicatori da siena. Separo da se tute le delitie mondane se catheria dete totalmente ala oratione: & el fuo corpicelo có degium un gilie: & discipline mirabelmente afflisse & le putine di sua e li ta che cost facesseno amaestro. Essendo di dodece anni si taglio Perse capeliazo che li soi parenti non la molestasseno di uolerla ma Aiõe di ritare . Despresso le iniurie & uilanie deli homini. Con gra catheri de faticha & importuita soa receuete lhabito di san dominico. na Volse exercitare nela casa paterna lossicio dele fantesche: & ali poueri di christo con grandissima largita suuenia. Ali infermi Parlare con grandissima caritade servia: ele continue bataglie e tempta di cathe tione deli demonii:con el scudo dela pacientia & lo elmeto de rina la sancta fede superoe li impresonadi: & opressi quanto so alei possibile consoloe mai dala sua bocha una parola occiosa ouer irreligiosa ensite ma sempre de idio: dela salute dele anime: de Despo, cose sancte parlaua. Ogni suo parlare era deli boi costumi del satione Audio di sancta vita: dela religio e de pieta: del dispresso del mo di cathe do: del amare de idio: e del proximo & de la patria celestiale.ni rina uno andaua da leiche non tornasse migliore e piu docto. Da christo iesu uisibelmente so spoxata e da lui familiarissimame te ussitata itato chi una uolta tra laltre che li appareua li aperse el lato sinistro: & li trasse fora el cuore: & se partico gllo essa re Muta 3 manendo senza chuore: dapoi alquanti giorni ritorno: & reattióe del pri el lato predicto & li puose nel suo loco uno core rubicon, core di do e tuto relucente : dicedo alei fiola laltro giorno ti tolsi el tuo catheri, cuore: hora te ristituisco el mio. E da quello tépo la sca uirgine na non pote piu dire signore io te ricomando el core mio: ma di/ cea signore io ti ricoando el cuor tuo. Et i signo di osto riase el signo de asta aptura nel lato dla uirgie: tata era la gia d dio i q Extasi sta scauirgie:che i lei tata eleuatioe di mete facea che ra co dio di.k. AA iiii

ma

2/20

Min elin

nelse

rdine

ne in

umay

mico:

enele

X act

inico

tente

ne p

ergl

ita es

apo,

piu

omc

udo

ace

oel

mo

are

1110

per

efu

Ma

nó

di

ne

ta

el

10

actualmente unito el suo cuore era rapita del spirito suori di se & spessissime uolte leuata i aere uedea la diuina bota itato che uedte tali secreti che no era licito adouerli narrafitato era la sua Abstine abstinetia che gsi p octo ani no mazo altro cha un pocho de su tia di.k. cho de herbe: el gle ét poco retenia nel stomacho che bisogna/ ua p forza regitarlo. Dal giorno dele cenere fin ala pétecosta no mazo niéte saluo che la facra comunióe. Alagle era tato deuo Insirme, tache no si potrebe narrare. Cotinuaméte gli haueadolore di ta di .k. capo:brusaua dal ardore dela febre era tormetada dali dolori Forte / defiancho: Cobateua co li demonii & da loro era molto mole za di ca stada. Per tate fatige po no macaua che non exercitasse le ope therina de carita doue sapea che sosse uno pouero ouer pouera: quato Carita era alei possibile si uisitaua e secorea repudeua li petori & li idu di cathe ceua a penitétia: álli che erano i discordia acordaua: & atuti de rina ua precepti di salute tanta gia di sapietia & di dostrina idio hauea infuxo i la aia di ofta fua scissima spoxa tata itelligentia de le sacre scripture: che parea che susse uno maestro i theologia: Doctri coe sia cho mai no haueste iparato a legere o scriuere se no mira 11a & sa/ colosamete: qsto p sapere dire le hore canonici del officio el gle picetia spesse uolte diceua i sieme co el dolce suo spoxo iesu xpo passi di cathe zando ouer deabulado pla sua camera sseme co lui. Tanto era la gra di idio i qlla seta legua che no era cuore così duro & obsti nato che no si couertisse a penitétia quado exeortana le psone Gradi al béopare: parea la sua faza che susse uo cherubio: & mai n ha catheri rebbe cessato di parlare: dométe che hauca auditori. Crebep ostrina tato la fama sua che no solamete di siena e dil co tado acétenara emigliara di psone ma ét dio da diuerse altre p Cocor, te dila ytalia di diuersi stati e coditioe di psone: di plati sacerdo, so di .k. tiseculari religiosi di ogni religione: zetilomini: citadini: artisici e done de ogni dignita & stato:cocoreuano ala sacra doctrina Epledi dicatherina. Eqliche no posseano hauere psonale accesso agla catheri li scriueuano secodo li soi bisogni lei a loro respodedo p moste epistole: daua amaestraméti di salute e tanto su el numero dele eple che scriuea lei: e facea scriuer a quatro scriptori: che dapoi la sua sacra morte p alchuni suoi deuoti no tute ma alquate di que sono redute i doi uolumi: ligli sono nela bibliotheca di co uetto di san dominico di uenetia. El prio uolume che cotiene le eple drizate al stado clericale. zoe a sumi potifici: a cardinali: Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

& altri platica religio si: & religiose: cotiene eple ceto e cinquata cinquel secodo uolume elgle e formato de eple al stato secula re zoe a Re regine: signori: pricipi: & altre psone: côtiene episto le cxxxviiii in legle eple quata fapieria: gta doctrina apara: qua to bene medica li defecti di ziascuno: & anima & conforta alla nirtu: qui che le hao uedure el cognoscono manifestaméte. Et p mezo di ofte eple cou errite afai anime adio fece fructo ifini Parlare to. Ma qli che psentialmete aldiuao la parola di dio dala bocha li ogato di afta uirgine seta, pcedete: tato erao mosti dal suo affocato & di cathe iliamato parlare che quatug fosseno ribaldi:miraculosamente rina erano couertiti. Chi potrebbe narrare gte inimicitie capitale e mortale: gîta sacra ulrgine a pace & unione cordialissime reuo Fructi care. Chi e allo tato facodo: chi potesse scriuere quati supbi so di cathe rono humiliati:quati auari ala largitade & elemosine conduti: rina quati disonestissimi ala sancta pudititia reduti. Nela gle uirtute tato redolea ofta sca uirgie: che no obstate che susse dona uirgi ne e giouena & de copetete belleza: si sosse uenuto gluq diso/ Odori nesto & tetato di carnalita ala sua seta psentia:no solamete li era di casti, morzada la prite tetatioe: ma sentiua usire dali uno odore ma ta di ca rauegliofo: elqle al tuto smorzaua ogni cocupiscetia: & no sola therina mete p alla hora ouer giorno: ma p miti giorni fequeti-sentiao el suo fomite ligato & costreto dala uirtu di asta uirgine: di ie su xpo spoxa catherina bindeta. O privilegio singularissimo.o dono pelarissimo. O gradi dio uirtuosissima ofta medesima Religio gra scriueno li doctori hauer hauuta la regina deli angeli: mre si couer di gre genitrice de idio maria uirgine scrissima. qle dico e colui tita che potesse narrare gnti religiosi de molte religiõe ligli erano fora di la uia religiofa: lagle haueano, pfessa aguta pfestione p afta stă uirgie forono reduti. Ne doueti pesar che fusseno frati simplici & illiterati ofti tali:ma dico plati maistri in theologia dostissimi pdicatori:lectori: & famosissimi in scietia forono per lei mirabelmente couersi. Quale e colui che potrebe narrare quata deuotiõe quato affecto hebe aqta facratistima uirgine li dignissimi ordini di sacto benedeto di certosa: di ualle ombro Religio saidicamaldoli di monte oliueto. di san lunardo. di frati pdica si di ca. tori de molti frati minori:lordine de frati heremitai di fancto augustino di iesuati & molti altri religiosi & heremiti solitarii. Tuto el modo predicava catherina: tuti li stadi laudava cathe

ise

che

afina

de su

Milda

tino

deuo,

ITe di

olori

pole,

cope

CJEU

Midu

nde

o ha

2 de

ogia:

nira

läle

raffi

era

bsti

one ha

rep

ep 10

fici

12

la

Fama rina ogni sexo desideraua de uedere el uolto di catheriana di di cathe iesu christo dolcissimo redemptore spoxa & discipula dilectil sima cognoscendo ognuno che ueramente era donna piena Detra / di urtu & di spirito sancto. Et non obstante che susse di tan Aori di ta sanctitita & perfectione hauea pero molti detractori: liqua catheri, li non cessauano di parlare di catherina. Tra questi sue uno frate gabriele da Vultera: doctore & maestro i sacra theologia Gabrie de lordine de frati minori prouinciale di quella prouintia: el/ quale era tenuto el piu docto homo che hauesse lordine deli le Zoane frati minori: a quello tempo Chostui insieme con uno altro maestro intheologia dimandato maistro zouane terzo da sie na di lordine de frati heremitani di fancto Augustino: si acor/ doe di uenire da questa sancta uirgine: & con questione soulis sime quella confondere. Et uenendo & el suo intento pro/ ponendo tra ambe dui subtilissimamente: si credereno hauer Fructo quella del tuto confusa. Ma la sacra uirgine catherina con re di cathe uerentia molta parlando & a loro respondendo per tale mo/ do la persuase lo despresso del mondo e dela scientia cosusi che subito converti. Odite madame illustrissime chosa stupen, da. Aldira la doctrina de questa uirgie sacra el predicto mae Aro gabriele si buto in terra dinanzi ala uirgine: & componcto in lachryme: tolse le chiaue di la sua cela dal cordone: & ali cir cunstanti che erano li presenti disse. Si le alchuno de uni che uoglia andare al mio conuento: toglia questa chiaue de la mia cela: & tuto quello che trouerano dentro: al presente donino per lo amore de idio: Tanto era el spirito che operaua per me zo di questa sancta nel anima de questo maestro:che a quello non puote fare resistentia. Leuossi doi citadini senexi liqua li si trouorono presenti: & tolta da lui la chiaue & in formati Od de quello che doueuano fare: andono al conuento: & trouo rono que sta cella tanto adornata di libri di coltra di seta so, CX pra el lecto: cortine atorno & altre uanita: superfluita che mon taua ala summa del tuto molti centenara di ducati: & haueria bastato quella cella laquale hauea in si el spatio di tre celle con el suo ornamento: a uno cardinale. Tosseno adonche que fti citadini ogni chofa: & per lo amor di dio distribuirono a di uersi frati poueri de quello conuento: & non lassono in la cela se non quello che era necessario ad uno pouero religioso. Er Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Magl. B.6.3

a tanta humilita si dete dapoi questo uenerando maistro che essendo provinciale chome e predicto andoe a fiorenza & li si puosi a seruir ali frati quando manzauano con grande reuerentia. Laltro maestro de heremitam che era uignuto con lui ala facra spoxa di chrissto iesu catherina convertito in quella hora propria: lasso ogni chosa & seguito la uirgine per tuto quello doue andoe: & fino ala morte sempre su con lei p seuerando sempre in sanctissima una fina ala morte. Simelme Lazari, te frate lazarino da pisa: excellentissimo predicatore: & lesto, no re doctiffimo di lordine predicto di frati minori no solamen te i priuati lochi:ma etiam dio in le publice predicatione de traheua a questa sancta uirgine. Ma breuiando la hystoria per mezo & oratione: & per la doctrina di questa sacra uirgie: las/ so tuto quello che hauea: & non obstante molte derissone de li soi frati proprii liquali el chiama uano el catherinato: perse catheri uero in sanctissima uita predicando co grandissimo fructo di nato anima & i sco finire dete laia sua al creatore queste sopradicte conversione di questi valenthuomini narra brevemente par pa pio nela bola dela sua canonizatione, ma chi le uole uede re distinctamente trouerano queste & altre cose maraueglio fe nel processo fato per la sua canonizatione nele attestatione di don francesco di malauolti monacho di monte oliueto & nele attestatione di maestro bartholamio da siena confessore di sancta catherina elquale processo ouero attestatione e nela libraria di san dominico da bolognia & i alla di san dominico de uenetia & i molti altri luochi autetico per man di notario publico: & originalméte e nela canzelaria del patriarcha di ue netia: & ache debe effere nel moafterio dila certofa da pauia odite la fama di questa scă uirgine la iclita comunita di sioren Comu za mando per lei che uenisse isino a siorenza pero che erano nita di excoiati & iterditi del sancto pie gregorio e no si uedea poter Fiorena hauer la absolutõe si no peruia di qita sancta:intendendo ql. za la cere i grade sama apsio la corte roana la gle i gl tpo era i aui gnoe.eendo puenuta la uirgie apfo a firoreza: li priori del po catheri, pulo ch uulgarmete si chiamão li signore psonalmete uscio so na ando ra de fioreza: pgado lei che li piacesse andari i auignoe dal sco in aui piet& obrignif ploro la recociliatioe la gleosa molto uoletieri gnone

lit

ma

Jus.

uno

deli

tro

Sie

ot/

10/

let

0/

he

11

acceto la facra uirgine per falute dele anime:le quale erano di uise dal sancto padre euicario de christo. Et perueuta dal sum, mo pontifice tanto li fo aceta questa sancta che puose le condi Sermo tione dela pace in le sue mane dando ales piena auctorita di la ne di ka reformatione dila pace. Et nolse el predicto sancto padre:che therina. in presentia sua e deli cardiali & altri prelati che erano presenv ti questa sca uirgie facesse uno sermoe exhortatorio delgle sue mirabelmete comedata i ofto tpo coenarra el Renerendo pre don stephão giale de lordie dla certosa ne la sua attestario ne laglife cotiene nel pdicto, pcesso tre platizoe arcinesconi ones uescouidligli ne era uno di lordie difi miori adorono al papa do mádono licetta di ádaf da catheria: mostrádo di uoles safa qua honof: & recuer cosolation dla sua doctria. El sco pre disse adati nui credião ch seren molti edificati da lei eendo uéuti co stori dela sacra uirgie: coe leoi discatéati cotégono co iniurie & obprobrii cotra dlla place & al tuto dala paciétia dela nitgie a uictoria tute le soe obiectione humelmête respodente cosuli comincio taf rono contra lei piuia di subtilissime oftione & maxie dela ma dicathe de teria dila abstratioe argumétare. Lequal ostione tanto chiara rina mente disolse questa sacra uirgine:che romaxeno tuti stupesa ti. Odire illustrissime madame la inuidia pharisata anchora no esser extista. Quel arciuéscono del ordie de frati minorisue de an do la sapiétia di ostra scare nergonadosse di cere suparo da osla: rile 0 uoleua pur áchora cotristare. Ma li altri doi copagni si leuaro/ no cotra di lui: dicedo la virgie a qlle qftioe bauer fatiffato me ail glio che mai hauesseno studiato i alchuno doctore. E custi ediån ficati adono dal papa & diffeno: Beatiffime prinui mai uedesse CCDI mo ne aldissemo psona meglio plare:ne aia tata illuinata osti 188 tre plati: erato téuti li piu docti hoi che hauesse la corte roana a lad quel temope quatro mexi che stete la uirgine con xxiii perso pal ne in sua compagnia in auignone el sancto padre si fece proue lua dere di tute le cose necessarie ala uita di tuta la famiglia: & dota lon ta di molte gratie spirituale dando a lei cento ducat per le spe xe di ritornare in italia: con la sua benedictione la remandoe. ceti Poi alquato tempo essendo el sancto padre la mando e per sua ti.c ambasiatrice a siorenza con le bolle patente. Et essendo hō: morto papa Gregorio & successo papa Vrbano sexto Ritor Ita nato a roma commando alei che da siena uenisse a Roma Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Magl. B.6.3

uoledo qila madare p ambasatrice a napoli ala regia zoana lagi era rebella ala sca chiesia. Ma poi dubitado el pre sacto che non Il fossi fato qualche dispiacere:resto de mandarla:ma piu uolte li comado che i presentia sua e di cardinali & altri presati facesse exortatione:ouer sermone exortatorio ala pace & a la unione della chiesia:laquale era diuisa per la scisma, e tanta su la gra tia che Dio dete nella lingua di questa sancta:che el sancto padre replicando le sue parole p parte co grade amiratione molte laude li dete in presentia di tuti. Eli sacri Cardinali tuti stupidi dixero. Non fue mai huomo che parlasse tanto psodamese cho me ha facto questa serua di christo chaterina. O singularissima uirgine: o anima ueramente da Dio illuminata. O Lucerna po sta sopra el candellabro di la Sancta chiesia. Quanto sei digna da esser honorata da li populi.laquale tanto sei stata honorata da christo da li suoi Vicarii & principi del mondo Cardinali: Chí odite mai piu dire che la sétă Romana chiesia hauesse tan ta fidutia in una dona: che a quella tanta liberta & faculta conce desse dando ales di formare tata pace piena libertade: Quale e quella femina che se possa gloriare di esser stata ambasatrice di doi sommi Pontifici. Quale dico e quella donna che hauesse tanta dignita che sermoizasse ouer predicasse dinanti doi Vica rii di christo in terra:con tanta efficatia:prudentia & sapientia! O priuilegio fingularissimo di chaterina da Sena uirgine san-Aislima per niuna cosa inferiore ala prima Chaterina uirgine & martyre. Quella fu sposata da christo nela sua adolescetia re ceuuto el sacro babtesmo questa nela sua infatia su mirabelmete electa da dio: & da quello dolce & uisibelmente sposata. quel la disputo coli oratori e quelli supoe: quelli sellendo i fioreza dis/ puto cotra li fraticeli de la opinioe heretici puerfi. & alli & co la sua sacra doctrina i la sua psidia cousse. glla dinazi alo sperator longamete piena di sapietia ploe qsta dinazi doi sumi l'ontifici efficacissimaméte pdicoe. alla couerti la regina e porfirio co du ceti soldati: gita couerti ifinite aie a dio. & molti pecatori obstia ti. glla stete alquati giorni seza receuer cibo corporale da niuno hō:qta duroe dal prio giorno di qdragefima ifino ala petheco sta.che no receuete mai alchu cibo seno la sacta comunioe: A ql la aparue xpo co molti sci una uolta i pgioc a qsta ogni giorno appeua esto dolce iesu co grá cosolatioe. glla sue martirizata per

Ambafatrice del pa pa chate rina

Sermõe di.k.dinanzi el papa & cardiali

Dignita di cathe rina

Compa ratione di due catherie

Disputa catheria cotragli fraticelli dela opi nione.

Degiu/ no dica therina Appitione di xpo a.k.

dir

mi

ibno

dila

reiche

refen

le fue

0 pie

10 ne

oues

lara

diffe

tico.

1e &

10 2

nao

ma

213

efar

nő

de

13:

01

e

la fede di xpo da li pagăi. gsta fu martirizata p la falute dila chie sia sancta spola di iesu xpo dali demoii. glla sue sepelita nel mo te synai dali sacti angeli: qsta fu honorabilemete sepulta co gloria corruscando di molti miracoli nella cita di roma capo e regina dil modo dali soi sacti fioli & fiole spuale. O adonche catherina senesa uirgine sanctissima. O discipula di la suma ueritade. O sposa de iesu bndicto. Quale laude abite te potremo nui offerire. Quale mo teneremo a narrare le tue magnificetie Quale ligua sera sufficiéte a pdicare le tue sacte uirtude. Qua Vtilita le sera fillo che no si marauiglia de la tua sacta doctrina: Quale della do e allo tribulato che da te no hebi reportato consolatione! Qua ctria di le e quello scelerato che p te in sancta uita non sia mutato! Qua catheria le e quel desperato chi p te non sia stato a dio reconciliato. Ceri to tu sei madre di migliara di anime doctrice dela sancta chiesia: digna di ester numerata tra li gran doctori dila sancta sedee di uerita. Et benche questa tua sacra doctrina nela tua uita sus Mori di se distusa & sparsa per la sancta chiesia nientedimeno uolse lo xxxiii. omnipotente idio che molto piu fusse ampliata. dapoi la tua seanní ca lice morte che fu nel xxxiii: anno dela tua fancta etade: azo che therina fussi al tuo sposo sanctissimo in questo assimigliata: elquale nel la predicta etade uolse rendere el spirito aleterno padre. Et per Libro questo ti inspiro di componere el libro marauiglioso di la pro dicahe/ uidentia de idio domandato el dyalogo uulgaremente, in ela rina le reluce tanta sapientia: tanta sapientia: tanta doctrina: tanto lu me de scientia: che no e alcua creatura sia di qual stato se uoglia che in quello no troui saluberrima doctrina, imperoche in qu sto sacro libro sono molte mirabile expositione dealcuni passi di la sacra scriptura mirabelmente dechiarati. in questo li pon Doctria fi tifici & sacerdoti marauigliosadoctrina di gouernare le anime dilibro di ministrare li sacrameti: de uiuer sanctamente : di insignare di cathe TIL uirtuofamente: di contemplare fructuosamente ritrouano i qrina sto ogni religioso ritroua modo di fare profecto di acquistare le sancte & reale uirtude. di esser utile a se & al proximo quanto faza pfecto e quato manchi nella uía de idio in qito li figno ri temporali impareno como debino rendere el debito dela iu stitia a dio prima al proximo suo & a se stessi in questo li mon dani sono amistrati come non deno metere affecto piu nele co se del mondo cha in dio omnipotente.e per si facto modo glle Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Magl. B.6.3

amare che no pdano laore del creatore i offo libro si cotiene el mő p el glidio fa misericordia al módo: & ali petőri: chóe si las fali peccati: choe si abraza le virtude q se ipara e ér cauto cotra le téptatione: é er feruéte nel mó adio piaceuole dele oratióe: la dulce die dela deuorioe la uariera dele lachryme la uia de ada resparadiso p el pôte dil dolze saluatore iesu xpo la carita de idio uerso lhomo: li gra băstrii dati dala divina bontade al hua na natura: mo di regratiare tata botade i osto libro e descripto el iuditio priculare di ziascuno nela sua morte: el iuditio uninerfale & generale le pene deli danati: la gloria deli beati non e uitio che i gito libro no sia ripso: no e uirtu che i gllo no sia lau data & isignata. Si allo che asto studia e petore receue mirabile emendatione. Si e iusto si coforta piu i la iustitia & accede al ao re dela uirtu sie pfecto i asto cognosce itegramere el suo stato sie iperfecto el suo macameto. Si e dispte receue speranza nela gradissima misericordia de ido. Et breuemete cocludedo ogni male in ofto libro e detestabilemere ripso: & ogni bene e lauda bilméte comédato. Essendo adocha el nobel ho lucantoni fiorétino marchatate di libri iformato di la sufficiétia edignita di questo libro ha deliberato di farlo impriere ad utilita di la uni uersale e sancta chiesia. E questo non senza particulare inspira tione diuina & in stincto de spririto sancto: elquale secodo che per el passaro lia uogliuto prouedere per diuersi & uarii modi ala falute deli christiani chusi al presente tempo per mezo di q Ro libro si ha dignato di cosolare li suo serui & serue che deside rano di compire la sua uoluntade. Azo che la sua diuina bonta de & per la gratia deli beneficii satise che continuamente sata fia de tutte legeneratione laudata & benedeta in secula seuloz rum. Considerando adoncha io quanto sia lo affesto deuotiv one: & ueneratione dele uostre illustrissime signorie mada/ me excellentissie & li bissicii sati che cotinuaente sano alordie pelarissio di frati pdicatori dalgle e peessa gita scissia sposa de ie su & alque no solaente le signorie ure hao mostrado emostrao figni duera & sca dilectioe ma et dio li uri sereissimi, pgeitori & illustrissimi: alphoso re di aragoia & di scicilia & serdinado re di Real/ scicilia deli gli ambedue siati dignamente dixese sempre sono phonso stati singularississimi protectore & disensorie & in specialita ala Refer fignoria uostra mandama ysabella parlando laquale dal serez dinado nissimo alphonso di nuouo nel reame de scicilia dignissi a

hie mo

810-

ere.

TE CZ

na ue

tremo

Licetie

Qua

Cer/

chie.

lede

ta ful

llelo

12/60

che

nel

per

pro

elā

olu

Mi

on

re q

0

mamente creato fiati progenim: la sereita del de dto sia afecio nata a ofta religione sca:semp suiscerata & cordialemente la de mostrato: & al psente mostra che grade solicitudie & desiderio accetando anzi costringedo li padri di ostra nostra cogregatio & observatia pla reformatioe deli coveti di napoli & circostan tissemp desiderando di uedere lo honore & la gloria di asto sa Hercu cratissimo ordine nío. Non meno lo illustrissimo signore her esdaca cules duca di ferrara: padre di la signoria usa madama beatrice di ferra la signoria del gle segrando le uestigie del illustrissima memo ria suo padre & fratelli ha ampliato & amplia cotinuamente el Beatri/ conuento di sca maria dali anzoli di ferrare: dando & liberalif simamente ministrado ogni necessita agili ueneradi pii che sta no in al couento: epgano idio p la coferuatioe dela fua illustrif Zua ga sima signoria. Ma che diro io del nío illustrissimo signore zuan leazodu galiazo sforzia inictissimo duca de Milao:la illustrissima signo code Mi ria deligle canto e alordie pdicto: & i speciali al couéto di sca ma ria dale gratie da Milano deuoto & affecto benefactore & pre-Luodo, store che no si potria breueméte narrare. No meno la signoria uico du illustrissima dil signore Lodouico sfortia excellentissimo duca ca di ba di Barri: e amatissima & benefatrice di gsto sacro ordie e dil co uento pdicto: coe euidétemète appare nele amplifice & signori le fabrice fate e che continuamère si fano fare nela pdicta chie xia p la sua illustrissima signoria. Mi sono mosto adouere el pe sente dignissimo libro offerire attribuire & dedicare ale ure ex celétissime & illustrissime signorie: si p cololatioe di alle coe et dio p honore di esso sco libro: el que pieno di santitade: e uertude:non debe effere dedicado senone apsone uirruose:coe sono le excellen euostre: legle in ofta sua zouenile etate de anni:ma uechia di uirtude e di costumi meritamete sono digne di haue resi sato spechio dinazi ali ochi soitazo che speculadosi nela ui ta di ofta sancta: coe et nela sacra doctrina semp copiati la uolu/ tade de idio. Piaga aducha ale illustrissime signorie use del ma no di afto uostro humile seruitore afto psente receuere: e per ufa aduocata & maystra lasferaphica sca catherina da siena spocata ca xa di iesu xpo benedecto acceptare. Azioche per li suoi meriti therina & doftrina possiati i questa uita stare nela gratia de idio: & nel altro ala ppetual gloria dil paradifo puenire. laglicofa la eterna bota divia coceda ale use signorie illustrissime. Amen. silling alphonia di muonondi rennie de fuella del Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Magl. B.6.3



Al nome de iesu christo crucifixo & de Maria dolce & del glorioso patriarcha Dominico.

Libro della diuina prouidentia composto in uulgare dala Seraphica uer gine sancta Chaterina da Siena suore del terzo ordine de sancto Dominico esfendo lei mentre che ditaua al suo scriptore rapta in singular exces so & abstractione de mente, in questo libro interviene il parlamento, tra dio padre & la uergine Chaterina per modo de dialogo zoe in modo de parlare che interviene tra doe persone. Et in esso se contiene alti & suavis simi secreti diuini.

Come una aja leuata dal defiderio del honore de idio & de la falute del p ximo exercitadosi nela humile oratione: dapoi che hebe ueduto la unione co dio de lanima che e in charitade: domado a esso dio gitro petitioe.c.i.



recio la de 1derio gatioe toftan office far re her capice memo! ente el beralif. che sta Huftris Eluan ligno ama 2 pter noria

duca

Il coi nori

hier

1p1

ecx

leét

TID

Ino

112

He

ш

T

de grandissimo desi derio uerso lo honore de dio & la salute delle anime: uene ad exercitarse per alchu

EVANDOSIV - no spacio di tempo ne la uirtu ha. na anima anxietata bituata & habitata stette nella cella del cognoscimento di se medesima per meglio cognoscere la bontade de dio i si. perche a lo cognoscimeto sequita lamore: & amando cerca de sequitare & uestirse dela uerita-

de. Ma inesuno mo la creatura gu Ila tato & e illuminata de alla ueri/ ta onto col mezo de la oratioe huile & cotinua fudata in lo cognoscime to de si & de dio: pho che la oratioe exercitádola p lo mo ditto conzun gelaia i dio seguitando le uestigie de xpo crucifixo: & cosi per deside rio & affecto & unione de amore ne fa uno altro si. Questo par che dicesse xão gdo disse chi me ama i ra & seruara la parola mia io mani festaro mi medesimo a lui: & sera una cosa comi & io con lui. in piu luoghi trouamo simile parole:plequale possemo uedere che e la ueri rade che p affecto de amore laia do uéta uno altro lui. & p uederlo piu chiaramenie recordome de haue: re audito da una serua de dio che essendo in oratioe leuada co granz de eleuatione de mête dio no ascuz deua a lochio del intellecto suo la more che lui hauca ali serui suoi ache el manisestaua & tra le altre cose diceua.apri lochio de lo intellez cto & mira i mi & uederai la digni tade & la beleza dela mia creatura che ha i se rasone. & tra la belleza che io ho data a lanima creando, la ala ymagine & fimilitudine mia resguarda costoro che sono uestidi del uestimento nuptiale zioe de la caritade adornato de molte uertu de ligli unidi sono co mi p amore. e perho te digho che se tu domandassi michi sono costoro. Respoderia chel diceua el dolze amoroso

uerbo sono uno altro mi perho ch hano pduta e abnegata la propria uolütade & uestiti & uniti & cofor mati sono con la mia. Bene e adun cha uero che lanima se conzuge co dio per affecto de amore: Si che uo liando piu uirilmente cognoscere & seguitare la ueritade leuando el desiderio suo essa aima prima per se medesima considerando che iho non puo fare uera utilitade de do ctrina de exempio & de oratione al proximo suo se prima no fa utilitate asi zioe de hauere & de acqui stare la uirtude i si: domădaua al sū mo & eterno padre quatro petitio ne:La prima era per se medesima: La seconda pla reformatione de la sacta chiesia. La terza generale per tutto quanto el modo: & singularmente per la pace di christiani: liqu li sono rebelli co molta ireueretiace persecutioe ala sancta chiesia: In la quarta domádaua la diuina proui dentia che prouedelle & in particulare in alchuno caso che licra in trauenudo.

Come lo desiderio de questa aia crebbe essendo monstrato da dio la necessita del mondo ca.ii.



Vesto desiderio era gra do se era continuo ma molto mazormente cresete essendoli mostrato

dala prima uerita la necessitade del modo & in quanta tepesta & offe,

sa de dio era & itesa haueua ancho ra una littera lagle haueua receuuta dal padre de lanima soa dode mo straua pena & dolore intollerabile de la offesa de dio & dano dele aie & psecutione dela fácta chiesia Tu to questo accendeua el fuogo del sa ao desiderio con doglia dela offe la & con alegreza duna speranza. per la quale aspetaux che dio prouedesse a tanti mali. Et pche in la comunioe laia pare che piu dolcemête se strenza infrasi & dio & me glio cognosca la sua uerita pero ch laia alhora e in dio & dio i lanima si como el pesse che sta ilo mare & el mare in lo pesse, per questo li ue ne desiderio de giugere la matina p hauere la messa elquale di era el dl de maria uerzene. E ucuta la ma tina: & la hora dela messa se messe co ansietado desiderio in lo luogo suo & co grade cognoscimento di se medesima uergognandose de la Coa imperfectione parendoli esse/ re casone del male che se faceua per tutto quanto el mondo concependo uno odio & uno despiasimen/ to de se medesima con una iustitia sancta in lo quale cognoscimento & odio & iustitia purificana le ma chie che li pareua & erano in lani, ma soa di colpa dicendo. O padre eterno io me rechiamo de miati che tu me punissi de le offese mie i questo tempo finito. Et perche dele pene che debe portare el proximo mio to per li mei pecau ne lono ca

ch

pria

cofor

adun

age co

cheuo

oscere

ndo el

na per

thelho

dedo

atione

ta uti-

acqui

aallū

etitio efima:

edela

le per

ular-

i: lig/

etiace

:In la

proui

parti-

ra in

Tala

dio

gra

ma

Ter

210

tel

61

fone pero te prego benignamente che tu li punissi sopra de mi.

Come le operatione finite non sono sufficiéte a punire ne a remu nerare senza lo affecto derà carita y de continuo capitulo.iii.



Lora la uirtude eterna rapendo e tirando a fi piu forte el defiderio fuo fazando como face

suo fazando como face ua in lo testamento uechio che qua do faceuano facrifitio a dio ueniua uno suogo & tiraua a si el sacrificio che era accepto a lui: cosi faceua la dolze uerita a quella anima che mã daua el fuogo dela clementia del spirito sancto & rapiua el sacrificio delo desiderio che essa faceua di se medesima dicendo. Non fai tu fili ola che tutte le pene che sostenne o puo sostenire lanima in quelta uita non sono sufficiente a punire una minima colpa: perho che la offesa che e facta a mi che sono bene infi nito richiede satisfactione infinita. Et perho io unglio che tu sappi che non tutte le pene che si dano i que stauita sono dade p punitione: ma per correctione: & per cassigare el figliolo quando ello offende. Ma e uero questo che chol desiderio de lanima se satissa: cioe cum la uera, contritione satisfa alla colpa &

ala pena no per pena finita che sui-Regna:ma per lo desiderio infinito peroche io che sono infinito.infini to amore & infinito dolore uoglio infinito dolore uoglio dala creatura in dui modi.luno e de la propria offesa laquale ha fata cotra mi suo creatore. laltro e de la offesa che uede far dal proximo suo verso de mi De questi cotali perche hanno desi derio infinito cioe che sono conzu ti peraffecto de amore in mi. e pero se dolco ado offedeu o uedeo of fenderme ogni loro pena che folte neno spirituale o corporale da qua lunque lado ella si uiene receue infi nito merito & satisfa alla colpa che meritaua infinita pena benche sião state operatione finite fate in tempo finito. Ma perche fue adoperata la uertu del desiderio & sustignuta la pena con desiderio & cotritione & despiasimento infinito dela colpa. pero ualse. Questo demostro paulo quando disse. Se io hauesse lingua angelicha se sauesse le cole future. Se io desse lo mio ali poueri & des se el copo mio ad arder & no haues se caritade nulla me ualereue. Mostra adocha el glorioso apostolo ch le operatione sinite non sono suffi ciente ne a punire ne a remunerare. senza condimento dello affecto de la caritade.

Come lo desiderio & la cotritto ne del core satisfa ala colpa e ala pea in si e in altri e cometal uolta satissa ala colpa e non ala pena ca sissi a

O te ho mostrato caristi

mafigliola comelacolpa non se punisse in q: ito tempo finito per nes suna pena che sultenga puramente p pea & dico che se punisi la colpa con la pena che se sostene con lo de siderio amore & contritiõe del core non per uirtuide la pena ma per uir tu del desiderio de lanima. si come el desiderio & ogni uirtu uale & ha in se uita per christo crucifixo unigenito mio figliolo in quanto lani/ ma ha tracto lamore da lui & conuirtu seguita la virtu foacio le uesti gie per questo modo ualeno & non per altro: & cosi le pene satisfano ala colpa con lo dolze & intimo amor aquistato in lo cognoscimento dol ze dela mia bonta & con la amaritu dine & contritione de core cogno scendo si medesimo & le pprie col pe soe. Elquale cognoscimento ge nera odio & despiasimento del pec cato & de la propria sensualitade. Vnde ello se reputa degno de le pe ne & indegno del fructo. Siche diceua la dolze ueritade. Vedi che p la contritione del core con lamore de la uera patientia & co la uera hu militade reputadosi degni de la pe na & indegni del fruto p humilita portano con patientia si che satisfa per lo modo dito . Tu adoncha me domádí pene azoche io fatisfaza ale offese che sono fate a mi dale mie creature. & domandi de uolere cognoscere & amare mi che sono soma ueritade. Onde questa e la uia a uolere uegnire a perfecto cognoscimento & a uolere gustare mi ueritade eterna che tu non ensi mai del cognoscimento de ti mede fima. & af basata che tu sei in la ual le de la humilitade tu cognosci mi In ti. Da questo cognoscimento tra rai quello che te e necessario. nessu na uertu figliola mia po hauere in se uita se non da la caritade & da la humilita che e balia & nutrice de es sa caritade. In lo cognoscimento a doncha de ti te humiliarai uededo ti per ti non essere & lessere mo co gnoscerai da mi che ti & li altri ho amati prima che uui fussi. & per lo amore inestabile che io ue haui uo lendoue recreare a gratía uo leuatí & recreati in lo sangue de lunigeni to mio fiolo sparto con tanto fuogo de amore. Questo sague fa cognoscere la ueritade a collui che sa leua ta la nnuola de lo amore proprio p lo cognoscimento de si peroche in altro modo non lo acognosceria. Allora adoncha lanima se accende rain questo cognoscimento de mi con uno amore ineffabile per logle amoresta in continua pena non pe na affligitiua che affliga ne deleche lanima anche la ingrassa.ma pche ha cognosciuta la mia ueritade & la propria colpa soa & la ingratitu/ dine & cecitade del proximo ha pe

tille

1 11

06

icariffi

6/300/

ein g!

per nel

amente

1 colpa

mlade

lel core

per uir

I come

le & ha

o uni-

olaniv

con-

e uesti

amon

noala

amor

o dol

naritu

ogno

ie col

ito ge

el pec

tade.

le pe

e di-

ie p

lore

hu

DC

lita

til

יחו

2

na intollierabile. Expero le dole per che me ama:che se la non me ama fe non se doleria. Vnde subito che ti & li altri serui mei haueriti per lo modo ditto cognosciuta la mía ue ritade ue couenera sostignire sino ala morte le molte tribulatione & i zurie & improperii in ditt & in fa cto per gloria & laude del noe mio si che tu porterai & patirai pene.tu adoncha & li altri serui mei portate con uera patientia con dolor della colpa & co amore dele uertu p glo ría & laude del nome mío. Facen 1 do cosi io satisfaro alle colpe toe & deli altri mei serui. siche le pene ch sosteneriti serano sufficiente per la uertu de la carita a satissare & remu nerare in uui & in li altri. In uui ne receueriti frutto de uita spete le ma chie de le vostre ignorantie & io non me ricordero che uui me offe dessi mai.in altri satisfaro per la ca ritade & affetto uostro & donaro se condo la dispositione loro con lag le riceuerano in particulare a coloroche se desponeno humilemente & con reugrentia a riceuere la doctrina di serui mei li perdonaro la colpa & la pena. Chome che per q sto uenerano a questo uero cogno scimento & contrictione di peccati loro: Sí che con lo instrumento de la orațioe & desiderio di serui mei riceueranno frutto de gratia receué do essi humilmente come dito e & meno & piu secondo che uoranno exercitare con uirtu la gratia. in ge

nerale digo che p li desiderii uostri receverano remissione & donatio ne. Riguarda qui peroche non sia tanta la loro ostinatione che uoglia no ellere reprobati da mi per des peratione despresiando el sangue che co tata dolceza li ho recuperadi ch frued riceueo!el fruto chio li al petto constrecto dale oratione di serui mei & li do lo lume & fazoli desugliare el cane dela coscientia & folo sentire lodore dela uirtu & deletarsi dela conuertatioe deli mei serui. & alcua uolta lasso che el mo do li mostri gllo che ello e sentedo ue diuersi & uariate pasione accio che cognoscano la pocha fermeza del mondo & uengano a leuare el desiderio & cercare la patria loro de uita eterna. & cosi per questi & per molti altri modi liquali lochio no e sufficiete a uedere ne la ligua a narrare nel elchuore a pensare q te suono le uie & li modi chio te gnosolo per amore & per redurli a gratía acioche la mía uerita fia co pida in loro. Constretto son de sar lo per la inextimabile charita mia chon laquale folicreai & da lamo re & desiderii & dolore di serui mei.perhoche non son oso despre fiatori de la lachrima fudore & hu/ mile oratione loro anco le accepto. peroche io son collui che li fo ama/ re il ben de le anime & dolore del danno de este, ma non uengo a da

re satisfatione di pena a questi cota li generali ma ben di colpa, perho che non sono disposti. dala parte lo ro a pigliare con perfetto amore la more mio & di serui mei. Ne non pigliano elloro dolore con amari. tudine & perfetta contritione della colpa commessa.ma con amore & contritione impersetta. & pero no hano ne receueno satisfactione de pena como li altri ma ben de colpa peroche se rechiede dispositioe da luna parte & da laltra cioe da chi da & da chi riceue. Onde perche sono imperfetti:imperfettamente receue no la perfectione di desiderii de co loro che con pena li offerisseno de nanzi da mi per loro. Et perche te dissi che receueuano remissione & anche li era donato cosi e la uerita, de che per lo modo chio te ho dito per li instrumenti de quello che di fopra dicessemo cioe del lume de la conscientia & de le altre chose le sa tissato ala colpa cioe che comenzan dose aricognoscer uomitão la mar za di peccati loro & cofi ne receuco dono de gratia. Questi sono quelo ro chestano in la charita comue un de se essi hanno receuuto per corre ctione quello che hanno hauuto& non hanno facto resistentia ala clementia del spirito sancto. receueo uita de gratia usedo fuora dela col pa. Ma seloro como ignoranti sono ingrati & sconoscenti uerso de

reli

pos

riap

tal

May

mot

tod

mi & uerso le sadighe di serui met esso sato lo torna in ruina & a iudi tio quello che liera dato per miseri cordia. Non per defecto de la misericordia ne per colui che impetra ua la misericordia per lo ingrato. ma solo p la miseria & duritia soa laquale ha posto con la mane del li bero arbitrio in su el core de la pietra del adamante elquale se non se rompe con lo sangue non se po ro pere. Et anche te dicho che non ob stante la duritia soa mentre che ha el tempo che po usare el libero arbi trio domandando el sígue del mio fiolo & con quella medesima mane el pona sopra la duritia del cuore suo la spezera & receuera el frutto del sangue che e pagato per lui. Ma se ello se indusia passato el tem po non ha remedio nissuno pero/ che non ha reporta la dotta che li fo data da me cioe.dandogli la meo 1 ria pche ritegnisse li beneficit mei: & lo intellecto perche uedesse & co gnoscesse la ueritade: & lassecto pche amasse mi ueritade eterna lagle con lo intellecto uen a cognoscere Questa e la dota che io ue ho datta laquale deba ritornare a mi padre Mahabiandola uenduta & barata ta al demonio el demonio con esso lui ha a portarne quello che in q sta uita acquisto. Et impiado la memoria dele delicie & dl ricordamé to dela deshonesta superbia auari-

cots

erho

itte lo

lore la

Venon

amari,

e della

lore &

cto no

one de

colpa

tioe da

ichi da

esono

receue

deco

no de

chete

ine &

erita/

dito

ne di

dela

lesa

nzan

mar

eueo

uelo

eun

orre

08

te

iéo

col

Co

de

tia & amore proprio de si & odio & despiacimento del proximo. essendo anchora persequitatore delli mei serui & in quelle miserie ha of fuscato lo intellecto per la desordenata uolunta perho cosi receneno con le puze lor pena eternale pche non satisseceno ala colpa con la co tritione & despiacimento del peccato. Siche hai como la pena satissa ala colpa per la perfetta contritione del core no per le pene finite & no tanto ala colpa satisfano, ma ala pe na che seguita dopo la colpa a quel li che hanno quella perfectione.& in generali come o dito e se satisfa a la colpa cíoche priuati del peccato mortale receueno la gratia. & non habiando sufficiente contritione& amore per satisfare ala pena uano a le pene del purgatorio passati dal se condo & ulumo mezo. Siche uede che se satisfa per lo desiderio de lanima unito in mi che son infinito bene pocho e assai secondo la misu ra del perfetto amore de colui che da la oratione & il desiderio de co lui che riceue. Onde con quella me desima misura che ello da a mi co/ lui riceue in si & con alla le misura to da la mía botade. sich cressi el so go del desiderio tuo & non lassare passar puto di tepo che tu no cridi co uoce huile & co cotinua oratioe denanzi da mi per loro. Cossi di co'a ti & al padre de lania toa che io

to nato in terra che uirilmente por ta te.& morto sia ad ogni propria sensualitate.

Come molto e piaceuole a dio el desiderio de uoler portare o uer partir per lui.capi.y.

Olto e piaseuole a mi fiola carissima eldeside l río de uoler portare ogní pena & fatica in fi-

no ala morte in salute de le anime. Vnde quanto piu sostene piu demostra che me ama amadome piu cognosse de la mia uerita & quato piu cognosse piu sente pena & do lore intollerabile de la offesa mia. Tu domádaui de sostignire & de puniri li deffeti daltrui sopra deti & tu non te auediui che tu doman daui amore lume & cognoscimen to de la uerita pero chizati disse chi quanto era mazore lamore tanto cresseua el dolore & la pena. Onde achi cresse la more cresse el dolo re. Adoncha io ue dico che uui do mandate & ue sera dato: pero che io non denegaro achi me domandara in uerita. Pensa che le tanto conzunto lo amore de la diuina ca rita che in lanima cum la perfecta patientia che non se puo partir lu/ nache non se parta laltra. Et pero debe lania si como elleze de amarme cossi elleza di portar per mi pe ne in qualunche modo & de qualuncha cosa io li concedo. La patie

tia non se proua se non in le pene 💉 & la patientla e unita cum la carita de como ditto e. Adoncha portate uirilmente che altramente non seristi ne demostraristi d'essere spo si de la mia uerita & siglioli sideli ne che uui fosti de li gustatori del mio honore ne de la salute de le anime.

Come ogni uertu & ogni defecto si sa col mezo del proximo capitulo.yi.



T uoglio ch tu sapich ogni uirtu si fa col me/ zo del proximo & cosi

pu ret Fa

pril puo dan del

CUIT

fide

lui.

Dera

tura

part

2006

nazi

che li

lalto

CUM

ain

do

lost

& for

mon

ogni dfecto. Vnde chi sta in odio de mi fa dano al proxi mo & así medesmo che e principa le proximo & faglie dano in gene rale & in particulare. In generale e perch siti obligati de amare el proximo uostro como uui medesmi amandolo douiti souignirli spiri. tualmente cum la oratione & cum la parola configliandolo & aidandolo spiritualmente & temporalmente secondo che fa bisogno ala sua necessita almeno cum la uolun ta non habiando altro. Onde non amando mí non amate lui no ama dolo non lo souignite & offende inanzi si medesmo pero che a se to le la gratia & offende el proximo per subtratione perche non li da la oratione & li dolzi desideri che e tenuto de offerire denanzi da mi per lui. Si che ogni souegnire che

ello fa debe peedere da la dilectio ne chelo ha per amore de mi. Et cosi anche ogni male se sa col mezo del proximo lor che non aman domi non e in la carita soa. Et tuti li mali dependeno perche lanima e priuata dla carita de mi & del pro ximo suo. Onde non facendo bene seguita che sa male. Fazado ma le uerso cui el sa lo dimoora, uerso si medesmo in prima & poi del pximo no uerso de mi cheami no puo far dano se non inquanto io reputo fato a mi quello che fa a lui Fa dão así de colpa laqual colpa el priua de la gratia & piezo non se puo fare al proximo. Fa dano no dandoli el debito che li debe dare de la dilectione de la more cum lo quale amore ello debe souegnire cum la oratiõe & cum lo sancto de siderio offerto denanzi da mi per lui. Questo e uno souignimeto ge nerale che se debe far ad ogni crea tura che ha in si rasone. Ma utilita particulare sono quelle ch se sano a coloro che sono piu da presso de năzi ali ochi uostri de liquali dico che siti tenuti de souignire luno a laltro cum la parola & doctrina & cum exempio de bone operatione & in tute le altre cose che si uede ch esso había bisogno consigliando lo schietamente como si medesmo & senza passione de proprio suo a more.& ello qfto no fa pero che za e priuato de la dilectiona uerso de lui. Si che uedi che non fazandolo

nc .

ita

tta.

non

espo

fideli

1 del

dele

lefe.

1020

pich

me/

cosi

e chi

roxi

cipa

ene ale e

TO/

mi

iri

um

an.

ral-

ala

un

on

nã

de

to

10

la

e

li fa dano particulare. Et non tanto che li faza dano non facendoli al bene che ello po ma ello li fa dano & male assiduamente. Come per questo modo el peccato se fa dano actuale & mentale! Mentale e za fato pero che ha conceputo piasere del peccato & odio de la ucetu zoe piasere del proprio amore sensiti/ uo el quale la priuato de lo affecto de la carita laquale debe hauere a mi & al proximo suo como dito e. Et dapo che ello ha conceputo lo parturisse luo dapo laltro sopra del proximo segondo che piace ala puersauolunta sensitiua in diuersi modi. Onde alcua uolta uedemo che parturisse una crudelta &in ge nerale & in particulare. Generale e de uedere si & esse creature in da natione & in caso de morte per la prinatione de la gratia & e tanto crudele che non se souene a si ne al trui de la more de la uirtu & odio del uitio. Na come crudele desten de actualmente piu la crudelta sua zoe che non tanto ch dia exempio de uirtu ma esso come maluasio pi glia lo offitio deli demonii tirado secodo el suo parere la creatura da le uertu & condugandola in lo uitio: Questa e crudelta uerfo lanima che se fatta instrumento a tolglierli la uíta & darli la morte. Crudelta corporale usa per cupidita che no tanto che ello souenga al proximo fuo ma tolle laltruí robando lí pouerelli, Et alcuna uolta fa per acto

de signoria. & alcuna uolta con in gano & cum fraude facendo ricoperarele cose del proximo & spes se uolte la propria persona. O cru delta miserabile laquale se rapriua ta dela misericordia mia se esso no torna a pieta & beniuolentia uerso de lu. Et alcuna uolta parturisse parole inzuriose. dapo lequale parole spesse uolte segta lhomicidio. Et alcuna uolta parturisse desonesta ila persona del proximo per la quale ne douenta animale brutto pieno de puza & non atolega ne uno ne dui ma qualoqua se li apro xima con amore o conuersatione ne rimane atoligato. In cui parturisse la superbia! Solo nel pximo per propria reputatioe de si: onde ne tra despiasere del proximo suo reputandosse mazore de lui. Et p questo modo li sa izuria. Et se esso ha a tenire stato de fignoria parturisse iniustitia & crudelta & e reue ditore de le carne de li homini. O carissima figliola habi dolore de la offela mia & piange sopra questi morti azo che con la oratione se de struga la morte loro. Ora uedi che da qualoncha lato & qualocha mai nera de gente tutti li uedi parturi re li peccati sopra del proximo & farli col somezo. In altro modo no se farebe mai peccato nesuo ne oc culto ne palese. Occulto e quando non da al proximo quello ch li de be dare. Palese e quando parturisfe li uicii si come io te disse. Adon cha e bene la uerita che ogni oster sa fata a mi se sa col mezo del prorximo.

Come le uertude se adoperono per mezo del proximo e perche le uertu sono poste tanto differente ne le creature. capitulo. vii.



Ino te ho come tutti li peccati se fano col me/ zo del proximo per lo

121

111

lin

red

cato

che

teli

(uo

tiau

fim

hin

Suo.

Pete

mo

principio chio ti missi zoe perche erano priuati de lo afic cto de la carita laquale carita da ui ta ad ogni uirtu. Et cosi lamor pro prio elquale tolle la caritaj& la dile ctione del proximo e principio & fondamento dogni male. Tuti li scádalí & odío & crudelta & ogní inconueniente procede questa per uersa radice de lamore proprio elquale ha auenenato tutto quanto el mondo e infermato el corpo mi stico de la sancta chiesia & luniuer sale corpo de la christiana religiõe Et perche io ti dissi che in lo proxi mo zoe in la carita soa se fundauano tutte le uertu & cosi e la uerita io si dissi che la carita deua uita a tu te le uertu:cossi e pche nissua uertu sepo hauere senza la carita zoe che la uertu se acquista per puro amore de mi. Pero che da che lanima ha cognosuta si medesma come di

sopra dicemo ha atrouato humilita & odío de la propria passiõe sen sitiua cognosendo la leze peruersa che e ligata in le mébre soe ch sem pre impugna contra lo spírito. Et pero se leuata cum odio & despia cimento de la sensualita conculcan dola fotto la rasone cum grade so licitudine & in si ha trouata la largeza de la mía bonta per molti be neficii che ha receuuti da mi. iqua li tutti ritorna in si medesma. & il cognoscimento che a trouato di se el tribuisse a mi per huilita cogno sendo che per gratia io labia trata dele tenebre & reduta al lume del uero cognoscimento. Et po che a cognosuta la mia bonta lama senza mezo & amala cũ mezo zoe sen za mezo de si & de soa propria uni lita & amala col mezo de la uertulaquale uertu ha conceputa p amo re de mi pche uede che inaltro mo do non sería grato ne accepto a mí se non concepesse lo odio del peccato & lamore dele uertu. Et poi che la conceputa per affeto damore subito la parturisse al proximo suo peroche inaltro modo non seria uerita che lhauesse coceputa in si ma come in ueritade me ama co si in uerita sa utilita a lo proximo suo. Et non po essere altramente: peroche lamore de mi & del proxi mo e una medesima cosa & tanto quanto lanima ama mi:tanto ama lui per che lamore uerso de lui ense da mi. Questo e allo mezo chio

101

ono

hele

ente

Ittili

me/

T lo

Min

affe

a ui

pro

dile

3&

tili

gni

per

,el

nto

mi

ier õe

XÍ

a

ta

u

uo posto azo che exercitare & pro uate la uirtu in uui poche non pof sando fare utilita a mi douete faria al proximo. Quelto manisesta che uui habi a te mi per gratia in lanima uostra facendo frutto in lui de molte e sancte oratione cum dolze & amoroso desiderio cerchando lhonore de mi & la salute de le ani me. Non si resta mai lanima inamorata de la mía uerita de fare uti lita a tuto el mondo in comune & in particulare pocho & affai secon do la dispositione di colui che rice ue & de lardente desiderio de col/ lui che da si como desopra so manifestato quando te dechiarai chi la pura pena senza el desiderio non era sufficiente a punire la colpa, Poi ch ello ha fato utilita p lamore unitiuo che ha fato in mi per logle ama se stesso distendendo lasfecto ala falute de tutto quanto el mondo souignando ala soa necessita in zegnasse poi che ha fato bene a si medesimo per lo concipere la uirtu onde ha trato la uita de la gratia di meter lochio ala necessita del p ximo in partículare. Onde poi ch la ha moltrato generalmente ad o gni creatura ch ha in si rasone per affecto d'carita coe dito e ello soue ne a quelli dapresso secodo diuerse gre ch lio date administrar. Chi cũ doctrina zoe cũ la parola côsigli ando schietamete senza alcuorispe to chi co exepio de uita: & gîto dbe fare ziascño zoe dare edificatiõe al

proximo de fancta & honesta uita. Queste sono le uertu & molte alire lequale non poterissi narare che se parturisseno in la dilectione del p ximo ma perche le ho poste tanto differente che non ho dato tutto a uno ancho a chí ne do una & a chí una altfa particular auegna ch una non ne possa hauere che tute no labia peroche tutte le uirtu se sono li gate insieme. Vnde sapiche io ne do molte quasi come per capo de tute le altre uirtu cioe a chi daro pri cipalmente la carita & a chi la iultia tia & a chi la humilita & a chi una fede uiua ad altri una prudetia una temperanza una patientia & ad al/ trí una forteza. Queste & molte als tre daro in lanima differentemen te a molte creature auegna che luna de queste sia posta per uno princi/ pale obiecto de uirtu in lanima dif ponendoù piu a conuerfatione pri cipale con essa che con lialtre. & p questo effeto de questa uirtude trahe a si tute le altre uirtude che choe dito e esse sono tutte ligate insieme in laffetto de la carita.e chosi molti doni & gratie de uirtu & daltro spi ritualmente & temporalmente. téporalmente dico per le cose necessarie ala uita delho tute lo date in nata differentia & non lo poste in uno perche habi materia per forza de usare la carita luno con laltro.be ne posseua io fare li homini dotati de cioche bisogna & secodo el cor po & secodo laima ma io uolsi che

luno hauesse bisogno de lattro & fosseno mei ministri a ministrare le gratie & li doni che hano receuuti da mi. Che uoglia lhomo o no: no puo fare che per forza non use lacto de la charita uero che se ella no ne fata & donata per amore de mi quello acto non lí uale quato a gra tia. Siche uedi che acioche essi usas seno la uirtu de la carita io li ho faz ti mei ministri & posti in diuersi sta ti & uariati gradi. Onde questo ue mostra che in la casa mia sono mol temansione & che io non uoglio altro che amore:peroche in lamore de mi se compisse la more del proximo compiuto che e lo amore del proximo e oseruata la lege peroch cioche posare de utilità secondo lo stato suo colui che e ligato i questa dilectione lo fa.

loa

mi

colu

uer

0000

led

laffa

chel

chiin

lalor

**fpera** 

de.in

ebife

hfi

fullin

is the

lajan

cjuf

mela

nel

ello

defo

Como le uertu se prouano e si sortisicano per li lor cotrarii.e.viii.

Ott ditto come lhomo
h fa utilita al proximo in
laquale utilita manifelta lamore che ha a mi.
hora te dico in lo proximo perche
proua in si medesimo la uirtu de la
patientia nel tempo de la izuria ch
riceue da lui. & proua la humilita i
lo superbo la fede in lo isidele la ue
ra speranza in colui che non spera
& la iustitia i lo iniusto la pieta nel
crudele & la mansuetudine & beni
gnita nel iracondo, tute le uertu se

prouato e se parturiscono nel pro ximo si come li peruersi ogni ujito parturisseno nel proximo loro, on de se u uedi bene la humilita e pro uata in la superbia zoeche lo humi le spenze la superbia peroche el su perbo non può far damno a lhumi le.ila infidelitade de lo iniquo ho mo che non ama ne spera i mi par turita e i colui che e fidele a mi. no diminuisse la sede ne la speranza i - colui che la coceputa in fi per amo re de mi:anche la fortifica & la pro ua in la dilectione de lo amore del proximo. Che conzoliacola che el lo el uega infidele & fenza speranza in mi & in lo mio seruo peroche colui che non me ama meno po ha uer sede ne speranza in mi ache la pone in la propria sensualita laqua le ello ama. el seruo sidele mio non lassa peroche sidelmente no lami& che sempre con speranza non cerchi in mi la salute sua. Siche uedi i la loro infrdelita & mancameto de fperanza. se proua la uirtu de la sede.in queite & in altre cose lequale ebisogno de prouarla ello la pua infrà in la proximo suo. & cofila justicia non diminuisse per le sue i · iustitie anche dimostra de prouare la justicia cioc che dimostra che ello e justo per la uertu de la patietía co me la benignita & mansuetudine nel tempo de lira se manisesta con esso dolze patientia & la inuidia o despiasimeno & odio chon la dile ctione de la carita & fame & deside

å

icle

bur:

o: no

ile la

Mano

de mi

2 gra

lius

10 12/

afista

sto be

o mol

roglio

more

pro-

re del

croch

do lo

uelta

oe si

viii.

omo

o in

rife

mi.

che

lela

ch

ta 1

lue

era

nel

ení

Se

rio de la falute de le anime, anche te dicho che non tanto che se proui la uirtu in coloro che redeno be ne permale majo te dico che spes se uolte rendera carboni accesi de fuogo de carita elquale discaza lodio & lo rancore del cuore & de la mente de liracondo. & daodio si torna spesse uolte a beniuolentia& questo e per uirtu de la caritade & p fetta patientia che e in colui che so-Renelira de lo iniquo portando & supportando li deffecti suoi. Se tu risguardi la uirtu de la forteza&de la perseueranza essa e aprouata nel molto sostenire ne le inzurie & de tractione de li homini liquali spesse uolte quando per inzuria & qua do con losege uogliono ritrare lho mo da seguitare la uía & la doctri na de la uerita. onde in tutto e forte & perfeuerate se la uirtu de la sor teza e dentro conceputa & allora la proua defuora nel proximo come ditto tho. & se essa i el tepo cheap uata co molti cotrarii n. facesse boa pua no seria uirtu i uerita fondata.

Quiui comenza el tractado de la disecretione e prima comme las secto no se de ponere principalme te nela penitentia ma ne le uirtu. E come la discretio e riceue uita da la humilita e come rende a ciascadu no il debito suo coix.

V.



seche de laninia prouate conie ditto ho non solamente quelle uirtu che se sano con linstrumeto del cor po cioe con acto de fuora o con di uerse & uarie penitentie lequale so no instrumento de uirtu perhoche solo fuste questo senza uirtu diso/ pra contate poco piacereueno a mi anche spelle uolte se lanima no sel se la penitentia sua discretamete ci oe che laffecto suo susse posto prin cipalmente in la penitentia comin ciata impedireue la sua persectioe Ma debelo poere in laftecto de lamore con odio sancto de si con ue ra humilita & perfecta pacientia& ne le altre uirtu intrinseche del ani ma con fama & defiderio del mio honore & de la salute de le anime: Lequale uirtu demostrão che la uo lunta sia morta & continuamente le amaza sensualmente per affecto da more de uirtu.con questa doncha discretione debbe fare la penitentia sua cioe de ponere el principale affecto ne le uirtu piu ne la pe nitentia soa & la penitentia debbe fare come instrumento per augu! mentare le uirtu secodo che e biso gno & che se uede de posser fare se condo la misura de la sua possibilita.In altro modo cioe fazando el fo damento sopra la penitentia impa zaria la sua perfectione perche no feria fata con lume de cognoscime to de si & dela mía bonta discreta/

mente:e non pigliaria la uerita mla ma indrescretamente sarebe non a mando quello che io piu amo&no odiando quello che io piu ho in o dio .Che discretione non e altro che uno uero cognoscimento che lanima de hauere de si & de mi & in quelto cognoscimeto tene la sua radice. Ella è uno figliolo che e incalmato & unito con la carita, e ueroche a molti figlioli si come uno arbore che habia molti rami.ma ol loche da uita a larbore & a li rami e la radice se ella e piantata in la ter ra de la humilita laquale e balia & nutrice de la charita doue la incala mato gito fiolo & arbore de la dis scretione.peroche altramente non seria uirtu de discretione & non p duria fruto de uita se essa non fosse piantata in la uirtu de la humilita. peroche la humilita procede dal co gnoscimento che lanima ha de si. Etza ii dissi che la radice de la discretioe era uno uero cognoscime to di se & de la mia bonta. Onde subito rende ad ogniuno discretamenteel debito suo. Principalmete el rende a mi rendeno gloria & laude al nome mio . & retribuille a mi le gratie & li doni che uede & cognosce hauere receuuti da mi:& a si rende quello che si ucde hauere meritato cognoscendo si non estere da si & leisere suo elquale cogno sce hauer habiuto per gratia da mi

change delaymone a fine Autofale

per inla

m¢i

non

pris

imp

mo

liio

crea

Suo.

han

åco

rend

derly

das

con

& ogni altra gratia che ha recenuta sopra lessere la retribuisse a mi & non a fi. & parea lei essere in gratia a tanti beneficii & negligente i non exercitato el tempo & le gratie receuute: & però li pare essere de gnade le pene. onde à lhora si rede odio & despiasimente in le colpe soe. Et questo sa la uertu de la dis cretione fondata in lo cognoscime to de si come ucra humilita, che se questa humilita non fosse in lanis ma come ditto e seria indiscreta la quale indiscretione e posta in la su perbia come la discretione e posta in la humilita. Et pero indescreta mente si como ladro roberia lho, nore a mi & dareuelo a si per pro/ pria reputatioe: & quello che e suo imponerebe a mi lamentandosi & mormorando de li misterii mei liq li io adoperasse in lei o in altre mie creature.onde dogni cosa se scandelezarebe in mi & in lo proximo suo el contrario fanno coloro che hanno la uirtu dela discretione che dapo hanno renduto el debito che ditto e a me & alloro rendeno poi al proximo el principale debito de laffecto de la carita & de la humile & continua oratione elquale debe rendere cadauno luno a laltro & ré derli debito de doctrina & di sancta & honella uita per exempio.& configliandolo & aiutandolo feco

mla

1011

odino

ono

e altro

nto che

emi &

ie la Sua

ite in-

ale ue

ne uno

i.ma ql

li rami

in la ter

palia &

incals

la di

te non

non p

n fosse

miliu.

dalco

de si.

la di

olcime

Onde

screta-

alme.

ria &

pulle

ded

nick

ucre

elle

gno a mi

do che lie bisogno ala salute soa co me desopra te dissi. In ogni stado chelhomo e o signore o prelato o subdito se esso ha questa uirtu ogns cosa che sa & rende al proximo suo sa discretamente & con affecto de carita peroche quelle uertu sono li gate & messedate insieme & pians tate ne la terra dela humilità laquale pcede dal cognoscimeto de si .

Similitudine come la charita la humilita e la discretione sono uni te insema a laquale similitudine la nima fi deba coformare cap.x.



Ai como stano queste tre uirtu: Chome tu ha uissi uno cerchio todo posto sopra la terra & i

lo mezo de lo cerchio efisse uno ar bore con uno filiolo da lato conzu to con lui. Larbore se nudriga i la terra che contene la largeza del cer chio: peroche se susse suora de la ter ralo arbore seria morto & non da rebe frutto in fine che non fuffe pia tato in la terra. Ora cosi pensa che lanima e uno arbore fato per amo re. & po non po uiuere daltro che damore euero che se essa ania non ha amore divio de perfecta charita no pduce fruto de uita ma di mor tele necessario adoncha che la radi

AND THE PROPERTY OF THE PARTY O

ce de questo arbore cioe lafecto de lara stia & escha del cerchio del uero cognoscimento de si elquale co gnosciméto di se e cogionto in mi che non ho principio ne fine: si coe el cerchio che e tondo che quando te uai riuoltando detro nel cerchio tu troupno hauer fine ne pricipio & pur li detro ti troui. Questo co x gnosciméto di se & di me si troua: & stasopra la terra de la uera humi líta:laqual e tanto grande quáto la largheza del cerchio cioe el cognoscimento che ha habiuto de se me/ desimo cogiunto come coe dicto e. Perho che altramente non sereb be cerchio senza fine: & senza prin cipio:ma haueria principio hauen do comenzamento a cognoscere si & finirebe ne la confusione se que sto cognoscimeto no fusie congiúto in me. Alhora larbore de la charita se nutrica in la humilita metten chi uora riceuere de li fructi de gli serui mei: & a me rende odore de gloria & laude al nome mio. Et co

si sa quello perche to el creat. onde da questo zunze al termine suo cio e mi dio che son uita durabile & chi non ge posso essere tolto se non. uole.onde tuti quanti li frutti che e scono de larbore sono conditicon la discretione.peroche sono conzu ti insieme come dicto te ho.

Come la penitentia e li altri exer cicii corporali se debeno prendere per instrumento de uenire a uirtn & non principal affecto. E del lue de la discretione ne in diuersi altri modi e operatione. c.xi.

come independent lines

M. ilsbrugger St. 2011



N Questi sono li fruti & le da lanima cioe la proua de la uirtii al tempo de l

bisogno: & pero ti diste se bene ti ri corda za cotanto tempo quando de do el figliolo dalato de la uera dif . fideravi de fare gran penitentia p cretione p lo modo che dicto ho i me dicendo che poreue io fare che el mezo de larbore: cioe laffecto de io fostinisse pena pri signore: &io la charita che e i laia: & la patiena la ti risposi ne la mente toa dicendo. ale e uno segno demostrativo che io son colui che me delecto de poc dimostra mi essercin laia & laia es che parole & de molte operatione sere cogiunta i me. Questo arbore per dimostrarti che colui che sola cosi dolcemete piantato buta siori mente me chiamara col sono de la odoriferi de uirtu con molti & ua- parola. dicendo fignore fignore io riati sapori:perho che rede fructo uorebe fare alcuna cosa ptio colui de gra alaia & fructo de utilitade al che p mi defidera & uole mortifica pximo secondo la solicitudine de re el corpo con le molte penitentie seza amare la ppria uoluta: no era a me molto agrato ma fo uoleua le molte operatione del sostignire uirilmente & con patientia & con le ne che la creatura le lassi o chele na che de lanima lequale tutte sono o sa per necessita de non possere farc peratiue che adoperao fruti de gra quello acto che ha comenzato per tia. Ogni altra operatione posta in diuersi accidenti che li uengonosc altro principio che quello io la re- alcuna uolta per obedientia che li puto esfere uno chiamare solo co sera comandata dal prelato suo alo finite. Et io che son insinito cerco se:ma offendereue. Si che uedi che infinite operatione cioe infinito af le suono finite. Debbe adoncha pi feto damore. Voglio aduncha che gliarme per uso & non per princi li altri exercicii liquali sono corpo cipio e bisogno che in alcuno tem rali siano posti per instrumento & non per pricipale affeto. Pero che ne uoda. Questo ue demostro el se fosse posto li el principale affeto me serebe data cosa finita & farebe como la pola ch coe e ensita fora d la bocha no e piu se essa parola no insisse con lasseto de lanima elqua le concepisse & parturisse in uerita la uirtu cioe che la operatione si nita laquale ho chiamata pola: fof se conzunta co lo affecto de la cha rita. Onde alora serebe grata & pía cente a mi. Et questo e perche no serebe sola ma acompagnata con lauera discretione usando operatione corporale per instrumeto & non per principale capo peroche non serebe conuencuole che prin cípio & capo fi fesse solo in la peni tentia o in qualuche acto de fuora corporale poche zia io ti disse che glle erão opatiõe finite e finiti luo

nde

oio c

: & ch

e non

ttichee

diticon

irenes (

til exer

endere

a vinn

dellae

if altri

uti & le

XCCTCO.

prouz

odel

retiti

do de

itia p

e che

: &io

ndo.

poc

lone

ola/

ela

e io

olui

fica

ntic

ra 2

i le ui

altre uirtu che ditto te ho intrinse- no sate lassare. Onde quado le las la parola perche sono operatione ra facendole non tanto che meritas le operatione de la penitétia. & de pio pero che pigliandole per prin po le lassasse & lanima allora rima glorioso paulo mio trombeta quado disse ne la epistola sua che uui mortificasti el corpo & amazasseue la propria uolūta cioe sauere tigni re a freno el corpo macerádo la car ne quando uolesse combatere con tra el spirito. Ma la uolunta uole es sere in tuto morta & renegata & so to posta ala uoluta mia laquale uostra uolunta se amaza co quello de bito chio ti dissi chi la uirtu de la di scretione rendeua a lanima cioe o dio & despiazimento de le offese& de la propria sensualita elquale se acquista in lo cognoscimento de si medesima. Questo e quello coltello che a maza & talglia ogni proprio amore fondato in la propria uolunta. Ora costoro sono glli che no me danno solamete parole ma no perche sono sate in tempo sini molte operatione & de questo me vo: ce perche alcuna uolta si conuie dileto. Et po disse chio uoleua po-

che se da molto ad amazare el cor> la uertu ne il merito suo po che ma le ne starebe chi non puo fare per utilua & in souignimento del corlegitima cagione operatiõe & pei tentia actuale ma sta solo ne la uer- sumo officio dela discretione che tu de la charita condita nel lume de procede da la charita. Si che uedi la uera discretiõe pero che altra mé que discretamente rende & debia te non ualerebe. Et questo amore redendere ognianima che uole la & discrettone el da senza fine & se gratia cioe che ame ami de amore za modo uerso de me pero che son infinito & senza modo. & el proxi dio somma & eterna uerita. Vnde mo conuien amare co modo & co non mete lege ne termina a lamo charita ordinata come dito ho no re col quale ama mi. Ma bene el rendendo male di colpa a si per uti mete con modo & con charita or- lita daltrui. De questo ue auisa san dinata uerso el proximo suo. Lue paulo quando disse che la carita se dela discretione laquale procede debia prima mouere & incommé dalla charita chome te ho dicto zare a si altramente non sarebe uti da al proximo amore ordinato cio lita ad altrui de utilita persecta. per

che parole & molti fati: dicendo danno de peccato a si per sar utilite molto no ti assegno numero po ta al proximo. Che se uno peccato che lassetto de laia sondato in cha- solo sacesse p campare tutto el mo rita che da uita a tute le uertu & bo do da linferno o per adopare una ne opere se debe azonzere infini, gran uirtu non serebe carita ordia to: & non per questo schiuo pero la ta con discretione anche serebe in parola ma disti che io uoleua poch discreta pero che licito non e de sa parolemonstradote che ogni ope- reuna gran uirtu & utilita al proxi ratione actuale era finita: & pero le mo con colpa de peccato. Ma la di chiamai poche, ma pur me piaseo scretione sancta e ordinata in que quando sono poste per instrumen sto modo che lanima tute le poten to de uirtu & non per pricipale uir tie sue driza a seruire a mi uirilme tu. Et pero non debe nesuno dare te co ogni solicitudine & lo proxi iudicio de metere mazore psectio- mo ama con affeto damore metan ne ne le grande pétentie de colui do la uita d'I corpo p salute dle ani me se fosse possibile mille uolte so po suo che in colui che ne sa meno stignedo pene & tormenti acioche pero che como io to dito non sta li habie el proximo uita de gratia & la substantia sua temporale mete in pò del proximo suo. Questo sa el e con ordinata charita che non sa ro che quando la persectione non

& cio che adope ra în si & în altrui del mondo no possono tore le uer e impersecto. Onde non serebeco tu de lanima: ma tute le loro persesa conuencuole che per saluare le cutione sono ad acresimento & ap creature che son finite & create da batione de la uertu laquale prima e mi fusse offeso io che son bene infi coceputa per affeto damore come nito. Et piu serebe graue quella col dito e: & poi se proua nel proximo pa & grade che non serebe el fruto & si parturisse sopra di lui. Etcosi che farebe p glla colpa sich colpa di to mostrato che sela non se uedes-Et ofto be cognosse la uera caritade proua denanzi da lhomo non sere peroche essa porta sego ellume de be uerita che la uirtu susse concepu lume che disolue ogni tenebre & nisestato che uertu non puo essere tole la ignorantia & ogni uirtu co che sia perfeta: & che dia fructo sen disse & ogni instrumento de uirtu za mezo del proximo:come la doactuale e condito da lei. Ella e una na che ha conceputo in si el figlioprudetia che no po essere inganata lo se ella non parturisse si che apa-Ella e una forteza che non po esse ra denanzi a lochio de la creatura reuinta. Ella euna perseueranza non se reputa lo sposo de hauere si grade per fino al fine che tene dal olo. Cosi io che sono sposo de lani celo ala terra cioe dal cognoscime ma se essa non parturisse el fiolo de to de mi al cognoscimeto de si me- la uertu ne la carita del pximo mo desimo & da la charita mia ella cha strandolo secudo che e dibisogno i rita del proximo & con uera humi comune & i particulare si como io lita scampa & passa tutti li lazi del ti disse: dico che in uertta non haue mondo & dele creature con la pru ra concepute le uirtu in si. Et così dentia sua & con le mane dexar- dico de li uitii che tuti se cometeno mata cioe con jo molto sostinire fa col mezo del proximo. sconsito el demonio & la carne co questo dolce & glorioso lume pero che con esso cognosse la sua fragili ta & cognoscendola li rende el de te. E come dio promette refrigerio bito de lodio. Onde ha conculca- a serui soi & ala reformatione de la to el mondo e metutolo soto ali pe sancta chiesia col mezo del molto di dello affeto despresiádo & tené- sostinire. dolo uile à cosi ne fato signore fa-

OTE mo

una

rdia

ein

defa

Ton

ladi

que

oten

Ime

rori

letan

ani

te so

oche

138

rein

COT

a el

che

redi

bía

e la

ore

oxi co

nõ

uti

an

Se

né

ıti

es

П

einlanima ogni cosa e impersecta cendone beste. Et pero li homini pecato i nesuno modo tu debi fare se & rendesse lume al tempo de la la sancta discretione. Ella e quello ta:perho che za te disse & te ho ma

> Repetitione dalcune cose gia di Capitulo



Ra hai ueduto ch' in uui douete offerire a me el uasello uerita te ho mostrata de le molte fatiche actuale per qua la uerita & la doctri- lunque modo io uele concedo na per la quale tu ué non elegendo uni ne illuogo ne il ga & conserui la gra tempo ne le fatiche al modo uostro persectione & anche te ho dechia ma a modo mio. & questo uasello rato in che modo se satisfa ala col- debbe esser pieno cioe portare esse pa & ala pena in ti & ilo proximo fatiche tute con affeto de amore & tuo: dieendote che le pene che so- con uera patientia portando & sustene la creatura mentre che e in lo portado li deffeti del proximo uo corpo mortale non e sufficiente: es firo cum odio & despiacimeto del sa pena in si sola a satisfare ala col- peccato. Allora si trouão queste sapa & ala pena senza essa non susse tiche lequale te ho poste puno gra conzunta cum lo affeto de la carita to uassello pieno de aqua de a gra & cum la uera cotritione & despia tia mia laquale da uita a lanıma: Et cimento del peccato como dito e allora io receuo questo presente da ma la pena allora satissa quando e le dolze spose mie cioe da ogni ani conzunta la pena cum la carita no ma ch ben me serue riceuo dico da per uertu de alcuna pena actuale loro le axietate li desiderii lacrime che si sostega ma per uirtu de la ca & sospiri soi humile & le continue rita & per lo dolore de la colpa co oratio e lequale cose sono tute uno messa. Laquale carita e acquistata mezo che per lamore io placaro licol lume de lintellecto conchore ra mia sopra li nimici mei & sopra schietto & liberale riguardando in de li iniqui homini che tato me ofme obiecto che son esse carita & su fendeno. Si che soltiene uirilmento quanto te ho mostrato perche tu te in fine ala morte & questo mi sar me domandaui de volere portare ra segno che uni me amate. & non E io te lo mostrato acio chi tu & ial douete uoltare el capo indreto a ris tri serui mei sapiati i che modo & guardare lo aratro per timore de al come douiti fare sacrificio di uni a cuna creatura ne per tribulatione: mi sacrificio dico actuale & métale Ancho in le tribulatiõe godete. El conzunto insieme si come e unito modo si allegra facendoui molta iel uasello cum laqua che si presenta zuria & uui siti contristati nel mon al signore: Che laqua senza el uaso do per le inzurie & offese che uernon se poterebe presentare & il ua so de uni uedete fare per lequale of so senza laqua portandolo non se sendendo me offendeno uni & of rebe piacente a lui. Cosi ue dico ch fendendo uui offendeno me pehe

10:

tu

son sacto una cosa con uni. Bene sposa de esser e reformato peroche uidi tu che hauendoui data la ima non se minuisse ne si guasta mai p gine & similitudine mia & perdé- li defeti de li ministri. Siche allegra do uoi la gratia per lo peccato per ti tu & il padre de lanima toa & gli renderui la uita de essa gratia con- altri mei serui ne la amaritudie po gionsi la mia natura in uoi copren che i uerita eterna ue ho promesso dola con el uelo de la uostra huma de darui refrigerio & dapo la mari nita. Et cossi essendo uni imagine tudine ui daro cosolatione col mol mia psi la imagine uostra prededo to sostenere ne la reformatione de forma humana. Siche sono una co la sancta chiesia. sa co uui se essa anima no si dispar te da mi p la colpa del peccato mor polioe diuina crebe illememente e tale ma chi me ama sta i me & io in maco i amaritudie. Et come fa ora lui. Et po el modo el psequita pene tione a dio per la chiesia sancta & il modo no ha coformita con mi. Et pero dete persecutione allo uni genito mio figliolo in fine alla ui tuperosa morte della croce. Et così fa a uoi. ue persequita el mondo:& perseguitara insino alla morte per che me non ama. Che si el mondo hauesse amato me & uoi etia amarebbe. Ma allegrateui perche la ale dolzeza se hauea degnato di rispogreza uostra sera piena in cielo. Ancho te dico che quanto adesso sare dando speraza ala amaritudie abundera piu la tribulatiõe nel cor laquale hauea conceputa per loffepo missico della sancta chiesia tan- sa de dio & p lo dano de la sancta

Su-

del

ef

gra E

e da

ani

o da

ime

nue

ino

oli

pra

Of-

far

on

ril

12!

ie:

of of

Como questa anima per la resp lo populo suo. Capítulo xiii.

Lhora quella ania an xietata & affocata del gradissimo desiderio conceputo ineffabile amore nela grade bo

ta de dio cognoscedo & uededo la largeza dela sua carita che co tanta dere ala sua dimada & ad essa satis to abundera piu in dolceza & i con chiefia & p la miferia fua ppria laq folatione. & ofta fera la dolceza sua le uedeua p cognoscimeto di se mi la reformatiõe de sancti & boni pa tigaua la amaritudine & cresceua stori ligli sono fiori de gloria:cioe pur lamaritudine. Pero che hauen che rendeno gloria & laude al no-doli el fummo & eterno padre ma me mio rendendomi odore di uir nisestata la uia de la persectione & tu fundate in uerita. Et questa e la nouamete li mostraua la offesa sua reformatione de fiori odoriferi de & il danno de le anime si como dis li mei ministri & pastori. Non che soto diro piu distesamente. Et perhabie bisogno el fructo de questa che nel cognoscimento che lanima

medesima: cioe la dignita de la cre atione uedendose essere ymagine de dio. & questa data esser per graso spechio de la bonta di dio dico ch cognosce lanima la sua uilita ne laquale e uenuta per la colpa fua. Pero che coe nelo spechio meglio si uede la machia de la faza de lhochio:cosi lanima che cnm uero cognoscimento di se se leua per desiderio cum lochio de lo intellecto a riguardarse nelo spechio dolze de dio per la purita che uede in lui co gnosce meglio la machia de la faza sua. Onde perche il lume & el co gnoscimento era magiore in quella anima per lo modo dito: dico ch Era dico sminuita per la speranza ch li dete la prima uerita. Et cosi co lanima non si partisse dal corpo.

la disemedesima cognose meglio cho de la diuina carita laquale uedio: & cognoscendo la bota di dio ne a trouare nel cognoscimento de in si & nelo spechio dolze de Dio si & de dio & cresciuta la same cum cognosce la dignita & la uilita sua la speranza di la salute de tuto quato el mondo: & de la reformatione de la sancta chiesia se leuo con una fecurta dinázi al fommo padre hatia & non per debito: & anche in es uendoli mostrata la lepra de la san cta chiesia & de la miseria del modo qualicon la parola di Moise di cendo: Signor mio uolta li ochi de la tua misericordia sopra el populo tuo: & sopra el corpo mistico de mo spechiandose dentro ne lo spe la sancta chiesia: perho che piu sarai tu glorificato a perdonare a tan te creature & dare lo lue del cogno scimento:pero che tute ti darebeno laude uedédosi campare per la tua infinita bôta da le tenebre del peccato mortale & dala eterna damna tione che tu no sarai solamente da me miserabile che tanto te ho offefo & laquale son cagione & instruli era cresciuta una dolze amaritu- meto dogni male & pero ti prego dine & era sminuita la amaritudie diuina & eterna carita ch tu faci ue deta di me & fa misericordia al po pulo tuo & mai denanzi ala presen mo el fuogo cresce quando lie da, tia tua me partiro sine che io uedeta la materia de li legni: così crebe ro che tu li faci misericordia. Et ch el fuogho in quella anima per si fa farebe a mi che io me uedesse haue to mo che possibile non era al cor, re uita & il populo tuo la morte: & po humano a potere sostenere che le tenebre si leuasse nella sposa tua che essa ze principalmente per Vnde se no chera cerchiata di for, li mei desetità non da laltre tue cre teza da colui che e somma forteza: ature. Voglio adonche & per graz non li era possibile di caparne mai tia ti dimando che habi misericor-Purificata donque lanima dal fuo dia al populo tuo: e pregote chi que

tup

am

&i

pan

lagi

ben

too

tula

cea

tua (

toi.

mo

leti

nin

gue

se te medesimo a creare Ihomo ala se le nostre offese & iniustitie & feimagine & similitudie tua dicedo: ce lobedientia tua padre eterno lalitudie nostra. Et questo facesti uo- sti della nostra humanita piglianticipa la potétia di te padre eterno. seza quanta e la nostra humanita. Et destili lo itellecto acio ch cogno Noi siamo imagine tua & tu imaamore inextimabile col ql reguar- faci misericordia alle toe crearure. dasti i te medesimo la tua creatura & iamorastiti de lei & po la creasti p amore & destili tale essere acioch lo christiano & singularmente de la gustasse & godesse el tuo eterno ministri suoi tocando alchuna cosa bene. Onde so uedo che p lo pecca del sacramento del corpo di Chrito comesso pdete la dignita nelagle sto & del beneficio della icarnatiotu la ponesti & pla rebelliõe che se ne. Capitulo. xiiii. ce a te casco i guerra co la clemetia tua cioe che diuentassimo inimici toi. Onde tu mosso da allo medesi mo fuogho co elole tu ne creasti uo lesti meter el mezo ad recociliare la nima la quale era caduta ne la gra guerra accio che de la gran guerra fandosi ligare alla chatena del fansi facesse la gran pace. Et ne desti el cto desiderio suo. Lamentandouerbo unigenito tuo figliolo elqua se diceua sigliola dulcissima la la-

qua

lone

una

ha.

lan

mā

ledi

iide

יוסנ

ode

Ila.

lan

gno

eno

tua

Dec.

nna da

ffe,

Tu.

go

po

len te

ch ue & la er e

sto faci per la carita increata ch mos fu nostra iustitia ch sopra di se mes faciamo lhomo ala imagie & firai quale li imponisti quando el uestiledo tu trinita eterna che lho parti- do la natura & imagine nostra hucipasse tuto te alta & eterna trinita. mana. O abisso de charita qual co Onde li delti la memoria pche ri- re si puo desendere che non schioceuesse li beneficii toi ne lagle par- pi a uedere lalteza disesa a tanta bas scesse uedendo la toa bonta & cossi gine nostra per conjunctione che participasse la sapientia de lunige- hai facta ne lhomo uelando la dei nito tuo figliolo. Et destili la uolun ta eterna con la miserabile nebula va acio che potesse amare qllo ch lo & massa corropta de Adam chi ne itellecto uede & cognosce dela tua fu cagiõe! Lo amore. V nde tu dio uerita cosi participado la clemetia sei facto homo & lhuomo e facto delo spirito sacto. Chi su casone ch dio. Per questo dunque amore intu ponisti lhomo i tata dignita ! Lo effabile te constringo & priego ch

Come dio se lamenta del popu-



Llhora dio uoltando lochio della sua mise ricordia uerso di lei lassandosi constringe re alle lachrime & las

le su tramezatore sra noi & te. Ello chryma me constringe: perhoche

le conzota cum la mia carita & e gi cho & assais secondo la dispositione ata per amore dime: & me ligano & affecto di colui ch riceue: così da li penosi desiderii uostri. Ma mira la morte a colui che iniquamete ui & uedi come la sposa mia ha ibra- ue: si che dala parte di colui che ritata la faza sua & como e leprosa p ceue riceuendolo non degnamen imonditia & amore proprio & sco te cum le tenebre del peccato morfiata de superbia & auaritia di colo tale a costui li da morte & non uita ro che si pascono al peto suo cioe la non per desseto del sangue ne per religione christiana corpo uniuer- defeto del ministro che susse i quel sale & anche el corpo místico della lo medesimo male o mazore perosancta chiesia cioe dico de mei mi che el suo male non guasta ne ibra nistri: liquali sono quelli che si pas- ta el sangue ne diminuisse la gratia cono & îtano ale mamelle sue & no & uirtu soa: & etiam non sa male a tanto che si pascono ma essi hano a colui a cui esso lo da:ma a si medepascere & a tenere a queste mamel simo sa male di colpa:a laquale li se le luniuersale corpo di populo xpi quita la pena se esso no se correge ano: & di qualunque altro che uo cum uera contritione & despiacio lesse leuarsi da le tenebre de la insi- mento de la colpa soa. Dico dunq delita & ligarsi como membro nel che sa danno a colui che riceue ide la chiesia mia. Vidi duque cu qua- gnamente non per deseto del santa ignorantia & cu quante tenebre que ne dl ministro come dito e:ma & cum quanta ingratitudine e mi- per la soa mala dispositione & per nistrato & cum mane brutte tratato el deseto suo che cum tanta miseria questo glorioso lacte & sangue di & immunditia ha imbratata la me questa sposa & cum quanta presu- te & il corpo suo & tanta crudelita prione & senza reuerentia e riceuu ha habuta a se & al proximo suo. to. Et pero quella cosa che da uita A se hebe crudelta tollédossi la graspesse uolte per loro deseto li da la tia conculcando soto li pedi de lasmorte: cioe el precioso ságue de lu- feto suo el fructo del ságue che tras nigenito mio fiolo elquale tolse la se del sancto batismo essendoli gia morte & la tenebra & dono la luce tolta per uertu del sague la machia & la uerita & confuse la bosia & o- del peccato originale lagle machia gni cosa ancho dono questo ságue come da uno principio trasse qua-& adopero îtorno ala salute & a co do su conceputo dal padre & da la pire la perfectione nel homo che si madre soa. Et pero donai el uerdispone a riceuere che come da ui- bo del unigenito mio figliolo per ta & dotta lanima dogni gratia po che la massa de lhumana generati

do

fell

tilla

Raci

pace

nita

tuir

tock

fone

tom

Auto

uois

che

tam

mo:

posi

one era corropta per lo peccato del natura diuina fu sufficiente a satisprimo homo Adam: & po tuti uoi fare per tuta la humana generatioe uaselli facti di questa massa erauate Non solo per la pena che sostenne corropti & non disposti ad hauere nella natura finita cioe de la massa uita eterna. Vnde io per questa al- de Adam:ma per uertu de la deita teza me con zunsi cum la basseza d'eterna natura diuina infinita. Con la uostra humana generatione & p zunta donque luna natura & laltra restituirla ala gratia laquale per lo receuiti & acceptai el sacrificio del peccato perdete. Vnde non poten sangue de lunigenito mio fiolo in do io sostenere pena: & pur per la triso & impastato cum la natura di colpa uoleua la diuina mia iustitia uina col fuocho de la diuina carita che uenisse la pena. Et non essen- la quale su quello ligame che lo tedo ho sufficiente a satisfare & pur ne conficto & chiauelato in croce. se lhomo hauesse in alcuna cosa sa Or per questo modo su sufficiente til sato: non latissaceua altro che per a satissare ala colpa la natura huma se: & non per laltre creature che ha na solo per uertu de la natura diui no in loro rasone. Benche di que- na. Et per questo modo so tolto la sta colpa ne per se ne per altrui po- marza del peccato de Adam:ma ri teua lhomo satisfare pero che la col mase solo el segno: cio e la inclinati pa era fata contra me che sono insi one al peccato: & ad ogni dseto cor nita bonta. Vogliando io pur resti porale: si come la margie che rima tuire lhomo elquale era indebilita ne quando lo homo e guarito dela to & non poteua satissare per la ca piaga: cosi donque la colpa de Adá sone dita: & perche era indebilita- meno achora marcia mortale. Ve to:madai el uerbo del mio fiolo ue nuto adoque el grande medico dl stito di questa medesima natura de unigenito mio filiolo curo questo uoi massa corropta de Adam: acio infermo beuendo la medicia amache sostenesse pena in quella natu-ra: laquale lhomo beuere non pote ra medesima che hauca offeso lho- ua perche era molto indebellito. E mo: sostenendo dico sopra del cor- fece como fa la baila che piglia la

q3

eui

eri.

nen

101

uita

per

146

CIO

ibra

tatia

ale a

ede

lise

ege

aci/

nq

an

ma

per

Tia

mé

ita

12-

al

po suo i fine a la oprobriosa morte medicina in persona del fanciulo de la croce. Et cosi satissece a la mia picolino: perche ela e grande e for iustia & sacia la mia misicordia di te: & il fanciulo non e forte a poteuia laqle misicordia uolse satissare reportare lamaritudine. Si che es ala colpa d lho & disponerlo a qllo so li fu baila portando cum la gran bene p loqle io lhauea creato. Sich deza & forteza de la deita unita cu la natura humana conzunta con la la natura uostra lamara medicina

dela penosa morte de la croce per sui si uoglia. Tolta li su la seruitu segnossi tolle da lanima bene ch no to ha riceuuto da me: che piu non in tuto: & questo se fa nel sancto ba poteua riceuere la miserabile createsimo. Elquale baptesmo ha uirtu tura piena di tanta ignorantia. & da uita de gratia in uirtu di quel lo Glorioso & precioso sangue.

Vnde subito che lanima ha riceuuto el sacto batesmo e tolto el pec cato originale: & li e infusa la gratía. Et quella inclinatione al pecca to che e la margine che rimane del peccato originale come dicto e:indebelisse: & puo lanima refrenarla se uole. Alhora el uasello de laniz ma e disposto a riceuere!& a cresce re in se la gratia assai & pocho secu do che piacera a lei di uolerse disponere se medesima con affecto & to e facto forte per la uirtu'de que- uolesse altro che la loro sanctificati tho glorioso sangue: che ne demo- one:io te dico che serano piu duri

sanare & dare uita a uui sanciuli in & facto libero acio che signorezas debilitati per la colpa. Solo dungs fe la sua propria sensualita: & haues dico el segno rimase del pecaro ori se el sine per loquale era stato creaginale: elquale peccato uni contra- to. O miserabile huomo che se de hete dal padre & da la madre quan lecta nel fango come fa lo animale do sete conceputi da loro. Elquale & non cognosce tanto beneficio q

> CCome la colpa e piu graue mente punita da poi la passio ne de christo che prima: & co me dio promete de far miseri córdia al modo & a la sancta chiesia col mezo de la oratioe & col patir de serui soi.c.xy:

Tuoglio che tu sapi figliola mia che per la gratia che hano rice-uuta hauendoli recre ati nel fangue del uni tuc

to

po Ei

laf

rad

ma

del

1317

tuu

dio

la m

na.

han

uni

genito mio filiolo & rellituta a gra tía lhumana generatione si come desiderio de amare & seruire a mi dicto te ho: non recognoscendola & cosi si puo disponere al male co- ma andando sempre de male i pe me al bene non obstante che habi zo & di colpa in colpa. sempre per receuuta la gratia nel fancto bates- sequitandomi cum molte iniurie: mo. Vnde uenuto el tempo de la &tenendo tanto a uíle le gratie che discretione plo libero arbitrio suo ioli ho fate & so:che non tanto che po usare el bene & el male secondo estí se la attribuíscano a gratía: ma che piace a la uolunta sua. Et e tan- li pare riceuere alcuna uolta da me ta la liberta che ha lhuomo & tan- inzuria ne piu ne meno come se io nío ne creatura el puo constrinzer & degni serano di mazore punitio a una minima colpa di peccato piu ne: & piu puniti serano adesso poi

che hano receuuta la redemptione dissi: & non facendolo perche mol del fangue del mio fiolo:che inanz to mi debeno amare cascano i maci la redemptione: cioe che inanci zore offesa. Et perho io per diuina che fusse tolta uia la marcia del pec iustitia li rendo piu graueza di pecato de Adam. Cosa rasoncuole e na dandolí la eterna dannatione. che chi piu riceue piu renda & piu Vnde molto ha piu pena uno falfia obligato a colui da cui piu rece- so christiao che uno pagano: & piu ue. Vnde molto era tenuto lhomo el consuma el fuocho senza consur ad me per lestere che io li hauea da mare per diuia iustitia:cioe piu af/ to creandolo a la imagine & simili flige e affligedo si sente consumare tudine mia:per laqualcosa era tenu col uermo de la conscientía. Non to de rendermi gloria & lui me la dimeno non consuma per cio che tolse & uolsela dare a se. Vnde ue- li damnati no perdeno lessere per ne a trapassare lobedientia mia im alchuno tormento che riceueno. posta a lui: & deuento mio inimico Vnde io te dico che essi danati do-Et io cum la humilita mia destrusi mandano la morte & non la posso la superbia soa humiliando la natu no hauere perch non possono per ra diuina & pigliando la uostra hu dere lo suo essere. Perdono bene le manita & cauandoui de la seruitu sere de la gratia p la colpa loro: ma del demonio ue feci liberi. Et non lessere naturale non. Si che la col/ tanto chio ue donasse liberta:ma se pae piu punita doppo la redempti tu uedi bene lhuomo e facto dio & one de lo sangue che non era pri/ dio e facto homo per la unione de ma perche hanno piu receuuto & la natura diuina ne la natura huma non pare che sene auegano ne che ra & reale uirtu si come disopra te io same & desiderio ne li serui mei

Itu

tal

aue

cea.

male

ciog

non

rea

ie

to

00 ni

lapt

ice

cre

int

त्रव

ne

yla

pe er e: ie

na. Questo e uno debito: loquale si seteno de li proprii mali: & si me hano receuuto: cioe il tesoro del sa- sono facti inimici hauendoli recogue doue esti sono recreati a gratia ciliati col mezo del sangue del mio Siche i edi quanto sono piu obli- figliolo. Ma li e uno remedio col gati a rendere a me dapo la redem qle io placaro lira mia cioe col me, ptione che inancia la redemptioe. zo di serui mei se essi sarano solici Donde essi sono tenuti di rendere ti a constringermi cum la lachrima gloria & laude a me seguitando le & ligarme cum li ligami del deside uestigie de la parola incarnata del rio. Tu uediche cum questo liga unigenito mio fiolo. Et alhora no me tu me hai ligato el qual ligame mi rendeno debito damore di me io te ho dato perch uoleua fare mi & dilectione del proximo con ue- seri cor dia al mondo. Et perho do

uerso lo honore di me & uerso la misericordia no obstante che susse hauera la belleza sua:ma co la pace do. Et benche nela seconda petitto & co humile & cotinue oratioe su- ne se continesse el bene & la utilita dori & lachrime sparte co anxieta de christiani & de sideli cioe nella to desiderio delli serui mei. Et cosi reformatione della sancta chiesia: adímpiro el defiderio tuo có mol- nodímeno come affamata distede to sostenere gitando lo lume della ua loratione sua a tuto quato el mo patiétia uostra nelle tenebre delli p do si come lui stesso la faceua dimã uersilhomini del modo. Et non te- dare cridado, misericordia dio emete perche el modo ui persequiti terno uerso le tue pecorelle si come che io saro puoi & iniuna cosa ui pastore buono che tu se. Non idumanchara la mia prouidentia.

uína bota no rimaniua coteta di p gare solamete p li christiani ma p uerso di loro medesimicioe di no gaua per tutto el mondo.cap. xvi.

Llora quella aia leua s forto stado dinăzi ala chrime. Capitulo. xvii.

diuina maiesta si p la speranza che haueua psa dla diuia misicordia & si p lo amore ineffabile elgle gustaua uededo che pamore & desiderío che haueua dio de fare alhomo

salute delle aie accio che costrecto no suoi inimici haueua dato el mo dalle lachrime loro uega a mitigar e la uia a serui soi come potesseno lo furore della diuina mia iustitia. constringere la sua bonta & placar Tolle aduque le lachryme & il su- lira sua. si ralegraua perdedo ogni dore tuo & tralle dala fontana dela timore ne le persecutioe del modo dinia mia charita tu & li altri serui uededo ch dio fusse p lei. Et cresce mei & co esse la lauate la facia ala spo ua forte el suoco del sancto deside sa mia. lo ti prometo che co quelto rio i tato che non staua cotenta ma mezo li sera renduta la belleza sua. con securta sancta dimandaua mi No con coltello ne co crudelta re- sericordia per tucto quanto el mo giare a fare misericordia al modo: pche mo qui pare che no possa piu Come gîta asa cognoscedo la di po al tuto pare priuato dela uniõe dela carita uerso di te uerita etna& amarsi isieme damore sudato i te.

mi

mi

ret

de

Roa

dm

men

prol

2 17

proc

mal

10 di

dala

me I

nimix

tiqu

fiem

nea

delpi

Itapa

dam

nes

facer

Ach

Cõe dio selameta dele sue creadosi co mazor cogno ture ratioale e maxiamete p lamor scimeto & co gradissi pprio che regna i loro cofortando ma allegreza & con-la predicta anima ad oratione e la



Llora dio choe ebrio damore uerso la salu te nfa tenea modo d' l'accédere magiore amore & magiore do

lore in quella anima i quelto mo- que serui mei aparechiatiui dinan do mostrando cum quanto amore zi cum molte oratione & anxietati haueua creato lhomo si come di so desiderii & cum dolore de la offesa pra alcua cosa e dito. Et diceua or che e sata a me & de la damnatioe non ueditu che ogni homo me p- de essi peccatori & cosi mitigarete cuote & io li ho creati cum tato fuo lira mia del diuino iudicio. go damore & dotatoli de gratia & Come nesuno po usire de le ma molti doni infiniti ho dati a loro p ne de dio perche o eli uisita per mi gratia & non per debito. Or uedi sericordia o per iustitia. c.xviii. fiola cum quanti & diuersi peccati mi percuoteno & specialmente col miserabile & abhominenole amo re proprio di loro medesimi un de procede ogni male. Cum que-Roamore hão auenenato tuto gto uni medesimi se non inquanto seel modo perho che come lamor di te fati da me elquale son creator de me tiene i se ogni uirtu nasuda nel tutte le cose che participano lo esse proximo si come io ti mostrai così re excepto che del peccato che non la more proprio sensitiuo perche e & pero non e sato da me & perch procede da superbia come el mio non e in me non e degno dessere pcede da carita contiene in se ogni amato. Et pero pecca & offende la male. Et questo male fano col me- creatura perche ama quello che no zo de la creatura seperati & diuisi debe amare cioe il peccato & ha in da la carita del proximo pero che odio me elquale e obligato & tenu me non hanno amato neil pro- to de amare perche son somamenximo non amano che sono conzu te bono & li ho dato lessere cum ta tí questí doi amori luno e laltro in- to fuocho damore. Ma dime non sieme. Et pero ti dissi che ogni be- possono uscire pero che o essi stane & ogni male era fato col mezo no in me per iustitia per le colpe lo del proximo si come io disopra que ro o essi stano in me per misericor sta parola t e spianai. Molto mi pos dia. Apre dunque lochio del intel so dunque lamentare de lhomo che lecto tuo & mira nela mia mão & da me no ha riceuuto altro che be uederai che e la uerita quello chi io ne & niente demeno a me da odio todito. Allora essa leuando lochio facendo ogni male perche io ti dif p obedire al fummo padre uedeua si che cum quelle lacrime de li serui nel pugno suo serrato tuto luniuer mei mitigarebe lira mia. Vui adu- so mondo dicedo dio fiola mia or

Me

ōm

leno

lacai

rodo

resce

elide

ma

a m

mō

titio

tilita

nella

esia:

lede

mo

ima

De,

me

du

do:

piu

iõe

ad no

e.

of lo

T sapi fiola mia carif sima ch niuno po usi re de le mie mane po che io son colui che son & uui no siti per

uedi & sapi che niuno me ne po es al corpo pero che era piu persecta li faro misericordia col mezo di ser grande desiderio che haueua di uc ui mei. Et adimpiro la petitiõe tua dere ensire del corpo suo esto suche cum tanto amore & dolore me dore di sangue dicendo a se mede Ihai adimandata.

re perche susse costreta a leuarsi cu ua gto siamo tenuti damar & dicer mento de Lanima crescere táto ql sto uedeua chiamati li serui de dio sancto & amoroso suocho che desi & singularmente chiamaua & elederaua che susso sudore di sangue zeua la uerita eterna el padre de lael sudore de laqua elquale essa get, nima sua: Elqle padre essa portaua

fere tolto pero che tutti qui stano o la coniunctione che quella anima per sustitia op misericordia come haueua facta i dioche no era la co dito e pero chiono mei & creati da iunctione fra lanima & il corpo & me & amoli ineflabilemete. Et pe pero sudaua per forza & per caldo ro non obstante le iniquita loro io de amore:ma esta lo despreciaua p sima. O anima mia tuto el tempo CComo que anima crescendo nel dela uita toa hai perduto & pero amoroso focho desideraua di suda sono uenuti tanti mali &danni nel re di sangue e reshendendo si me mondo & ne la sancta chiesia i codesima faceua singulare oratione p mune & in particulare. Et pero: io lo padre de lanima sua. Cap.xix. uoglio che tu hora remedii col sudore del sangue. Veramente que-Llora qlla aia come e sta anima haueua ben tenuto amébria & quasi sura dise te la doctrina che li dete la uerita crescédo el socho del zoe di sempre congnoscere si mesanto desiderio staua desima & la bonta de dio in se & il alquasi beata & doloro remedio che se recerca a remediasa. Beata staua per lunione che ha- re a tuto quanto el mondo & a pla ueua fata in dio gustando la alegre care lira de dio & il divino iudicio za & bonta sua tutta anegata ne la zioe cum lumile & continue & san sua misericordia. Et dolorosa era ete oratione. Alora questa anima uedendo offendere tanta bonta: & speronata dal sancto desiderio file rendeua gratie ala diuina maiesta uana molto magiormete appredo quasi cognoscedo che dio li haues- lochio del intellecto speculauasi ne se manisestati li desseti de le creatu- la divia carita doue vedeva & gusta più solicitudine & magiore deside care la gloria & la laude del noe di rio. Et sentendosi rinouare el senti dio ne la salute de le anime. Et a qtana per la forza che lanima faceua dinanci ala dinina bonta pregan-

Ro n

cere

nen

mol

dife

10.

ueder

Sizer.

lere fi

trife

reiu

moli

lialy

mio

dola che isondesse in lui uno sume dio sece del suo sigliolo pote per lo di gratia azio che inuerita seguitas quale se possesse passare. Ca.xxi. se essa ucrita.

CCome senza tribulatione portate cum pacientia non se po piacere a dio e pero dio conforta lei el padre suo a portare cum uera paci-

a co

0 &

uldo

13 b

lius

Su-

rede

npo

cto

nel 100

145

mê

Tita

mc-

811

lia

pla

ao

[23

III3

ile

do

ne

fta

er di i o

rilmente.

T pche io ti dissi che del uerbo del unige-nito mio filiolo haue la ucrita. Voglio che

Cap.xx. sapiate silioli mei che la strada si ru Llora dio rispoden - pete p lo peccato & disobedictia de do a la tertia petitiõe Adam per si fato modo:che níuno de la fame de la salu- poteua giun gere a uita durabile, te del padre de lani- Vnde no mi rédeueno gloria p ql ma diceua. Fiola que lo modo che doueuano no pticipa sto uoglio che lui cerchi cioe di pia do allo bene p logle io li hauea cre cere a me uerita ne la fame de la sa- ati: & no hauedolo no se adimpiua lute dele anime cum ogni solicitu- la mia uerita. Questa uerita echio die. Ma questo non potrebe ne lui lhaueua creato ala imagine & simi ne tu ne alcuno altro hauere seza le litudie mia pche hauesse uita etermolte psecutione si come io ti dissi na & participasse me & gustasse la disopra secodo che io ue le cocede soma & eterna dolceza & bota mia ro. V nde si come uni desiderate d Ma pche lo peccato si o non ariua uedere il mio honor nela scta chie ua a gsto termie: & pho gsta uerita sia:cosi deuete pigliare amore a uo no se adipiua. Et gito era po'che lo lere sostenere cu uera patietia. Et i peccato haueua serato el cielo & la que mauedero che lui & tu & li al porta dela mia misericordia. Que tri serui mei cercarete el mio hono sto peccato pdusse spine & triboli rei uerita. Alhora sara lui el carissi cu molte molestie: & la creatura tro mo sigliolo mio & riposerassi lui & uo rebellione a se medesima po ch li altri sopra el pecto del unigenito subito che hebe rebellato a me:a si mio figliolo delqle io ho fato pote: medesima si su ribella. Vnde la car ploqle tuti possate ariuar al fine no ne sece bataglia subito: contra lo spi Aro & riceuere el fructo dogni ura rito & perdendo lo stato de la inofatica che hauerete sostenuta per lo centia diuento aiale imondo & tut mio amore siche portate duque ui tele cose create li soreno ribelli pri ma doue li sarebeno state obedien Come essendo rota la Prada dá te se si susseconservato ne lo stato: dare al cielo p la disobedictia d'adá doue io lo haueua posto. Non co-

feruandosi trapasso lobedictia mia genito mio figliolo & uede la gran & merito morte eternale ne laia &, deza sua che tiene dal cielo a la ternel corpo. Et corse di subito chhe ra cioe riguarda che conzunta con be peccato uno fiume tempestoso la grandeza de la deita la terra 'de che sempre el percuote con londe la uostra humanita. Et po dico che sue portando fatiche e molestie da tiene dal cielo ala terra cioe per luse & daldemonio & dal mondo. nione che io ho sata nel huo. Que Tuti ue anegauate peroche niuno sto fu di necessita a uolere rifare la con tute le soe iustitie poteua ariua uia che era rota si come io ti dissi a rea uita eterna. Et pero uoledo io cioche giungesse a uita & passasse remediare a tăti uoltri mali ue ho lamaritudine del modo. Pur di ter dato el ponte del mio figliolo acio-ra non si poteua fare di tanta gran che passando el fiume non ue ane deza che fusse sufficiete a passare el gate elquale síume e questo mare síume & daruí uita eterna cioe che tempestoso di questa tenebrosa ui- pura la terra de la natura del homo ta. Vedi adunque quato e obligata no era sufficiente a satisfare ala col la creatura a me & quanto e igno- pa & toller uía la marcia del peccarante a uolerfi pur annegare & no to de adam. Laquale marcia corfipigliate el remedio che io li ho da pete tuta la humana generatioe & trasse puza da lei si chome disopra CCoe dio induce lanima a riguar ti dissi. Bisogno adunque conzun dare la gradeza desso pote cioe per zerla co lalteza dela natura mia dei che non tene da la terra al cielo. c. ta eterna acioche susse susse sus eterna acioche susse susse sus eterna acioche sus eterna etern satisfare a tutta la humana genera-Pri filiola mia lochio tione:che la natura huamana soste delitelleto tuo & uede nesse la pena & la natura diuia uni rai li accecati & igno ta co essa natura humana acceptas ranti & uederai li im se el sacrificio dal mio filiolo offer aperfe cti & ancho lilp to a me per tollerui la morte & per fecti che in uerita seguitano me a- darui la uita. Si che lalteza se humi cioche tu habi dolore de la damna lio ala terra & de la uostra humani tiõe de li ignorati & allegreza dela ta conzunta luna con laltra: sene se persectione de li dileti figlioli mei. ce ponte & risece la strada. Per che Anchora uedrai che modo tengo se sece uia sacioche inuerita ueuisse no quelli che uanno a lume & quel ago dere con la natura angelica. Et li che uano a tenebre. Ma inaci uo non bastarebe a uoi hauere la ulta glio che reguardi el ponte del uni perche el filiolo mio ui fia facto po

uel

te ci

me

nen

gui

cea

don

ti mo

lauo

chief

uersa

li da

dato

ciqua

muta

ned

2 200

POU

Pon

UOH

dio ne la uigna de la sancta chiesia no mei lauoratori nella uigna dela e come ciascuno ha la uigna ppria nima uostra ligata nella uigna dela de si medesimo & come noi trarci sancta chiesia. Et ogni creatura che ci conuiene esser uniti nela uera ui ha in se ragiõe ha la uigna p se me

Tag

TOTA

acon

Ta de

oche

10

Que

fare 2

diffi a

Malle

diter

gran

lared

te che

10me

a col

lecca-

cord

oe &

lopra

nzun

ia dei

intea

iera/

Softe

a uni

DIA

offer

per

umi

iani

e fe

che

Me

E

Ita

põ

Magl. B.6.3

noi li mitiamo la uoluta libera col Ma metre che uiue puo lauorar la libero arbitrio exercitando el tépo uigna sua ne la quale io lho messo. con le uere uiru. Et pero sottogiú- Et ha riceuuta tanta forteza questo se a mano a mano dicendo. Tuti lauoratore de lanima che ne dimo ue couien caminar per questo pon nio ne altra creatura li puo tollere te cercado la gloría & laude del no se lui non unole:pero che riceuenme mio nela salute de lanime soste do il sancto baptismo se sortifico e nendo con pena le molte fatiche se foli dato uno coltello damor di uir guitando le ueltigie di questo dol- tu & de odio del peccato. El quale ce & amoroso uerbo. In altro mo - amore & odio del peccato mori lu do non potresti uenir a me. Voi se nigenito mio figliolo dadoui el sati mei lauoratori li quali ho missi a gue per lo quale sangue haueste ui la uorare nella uigna della fancta ta nel fancto baptesmo. Siche uoi chiesia: Voi lauorate nel corpo uni hauete el coltello elquale doucte uuersale della religiõe cristiana mes sare col libero arbitrio mentre che si da me per gratia: hauendoue io hauete el tempo per cauar le spine dato ellume del fancto baptesmo de peccati mortali & per piantar le elqual baptesmo hauesti nel corpo uirtu. Peroche in altro modo da es mutico della facta chiesia per le ma si lauoratori che io ho messi ne la ne de ministr li qua i io ho messi sancta chiesia li quali ti dissi che tol a lauorare co uoi. Voi sete nel cor- leuano el peccato mortale da la ui/ po uniuerfale & esti sono nel cor- gna dellanima & dauali la gratia po mittico posti a pascere le anime mostrandoui el sangue ne li sacrauoltre ministrandque el sangue ne menti che ordinati sono nella chie

te:se uoi non caminaste per esso. hédoue essi le spine d'peccati mor Cometuti siamo lauoratori de tali & piantádoui la gratia. Essi so te del fiolo de dio. Capitulo. xxiii. defima: cio e la uigna d'lanima fua. Vi mostraua la ueri - De la quale la uolunta col libero ar ta eterna che ne haue bitrio nel tempo bene ha facta laua creati senza noi: uoratrice:cioe metre che uiue. Ma ma no ne saluara, sen poi che passato el tempo níuno la za noi. Vnde uole ch' uoro puo fare ne buono ne catiuo sacramenti che riceuete da lei tra sia: non riceueresti el fructo del san

co perche non e buono ad altro. la substanti ja dea uite. Or questi cotali tagliati per loffese Costoro non hanno lauorata la ui xxiiii.

gue. Bisogna duque che prima ui gna soa ancho háno disfacta & la leuate con la contritione del cuore sua & quella daltri & non solo che & dispiacimento del peccato & co li habino messo alchuna pianta bo lamore de la uirtu: & alhora riceue na di uirtu ma essi ne hano tracto rete el fructo del fangue. Majín al el seme della gratia el quale hauea tro modo nol potreste riceuere no no riceuuto nel lume dil sancto ba disponendoui dala parte uostra co btesmo participando el sangue del me boni rami uniti nella uite delo mio figliolo: el quale fu el uino che unigenito mio figliolo elquale dis ui porse questa uite uera. Ma essi se lo son uite uera & il padre mio hano tracto questo seme & datolo e lo lauoratore & uoi sete li rami. ad mangiare alli animalicioe a di Et cosi e la uerita che io son el lauo uersi & molti peccati. Et se lo hano ratore:peroche ogni cosa che ha lo messo sotto li piedi del disordinaessere e proceduta & pcede da me to affecto & facto dano alli medesi La potentia mia e inestimabile: & mi & al proximo. Ma li serui miei con la mia potentia & uirtu gouer no fano cosi: & cosi douete fare uoi no tuto luniuerso mondo & niúa cioe essere uniti & incalmati i qstacosa e facta o gouernata senza me. uite. Et alhora riportarete molto Si che io son el lauoratore che pià fructo perche participarete de lhu tai la uite uera de lunigenito mio fi more de la uite. Et stando nel uer / gliolo nela terra della uostra huma bo del mio figliolo state in me per nita acio che uoi rami cogiunti co cio chio sum una cosa con lui & es la uite facesti fructo. Et pero chi no so con meco. Stando in lui seguita fara fructo di sancte & bone ope - rete la doctrina sua seguitando la ratione sara tagliato da questa uite sua doctrina participate dela sub-& seccarassi. Pero che seperato da stantia di questo uerbo cioe partici essa uite perde la uita della gratia& pate della deita eterna cogiunta ne e messo nel'fuoco eternale si come la humanita trahendone uoi uno a il ramo che non fa fructo e tagliato more diuino doue lanima se ine r subito dalla uite & e messo nel suo bria. Et pero ti dissi che participad

edi

Der

tra

riuc

inn

lem

ne

ån

12 2

40

101

ten

Perchemodo dio bruscha e po loro:morendo ne la colpa del peco da la uigna e come la uigna de ciacato mortale la diuina iustitia non schuno e tanto unita con quella di essendo boni ad altro li mette nelo proximo che non puo lauorare o fuoco el quale dura eternalmente. guastare una senza laltra. Capítulo

60

ba del che elli

tolo

ı di

ino

ma

desi

niei

uoi

gíta

olto

lhu

er/

per

e el uita

0 13

ub-

rtici

ne

104

101

ad

po

120

dl

0

li podo acio che faciano molto fru puo fare bene a se che nol faci al p cto & il fructo loro sia prouato & ximo suo ne male che nol faci alui non insaluatischa. Si come el buo Et di tuti quanti uoi e sacta una ui ramo che sta nella uite il lauorato - gna uniuerfale cioe di tutta la conrelo poda & aconza perche faccia gregatioe de li christiani liquali se/ megliore uino & piu. Et quelo che te uniti nella uigna del corpo misti non fa fructo taglia & mete nel fuo co de la sancta chiesia: dala gle uoi co. Et cosi so so la uoratore uero: pe trahete la uita. Nella quale uigna e ro che li serui mei che stano in me piatata qua uite del unigenito mio io li podo con le molte tribulatioe figliolo i cui deuete effere icalmati acio che faciano piu fructo & me - no eendo uoi icalmati i lui sete su gliore & sia aprouata in loro la uir bito ribelli alla sancta chiesia & seti tu: & quelli che non fano fructo so coe mébri tagliati dal corpo elql su no tagliati & messi nel suoco come bito diueta marzo. E uero che me e dicto. Quelli tali sono lauoratori tre ch'hauete el tépo ui potete lauar uerí & lauorano bene lanima loro dala puza del peccato co lo uero di trahendone ogni amore proprio e spiacimento & recorrere a mei mi riuoltando la terra de laffecto loro nistri li quali sono lauoratori & ch in me. Et notricano & crescono el tenghono le chiaue del uino : cioe seme della gratia elquale hebbono del sangue uscito di questa uite. El nel sancto baptismo & lauorando quale sangue e si facto & e di tanta la sua lauorano quella delproximo persectione che per niuno disecto & non possono lauorare luna sen- del ministro ui puo essere tolto el za laltra. Et sai chio ti dissi che ogni fructo de questo sangue. Et lo lega male se faceua col mezo del proxio me della charita e quello che' li le-& ogni bene. Si che uoi seti mei la ga co uera humilita acquistata col noratori proceduti di me somo & uero cognoscimento di se & di me eterno lauoratore el qual ue ho co Si che uedich tutti ue ho messi pla giunti & incalmati ne la uite per la uoratori. Et ora dinouo ui iuito po unione che io ho facta con uoi. Tiene dunque amente che tutte le to sono multiplicate le spine chi ha

Ai che modo io tego creature che hano in loro ragione poiche li serui mei so hano la uigna loro da perse laqual no uniti in seguitare e congista senza alchuno mezo col la doctrina del dolce proximo loro cioe luno con laltro & amoroso uerbo! lo & sono tanto congiunti che niuno che el modo za ujene a meno & táquale tu tanto me preghi.

monstri coloro che uano per lo fidi ri el uederei & ludirei da te. cto ponte e quelli che non li uano.

Capítulo. xxv.

cissima charita chi no cosa traro a me. Cap.xxvi. is faccende a tanto amo

re! qual cuore si puo diffendere ch non uenga a meno! Tu abisso di charita pare che impazissi delle tue creature:come se tu senza loro non potessi ujuere: conciosia cosa che tu disse. Prima che jo ti mostro quel-

no suffocato el seme: intato che níu ce del quale me hai facto ponte: se no fructo di gratia uogliono fare, condo che hai manifestato a mijmi V oglio adunque che siate lauora ferabile tua serua. Per laqual cosa tori ueri & che con molta folicitu / il cuore schiopa & non puo schio dine andiate a lauorare lanime nel pare per la fame & desiderio ch ha corpo miltico de la sancta chiesia . conceputo in te.Ricordomi signo & quelto ue dico perhoche uoglio re mio che tu uoleui monstrare chi fare misericordia al mondo per lo sono coloro che uano per lo ponte & chi non li ua: & purlse piace alla Come lanima prega dio che gli bonta tua di manifestarlo uolentie

> Come questo ponte ha tre scalo ni che significa tre stati de lanima e Llhora lanima co an questo ponte leuato in alto no e pe xietato amore diceua ro separato dalla terra: & come sin O inextimabile dul- tede se io sero leuato da terra ogni

Llhora dio eterno p fare piu inamorař & inanimare quella ani ma uerfo la falute del le anime.li respose &

COL

CAL

ní

tre

to.

fia lo nostro dio:che non hai biso- lo chio ti uolto mostrare & de che gno di nui per el nostro bene a te tu mi domanditi uoglio dir come non cresce grandeza: perho che tu il pote sta. Dicto te ho figliola mia sei immobile & del nostro male a chel ponte azonze dal ciclo a la ter te non e dano: pero che tu se soma ra. Questo e per luvione che io ho & eterna bonta. Chi te moue a far facta nel homo el quale io formai tanta misericordia!Lo amor & no del limo della terra. Hora sapi che debito ne bisogno che tu habbi di questo ponte unigenito mio figlio nui peroche nui siamo rei & mali- lo ha in se tre scalioni de li qli dui gní debitori: unde se io intendo be furono fabricati in su el legno dela ne o somma & eterna uerita io son sanctissima croce & il terzo ancho lo ladro & tu sei lo impichato p me senti la grande amaritudine quanperoche io uedo el uerbo tuo figta do li fu dato bere fiele & aceto. In olo conficto & chiauellato in cro questi tre scalioni cognoscerai tre

stati de lanima li quali io ti dichari tura divina dalla basseza della ter/ ilquale ti maisesta el secreto del cuo uato in alto. Et pero esso disse se io lintellecto nel core aperto del mio fere tracti mandolo pche fusse le condo azonze al terzo cíoe alla bo- ineffabile che io ue haueua. Perho ca doue troua la pace de la grande che el core del homo e sempre traleuado li piedi del affecto dalla ter la uita per noi. Per forza dunque e ra si spoglia del uitio nel secodo se tracto da lamore pur che lhomo iimpie damore con uirtu & nel ter gnorate no faza resistenza i no laszo gusta la pace. Si che el ponte ha sarsi trare. Disse duce che essendo tre scalioni acio che saliendo el pri leuato in alto ogni cosa trarebbe a mo & il secondo possate zonzere a se & cosi e la uerita. Et questo sinté lultimo. Et e leuato in alto si che cor de in dui modi. Luno sie che trato rendo lacqua non loffende perho al cuore del huomo per affecto da che in lui non fo ueneno de pecca more come dicto te ho e tracto co to. Questo ponte e leuato sn alto. & tutte le potentse de lansma cioe la no e separato pero dalla terra. Say memoria lo intellecto & la uolunquando se leuo in alto! Quando su ta. Vnde acordate queste tre poten leuato su il legno della sanctissima tie & congregate nel nome mio tu

se.

CO[3

thio

ch ha

igno

re chi

onte

e alla

lentie

*salo* 

imae

oepe

r fin

ogni

no p

rafix

ani

redu

yle a

auel-

che

omt

mia

a ter

oho

mai

iche

glio

dui

lela

tho

an

In

UC

ro di soto. El primo scalone sono ra de la uostra humanita. Et pero ti li piedi li quali significano lastecto dissi che essendo leuato in alto no peroche coe li piedi portano el cor era leuata dalla terra peroche essa e po cosi lassecto porta lanima. Vn- ra unita & impaltata co essa. Et no de li piedi conficti ti sono scaloni: era alchuno che sopra el ponte poacio che tu possa ariuare al costato tesse andare infina che lui no su lere:peroche salito in su li piedi de la sero leuato in alto ogni cosa tiraro fecto lanima comenza a gultare laf a me. Vededo duque la mía bonta fecto del cuore ponendo lochio de che in altro modo non poteuate es figliolo doue troua cosumato & in uato in alto in su el legno della cro effabile amorc. Columato dico po ce facendone uno anchuzine doue che no ue ama per propria utilita: si fabricasse el figliolo della humapero che utilità a lui no possete sare na generatione per tolerli la morte pero che lui e una cosa con meco. & restituirlo ala uita della gratia : e Vnde allora lanima se reipisse da pero trasse ogni cosa a se per que more uedendosi amare. Salito alse sto modo cioe p dimostrare lamor. guerrache prima haueua hauutap cto per amore: Magiore duch amo le colpe sue. Per lo primo scalone re mostrare no ui poteua che dare croce non seperandose pero la na/ te la ltre operatione che esso sa actu c iii

con piu facilita.



ale & mentale sono tracte piaceuo no queste! Sono le pietre delle ue le & congiunte i me per affecto da re & reale uirtu. Le quale pietre no more:pero che se leuato in alto se verano mutate inanzi alla passione guitando lamore crucíato. Sich be di questo mio figliolo & pero crao dille uerita la mia uerita dicendo. impediti che niuno poteua ariuar Se io sero leuato in alto ogni cosa al termine suo quantunque essi an traro a me cioe che tracto el core & dasseno per la uia delle uirtu: pero le potentie de lanima sarano tracte che no era anchora dischiauato el tutte le sue operatione. Laltro moz cielo cola chiaue del sangue: onde do si e che ogni cosa e creata in ser la pioza della iultitia non li lassaua uitlo de lhomo unde le cose create passare. Ma poi che le pietre furosono facte perche servino & subue no facte & fabricate sopra el corpo: gano alla necessita dele creature ra del uerbo del dolce mio figliolo di tionale & non la creatura che ha in cui io te ho dicto che e ponte lui le le rasone e sacta per loro ma p me mura & itrida la calcina per murar acio che me serua con tuto el cuore le col sangue suo: Cioe chel sangue & con tutto lo affecto suo. Sich ue e intriso co la calcina della deita: & di che essendo tracto lhomo ogni con la forteza & fuoco della charita cosa e tracta perche ogni cosa e sa co la potentia mia sono mutate o cta per lui. Fu dunque di bisogno ste pietre de le uirtu sopra lui me . che il ponte fusie leviato i alto & ha desimo: peroche niuna virtu e che uesse le scale acio che si possa salire non sia prouata in lui & da lui han no uita tute le uirtu. Et pero niuno puo hauer uirtu che dia uita di gra Come que lo pote e murato di tia se no da lui cio e seguitado le ue pietre che significano le uirtu e sul lisgie & la doctrina sua. Lui ha mu ponte e una botega doue si da el ci rate le uirtu & piantate come piere bo ali uiandanti e che tiene per lo uiue & murate col sangue suo: acpote ua a uita e chi tiene disotto ua cio che ogni fedele possa andar ex a perditione e a morte. Cap. xxvii. pedita nete & senza alchuno timo re seruile di pioua della diuina iu-Vesto pote ha le pie- stitia: peroche e ricoperto con mise stre murate acc io che ricordia la quale misericordia di uenendo la pioza no scese del cielo ne la incarnatione di impedisca lo andato questo mio figliolo. Con che saper jre. Sai quale pietre so se Con la chiaue del sangue suo.

tif

130 teh

un

fic

fun

uer

tal

zonze alla porta la quale porta e es reche non sanieghe. Cosi sono saso ponte per la quale tuti ui conule cti li dilecti & li stati del mondo. ne intrare. E pero lui dice: lo so usa Vnde perche lassectoinon e posto & uerita & uita: Chi ua per me: no sopra la pietra ma e posto cum diua per le tenebre ma per la luce. Et sordinato amore nelle creature: & in uno altro loco dice la mia uer ta nelle cose create amandole & tené che niuno potea uenire a me se no dole suor di me anegano. Elle soper lui. Et cosi e: & se bene ti ricor- no sacte come e lacqua che conti, da cosi ti dissi & mostrai uolendo nuamente corre. Et cosi corre lhuo ti fare uedere la uia. Vnde se lui di mo come siume benche a lui pare ce che e uia questo e la ucrita: & za che corrano le cose create che lui a te ho mostrato che e usa in formad' ma: & lui e pur quello che continu uno pote. Et dice che e uerita: & co amente corre uerfo el termine del si e pero che e unito con meco che la morte. Et uorebbe tenersi cio e la sum uerita: & chi el seguita ua p la uita sua & le cose chi lui ama che no uerita: & uita perho che chi seguita corseno uenendoli ameno o per la questa uerita riceue la uita dela gramorte che lassa loro: o per mia ditia & non puo perire di fame pero spensatione che le cose create siache lauerita se a unisfacto cibo:ne no tolte dinanzi alle creature. puo cadere in tenebre peroche lui Costoro seguitano la busia cami, e luce prinato della busia: & etiam nando per la nia della busia & socum la uerita confuse & destrusse no figlioli de lo Demonio el quaessa busia'del dimonio la quale dis le e padre delle busie: Et perche pas se ad eua: laquale busia rompette sano per la porta della busia riceue

ion

ine

Tio

mar

lan

KTO

oel

nde

aua 110-

lodi

uile

urar

gue

1: &

trita

ig,

ne -

che

nan

ino

gra

uc

mu

ere

IC -

ex

no

11

ise

11

di

er

Siche uedi chel ponte e murato & conzata & murata col fangue. Vn e ricoperto con la misericordia. Es de quelli che sequitano questa via fu & la botega del giardinode la sá sono figlioli della uerita: perhoche cta chiesia la qual tiene & ministra seguitano la uerita & palsano per el pane de la uita & da ad beuere el la porta della uerita & se trouano i sangue acio che li uiandanti pere - me uniti co la porta & uia del mio grini delle mie creature stanchi no figliolo ucrita eterna mare pacifica uegano ameno nella ufa. Et per q- to. Machi non tiene per questa ufa Ro ha ordinato la mia carita che ue camina disotto per lo fiume laqua sia ministrato el sangue & il corpo le e uía non posta con pietre ma co d'unigenito mio figliolo tuto dio acqua. Et perche lacqua non ha ri-& tuto homo. Et passato il ponte si tegno alchuno: nesuno li puo anda la strada del cielo & la uerita la ac- no la eterna damnatione. Si che

lo ponte. Capítulo. xxviii.

corpo trouano ellume: & essendo unita lalteza cum la basseza. mortali trouano la uita immortale lume della uerita eterna laquale p- se parti pero da terra. Ca. xxix. mette di dare refrigerio a chi saffa digha per me:elquale son grato & cognoscente & son justo che ad ognuno rendo secondo che merita: Vnde ogni bene e remunerato & ogni colpa e punita. El dilecto che oe dalla conuersatione delli homi-

uedi che io te ho mostrata la uerita uita durabile. Bene dunque e mat & la busia cioe la mia uia che e ue to colui che schiua tanto bene & erita & quella del demonio che e bu leze inanzi di gustare in questa uita lara de linferno caminando per Come per ciaschuna di queste la uia de sotto doue ua cum molte due strade si ua con fatica cioe per fatighe & senza alchuno resrigerio lo ponte e per lo fiume e del dilec - e senza alchuno bene. Perho che p to che lanima sente in andare per lo peccato loro sono priuati di me che sum summo & eterno bene. Veste sono doe gra- Bene hai dunque rasone di dolerolde & per ciaschuna si ti & uoglio ch tu & li altri serui mei passa con faticha. Mi stiate in continua amaritudine del a ra dunque quanta e la offesa mía & in compassione de Ila ignorantia & ceci- lignorantia & danno de loro: cum ta delhomo che essendoli sacta la la quale ignorantia me offendono uia uole caminare per lacqua lagle Hora hai ueduto & udito del pon uia e di tanto dilecto a coloro che te come sta: & questo ho dicto per sano per essa che ogni amaritudi dechiarare quello che io dissi: cioe dine li diuenta dolce & ogni gran che era ponte lunigenito mio filio de peso li diuenta legiero. Liquali lo. Et così uedi che e la uerita facto essendo anchora nella tenebra del per lo modo chio te ho dicto cioe

Come questo ponte essendo sagustando per affecto damore con lito al cielo el di della ascessione no



Oi ch lunigetto mio figliolo ritorno a me dapo la resurrectioe quarăta di:questo po te fi leuo dalla terra ci

ra

rito

lid

ant

na

do

le i

leir

ha colui che ua per questa uia non ni & salto in cielo per la uirtu della sarebe la lingua tua sufficiéte a nar natuara mia diuina: & siede alla de rare ne lorechia a poterlo udire ne xtra di me padre eterno. Si coe dis lochio a poterlo uedere. Pero che i se lagelo ali discipuli el di della asce questa uita gusta & participa di qle sione stado esti qui coe morti: pche lo bene che glie apparechiato ne la li cuori loro erão leuati i alto & fali

ti in ciclo cum la sapietia del mio si na con la natura humana. Et que gliolo. No state più qui disse la uerita. Ma quelto gelo:poche lui siede dala mano di- ponte si parti da uoi salendo in cie ricta del padre. Leuato dugi in al lo. Et lui era una uía che infigna / el maeltro cioe lo spirito sancto el stumi soi. Ora che e rimaso! Et do la sapientia del mio figliolo & con a coloro in cui cadesse questa igno la clementia sua cioe de esso spiri - rantia. Dico che la uia e la uia dela to sancto. Esso e una cosa con me- doctriua sua la qual so te ho dicto co padre & con lo figliolo mio. un confirmata dalli apostoli & dechia de fortifico la uía de la doctrina chi rata nel fangue di martyri:allumipartedosi la presentia no si parti la sata per li cosessori & tracta ne e la doctrina nelle uirtu uere pietre su- carta per li euangelisti: li quali stadate sopra questa doctrina laquale no tutti come testimonii a confessa e la uia che ue ha facta questo dol - re la uerita nel corpo mistico della ce & glorioso ponte. Prima adope sacta chiesia. Essi sono come lucer ro esso & con le sue operatione se na posta in sul candelabro per mo ce la uia dando la doctrina a uoi p strare la uia della uerita la quale co exempio piu che per parole. Anco duce a uita cum perfecto lume cora prima fece chi dicesse. Questa do me dicto te ho. Et come te la dicoctrina certifico la clemetia delo spi no! Per proua peroche lano proua rito sancto fortificando le mente d' ta in loro medesimi. Si che ogni p li discipuli a confessare la uerita & soua e alluminata in cognoscere la anunciare questa uía cíoe la doctri uerita se uole. Cíoe che non se uo na de Christo crucifixo. Ripréden glia tolere el lume della rasone col do per mezo di loro el mondo del proprio & desordinato amore. Si le iuiustitie e de fassi iudicii: delle q che e la ucrita che la doctrina sua e le iniustitie & iudicio di sotto piu uera & rimasa come nauicella a tra distefamente ti narraro. Hoti dito re lanima fora del mare tempestoquesto acio che nelle mente de chi so & conducerla a porto disalute. olde non podesse cadere alchuna Si che in prima io ui seci el ponte tenebra che obsuscasse la mente: del mio sigliolo actuale come dito cioe che uolesseno dire che di que te ho conuersando con li homini. sto corpo di Christo se ne sece pon & leuato el ponte actuale rimase el

lui

nolte

erio

the p

Ime

me.

olet

imci

e del

ne de

cum

dono

pon

o per

cioe filio

facto

cioe

o sa,

e no

6

mio

me

tioe

po

rad

mi

ella

ide

dif

sce

he

ali

to & tornato a me padre:io madai ua la uerita uededo lexépio & li co quale uene co la potentia mia & co ue troua la uia! Dicotelo: cioe diro lasso la mia uerita nel modo. Et po nata col lume de doctori & confes te per la unione della natura diui ponte & la uia de la doctrina cono:pero che lo spirito sancto no ue dicare el mondo & a rendere lo be ne solo ma uene con la potentia di ne a boni: & remunerarli deleloro me padre & cum la sapientia del si fatighe lanima & el corpo insieme gliolo & cum la clementía de esso & a rendere male di pena eternale spirito sancto. Vedi dunque che a coloro che iniquamente sono ui-

me dicto e essendo la doctrina co come dicto te ho fortificado la stra zonta cum la patientia mia & cum da della doctrina. Lagle uia & Itra la sapietía del figliolo & cum la cle da non puo uenire a meno ne esse mentia de lo spirito sancto. Que - retolta a colui che la uole sequitare sta potetía da uírtu di forteza a chi per questa uía:peroche ella e serma seguita questa uía. La sapientia gli & stabile & procede da me che no da lume peroche i ella uia cogno - mi muouo. Adunque uirilmente sce la uerita: & lo spirito sacto li da douete sequitare questa uia & senamore elquale consuma & tole o - za alchuna nebula:ma cum lume d' gni amor fenfitiuo de lanima & fo la fede laquale ue data per princilo li rimane lamore delle uirtu. Si pale uestimento nel fancto baptes/ che ogni modo o actuale o per do mo. Hora te ho mostrato a pieno e ctrina esso e uia uerita & uita: lagle dechiarato el ponte actuale à la do uia e il ponte che ui conduce ad la ctrina laquale e una cosa insieme teza del cielo: Questo uosse dire lui col ponte. Et ho mostrato alli igno qu'ando disse, lo ueni dal padre & ranti che li e manifelta quelta uia: ritorno al padre & tornaro a uoi: che essa e uerita & doue itano colo cioe a dire el padre mio nu mando ro che la infegnano: & dissi che ea uoi & me ha facto uostro ponte: rano li apoitoli & li euangelisti & acioche insiate del fiume & possia- martyri a confesiori & sancti dote zonzere alla uita. Poi dice & tor ctori polti nel loco della fancta chi naro a uoi: io non ui lassaro orfani esta come lucerna. Et ho monitrama mandaroui el paraclito. Quasi to & dicto come uenedo a me tordica la mia ucrita. lo ne andaro al no a uoi non presentialmente ma padre & tornaro: cioe che uenedo cum la uirtu come dicto te ho:cioe lo spirito sancto el quale e dicto pa uenendo lo spirito sancto sopra li raclito:ui mostraro piu chiaramen discipuli. Pero che presentialmente & ui confirmara me uia di ueri- te non tornara se no nel ultimo di ta cioe la uía & la doctrina chio lue del iudicio quando uenera cum la ho data. Disse che tornarebe & tor mia maiella & potentia diuina a iu torna non actuale:ma cum la uirtu uuti nel mondo. Ora te uoglio di-

and

03 81

mar

colo tale doc re quelo chio uerita ti promisi cioe raueglio che tu dica questo a colo -

na generatione. Capitulo. xxx.



ta tra

elle

itate

Ima

eno

lente

len

ned

ni.

ptel/

noe

1400

ieme igno

uia:

colo

000

i & da.

chi

Ta-

lor-

ma

ioe

ali

7

di

iu be to ic c

di mostrarti quelli che uano imper ro che escano del peccato quando fectamente: & quelli che uano per tu dici di coloro che te perfequita sectamente: & altri con la grande no: io uoglio che me pregate plopersectione & in che modo uano ro:acio che io li saci misericordia. lí iniqui che cum le inigta loro san Omisericordia laqual procede da negano nel siume zonzedo ad cru la desta tua padre eterno laqual go ciati tormenti. Vnde io dico a uoi uerna cum la tua potentia tutto qn carissimi figlioli mei che uoi cami to el modo: Nella misericordia tua nate sopral ponte & non disoto pe fussimo creati. Nella misericordia ro che quella non e la uía de la uerí tua fussemo recreati nel sangue del te:ma e quella della busia doue ua tuo sigliolo. La misericordia tua ci no li iniqui peccatori de li quali io conserua. La misericordia tua sece ora te diro. Questí sono quelli pec iocare i sul legno della croce el tuo catori per li quali io ui priego che figliolo ale braze iocando la morte uoi me pregate: & per li quali io ui cum la uita & la uita con la morte. domando lachrime & sudore acio Et allora la uita sconfisse la morted che da me riceueno misericordia. la colpa nostra: & la morte della col pa tolse la uita corporale a limma -Come questa anima marauegli culato agnello. Chi rimase uento! andose dela misericordia di dio ra La morte. Chi ne su casone! La mi conta molti doni e gratii ala huma sericordia. La tua misericordia da uita & da lume per lo quale si cono sce la tua clementia in ogni creatu ra ne li iusti & ne li peccatori. Ne Llora quella anima q lalieza del cielo re luce la tua miseri si come ebria non si cordia cioe nelli sanctituoi. Si so potcua tenere ma ofi mi uolto alla terra ella abonda del stando nel conspecto la tua misericordia:ne la tenebra d' di dio diceua. O eter linferno reluce la tua misericordia na misericordia: laquale ricopre li non dando tanta pena alli danati: desecti delle tue creature. Non mi quanta meritano. Con la miserimaraueglio dunque che tu dica di cordia tua mitichi la iustitia. Per coloro che escano del peccato mor misicordia ne hai leuati nel sague. tale:& tornano a te:io no mi ricor/ Et p misericordia uolesti couersare do che uni me offendesti mai. O cum le tue creature. O pazzo damisericordia inestabile no mi ma- more. Non ti basto de incarnare

sano per lo siume di sotto del pon- sirmi: & questo su quando essi con dio la chiama arbore di morte la - mente loro: unde el parturiscono

tii. Capitulo. xxxi.

che anche uolesti morire. Non ba- sericordia di dio.humilmente aspe sto la morte che ancho descendisti ctaua che la promessa li susse atenallo inferno trahedone li sancti pa duta. Et ripigliando dio le parole dri per adimpire la tua uerita & la sue diceua. Carissima filiola tu hai tua misericordia in loro. Pero che narrato dinanzi a me della miserila tua bonta promette bene a colo- cordía mía:perche io te la dei a gu ro che ti seruono in uerita pero di stare & a ueder ne la parola chio ti scendisti al limbo per trahere di pe dissi dicedo costoro sono coloro p na chi te haueua seruito & render- li quali io ue prego che me pregate li il fructo delle loro fatighe. La mi Ma sapi che senza alchuna compa sericordia tua si te constrinze a dar ratione e piu la misericordia mia anco piu a lhomo:cioe lassandoti i uerso di uoi che tu non uedi. Pero cibo:acio chi nui debili hauessemo chel tuo uedere e imperfecto & ficonforto: & li ignoranti smemora nito: & la misericordia mia e perse ti non perdelleno la recordanza d' cta & infinita:siche comparatione li beneficii tuoi. Et po el dai ogni non si puo ponere se non quella ch di al homo representandoti nel sa- e dala cosa finita dalla infinita. Ma cramento de laltare nel corpo dela ho uoluto che tu habí gustata quefancta chiesia. Questo chi lo ha fa- sta misericordia & ancho la dignicto Lumisericordia tua. O miseri ta del homo la quale disoprati mo cordía el core saffoga a pensare di strai:acio ch tu meglio cognosca la te che in ogni canto unde io me ri crudelta & la indignita deli iniqui: uolto a pensare: non trouo altro ch' homini che caminano per la uia di misericordia. O padre eterno per- sotto. Apri dunque locchio de lindona alla ignorantia mia che io p- tellecto tuo & mira costoro che uo fumma di fauellare inanzi a te: ma lontariamente se anegano & mira lo amore dela tua misericordia me in quanta indignita essi sono cane excusi dinăzi dala beignita tua. duti per le colpe loro. Vnde prin-Della idignita di quelli che pas- cipalmente essi sono diuentati inte e come lanima che passa disotto cepetteno el peccato mortale nelle quale tene le radice in quattro ui - & perdeno la uita della gratia. Et chome el morto che niuno senti-Oi che quella anima col mento puo adoperare ne si moue uerbo della parola hebe ur da si medesimo se non quanto e. no poco alargato el cuore nella mi mosso & lenato da altri: chosi co-

ci le B

fto

fe m

giar

qua

Caro

fact

grat

bap

le sono morte quanto a gratia. Vn la topinella anima e piena de igra de non si po disendere da li inimi titudine. Vnde li peede ogni maci suoi ne aiutarsi per se medesimo le. Ma se essa susse grata di benesise no tanto quanto e aíutato da me cii receuuti cognoscerebe me & co Bene e uero che ogni uolta che q gnoscendo me cognoscerebe se: & sto morto nel qual e rimaso solo el cosistarebbe ne la mia dilectione. libero arbitrio mentre che nel cor- Ma essa come cieca sene ua atacan po mortale dimada la diutorio mio do pur per lo fiume & no uede che el puo hauere:ma per se non potra lacqua non laspecta. mai. Esso e sacto incomportabile a fe medesimo & uolendo signoreg sono tanto diuersi quanto sono gli giare el mondo: e fignoregiato da peccati & prima del peccato della quella cosa che non escioca di cato. El peccato e niente: & essi son facti serui & schiaui del peccato. quella cosa che non e:cioe dal pec- carnalita. Cap.xxxii. gratia laquale hebbeno nel sancto baptesmo: & essi sono facti arbori di morte perche sono morti come ni ne uedi che sono cibo di bestie dicto te ho. Sai doue li tiene la ra - & questi sono quelli che brutamen

cn-

trole

i hai

Meri-

a 80

no ti

porc

gate

mpa

mia

Pero

&fi-

perfe

ione

lach

Ma

Jue

eni

mo

a la

qui

adí

in

110

ira

2

n

11

on lle lois

storo ch sono anegati nel fiume de superbia laquale lamore sensitiuo lamore disordinato del mondo so proprio di loro medesimi nutrica. no morti alla gratia. Vnde perche El suo ramo sie la sua impatientia: esti sono moru: la memoria non ri & il suo figliolo e la indiscretione. ceue el ricordamento della mia mi Quelti sono quattro principali uisericordia. Lochio dellitellecto no cirliquali i tutto amazano lanima uede ne cognosce la mia uerita per di colui del quale ti dissi che era arche il senúmento e morto cioe che bore di morte: perche no ha tracta lintellecto non sa posto dinanzi al la uita della gratia. Detro da larbotro che se medesimo co lamor mor re si nutrica uno uermo di conscié to de la propria sensualita. Et pero tia esquale mentre che inomo usue la uolunta anchora e morta alla uo in peccato mortale e aciechato dal lunta mia: pero che non ama altro proprio amore: & pero poco el sen che cose morte. Essendo dunque te. Li sructi di quelto arbore sono morte queste tre potentie tute le'o- mortali:pero cli hano tracto lo hu peratione sue & actuale & menta- more della radice dela superbia:&

Come li fructi di questo arbore



fructi di questo ar-bore che dano mor-te tanto sono diuersi quanto sono diuersi li peccati. Vnde alcu

dice questo arbore! Ne lalteza dela te uiuono facendo del corpo loro

pensero de le richeze non lo occu- no per propria utilita. Questo uirante & falso cristiano elquale ha p ca la superbia: si che luno procede duta la gratía per la colpa:

esta.capitulo.xxxiii.

& de la mente come il corpo che se Costoro cum lauaritia loro spregia inuolze nel fango de la carnalita. no la mia richeza uendando el tem O anima bruta: doue hai lassata la po al proximo loro. Questi sono li tua dignita Tu eri facta sorella de usurariche deuetano crudeli & ro li anzoli:ora sei sacta animale bru- batori del proximo:peroche ne la to.În tanta miseria posti sonno essi memoria soa non hano el ricordapeccatori che non tanto che siano mento della mia misericordia: pesosseuti da me che sum summa pu roche se essi lhauesseno hauuto no rita:ma li demõii de li quali essi fa- serebeno crudeli ne uerso di loro cti sono amici & serui: non posso- medesimi ne uerso dil pximo:an. no uedere commettere tanta brut- co usarebeno pieta & misericordia teza. Ne alcuno peccato e che tan- a se medesimi operando le uirtu:et to sia abomineuole ne che tanto to al proximo: souenendolo caritati? glia el lume de lintellecto alo huo uamente. O quanti sono li mali chi quanto questo. Questo cognobéo per questo maledeto peccato uégo li philosofi no plume di gratia per no:quanti homicidii & furti & gn che non lhaueuano: ma perche la te rapine cum multi guadagni no natura li porzeua quello lume: cio liciti & quanta crudelta di cuore & e che questo disonesto percato of iniustitia del proximo & danni in fuscaua lo intellecto: & pero si con iusti. Amaza lanima & falla diuen seruano ne la castita & continentia tare schiaua delle richeze: unde no per megliostudiare. Et le richeze si cura de observare li comadameanco zetauano uía da si acio che il timei. Costui non ama persona: se passe el cuore. Non facosi lo igno tio procede dalla superbia ce notri da laltro perche porta sempre seco Come el fruto dalcuní altrí e la la propría reputatione. Vnde subi uaritia e de mali che procedeo da tozonze ne saltro uitio & cosi ua d male in pezo per la miserabile su-Lchuni altri el fructo perbia la quale e piena di pareri. loro e di terra. Et que Et e uno fuocho che sempre gersti sono li cupidi aua mina sumo de uanagloria & di ua ri:li quali fano come nita di cuore gloriandofi di quella talpache sempre si lo che non e suo. Et e una radinutrica di terra infina alla morte & ce che ha molti rami & il princi gionta la morte no hano rimedio, pale e la propria reputatione. Da

in

mi

COM

80

dari

rae

tia:

doe

Ser a

che

02 1 den

fion

li procede il uolere essere mazore & me persequita cum molti & diche il proximo suo. Et parturi - uersi peccati. Et tuto questo sa persce il cuore ficto & non schieto ne che non ripesa el benesicio del san liberale:ma doppio:pero che mo - gue sparto cu tato suocho damore. stra una cosa in lingua & una altra ha in cuore: & occulta la uerita: & dice la busia per utilita sua propria gono stato di signoria li loro fructi Et produce una inuidia la quale e iniustitia. Capi. xxxiiii. uno verme che sempre el rode & non li lassa hauere bene ne del suo bene proprio ne de laltrui. Come darano questi iniqui posti in tanta miseria della roba sua alli pouerelli quando essi tolgono laltrui! Come trarano la bruta anima dela Iniustitia adoperando inuerso de bruteza quando essi ze la metteno: me dio & del proximo & uerso di Che alchuna uolta sono tanto ani loro medesimi. Vnde uerso di lo mali che li figlioli & li parenti suoi ro non si rendono el debito della non riguardano con essi caschano uirtu & uerso di me non mi rendo in molta miseria. Et nodimeno la no el debito del honore rendendo mia misericordia li sostene & non gloria & laude al nome mio elqua comando alla terra che lingiotisca: le debito sono tenuti di rendere. & questo facio accio che se acorza / Ma essi come ladri robano quello no delle colpe loro: Come dunque che mio & danolo a la propria ser darano la uita per salute delle ani / ua della sensualita. Siche comette rae quando non danno la substan iniustitia uerso di me & uerso di se tia! Come darano la dilectione: que come acecato & ignorante & non do essi si rodono per iuidia! O mi cognoscendo me in se: & tutto e p serabili uitii li quali aterrano el cie lamore proprio. Si come seceno li lo del anima. Cielo la chiamo per- iudei & ministri della lege che per che io la feci cielo doue io habita - inuidia & amore proprio saceco -

tem

noli

dro

ne la

orda,

g: be-

to no

loro

0:20

ordia

Durit

itati 1

airch

uego

åğn

ii no

ire &

ni in

luen

e no

me,

a: fe

Ui

otri

ede

eco

ubi

ad

u

Come dalchuni altri liquali ten



Liri sono li quali ten fignoria nella qual fi gono el capo alto per gnoria portano la in fegna della iniustitia.

ua prima per gratia ascondedomi no: & pero non cognobeno la ueri dentro da lei facendo in essa man- ta del unigenito mio figliolo:unde sione per affecto damore. Horase non rendeuano el d'biso di cogno partita da me si come adultera amá scere usta eterna che era fra loro co do se & le creature & le cose create me disse la mia uerita dicedo. Elre piu ch me: Ancho di se sa facto dio gno di dio e tra uoi:ma essi non lo

sona che li uiene amano.

cognosceuano. Perche! Perho che mali che essi cometteno sempre se per lo modo dicto haucuano per- scadalizano i me & ne li serui miei duto el lume della rasone: & p que iudicando che sictiuamente adope sto modo non rendeuano el debi- rano la uirtu. V nde perche il cuoto de rédere honore & gloría a me re suo e marzo & hanno gualto el & a lui che era una cosa con meco. guito le cose bone li parano catiue Vnde come cieci commiseno la i cioe il disordinato utuere li par bo iustitia persequitandolo cum mol- no. O cecita humana che non ratí obprobrií infino alla morte del- guardí la tua dignita:che di granla croce. Cossi dunque questi cota- de sei facto picolo: di signore iei sa li rendono iniusticia a loro & a me cto servo dela più ville signoria ch & ancho al proximo loro iniusta possi hauere perho che tu se facto mente: reuendendo le carne di sub seruo & schiauo del peccato. Et ta diti suoi & di qualunque altra per le diuenti quale e quella cosa allaq le tu serui. El peccato e mente on -Come per questi & per altri de de adunque tu sei facto niente:pe fecti se cade nel falso iudicio e dela rote hai tolta la uita & data la mor. indignita nella gle se uene.c. xxxv te. Questa uita & questa signoria Er questi & per altri ue su data per lo uerbo de sunige? difecticaschano co- nito mio figliolo & gloriolo ponte storo nel falso iudicio V nde essendo serus del demonio si come io di sotto ti ui tratte dala seruitu sua. Fecese ser distédero. Vnde sem uo lui per tolerui la seruitu & puopre se scandalizano nelle mie ope- sili la obedientia per consumate la ratione le quale tutte sono iuste & disobedientia de adam humiliantutte inuerita sacte per amere & p dosi ello alla obprobriosa morte d' misericordia. Cum questo salso iu la croce per cosundere la superbia. dicio & ueneno della juuidia & de Tuti li uitii destrusse con la morte la superbia er ano calûniate & iudi sua accio che niuno potesse dire el cate iniustamente le operatioe del cotale uitio rimase che no susse pu mio figliolo & con falle busie dice nito & sabricato con pene: si come do:costus el fa in uirtu di belzabub io ti disti di sopra dicendo che del Cossi questi iniqui posti nelamore corpo suo haucua facto anchuzine proprioine fa imunditia: nella sup Tuti li remedii sono posti per cam bia:nella auaritia in una inuidia fo parli dalla morte eternale & elsi di dati nella peruersa idiscretione co ipresiano el sangue & lo hano con una impatientia & con molti altri culcato con li piedi del disordina -

col tip ap ritt (ce qu pri

il mondo & sara ripreso lultimo di continua per lo modo dicto p gra

te se

miei

idope

lcuo.

ato el

catine

par bo

in ra-

gran.

Elei fa

oriach

# facto

Lita

allag

E 011 -

icipe-

mor

moria mige 1

conte

ionio

le ser

יסטק

ne la

lian-

ne d

rbia.

norte

ire el

e pu

ome

del

zine

cam

i di

CON 11/

se christo lo mandaro el spirito san per darli amore & timore sacto cu cto chi reprehendera il mondo de odio del uitio & amore della uirtu la iiusticia e del iuditio e una d'que et za non e stata mostrata questa do

furono fortificati da la potetia mia re:pero ch le stata data dalla mia ue & illuminati da la sapietia del mio rita: uerbo incarnato: cum la carne figliolo dilecto: & tuto riceueteno uoltra mortale. Chi sono stati li alne la plenitudine del spirito fancto tri che hanno sequitato questo uer Allora lo spirito sancto che e una bo: Creature mortal & passibile co cosa cu meco & cu lo figliolo mio me uoi cum la impugnatione de la riprese el mondo per la bocha de li carne contra allo spirito: si come he apoltoli cola doctrina de la mia ue be el glorioso paulo mio banditorita. Essi & tuti li altri che sono di- re & cosi di molti altri sancti liqua scessi da loro sequitando la uerita la li chi da una cosa & chi da unastra quale inteseno per mezo di loro: ri sono stati passionati. Le quale pasprendeno il mondo. Questa e glla sione io lasso uenire & lassero per cotinua refinsioe che io fo al modo acrescimeto di gratia & per augme col mezo dela scă scriptura & de li tare la uirtu nelle anime loro. Et co serui mei ponédosi lo spô sco nelle si nacqueno essi de peccato come ligue lor anuciado la mia uerita: si uoi & nutricati duno mede simo ci coe el demoto si poe isu la ligua d'i bo & cosi son io dio adesso come a fui suoi cioe di color chi passano p lora. No e infirmata ne puo insir-

to affecto & questa e la iniusticia & lo siume iniquamete. Questa e glla il falso iudicio deli quali e ripreso dolce reprensione che io ho posta del judicio. Et questo uolse dire la dissimo affecto damore che jo ho mia uerita quando disse lo mada alla salute delle anime. Et uon posro el paraclito ch' riprendera il mo no dire:io non hebe chi me repredo de la iniusticia & del falso sudi- endelle: pero che alei e za mostrata tio V nde alora fu ripso gdo mádai la uerita mostrandoli el uitio & la lo spirito sancto sopra li apostoli. uirtu. Et li ho facto uedere el fruc/ Qui sparla sopra la parola ch dist to della uirtu & il danno del uitio ste rephésione e côtinua.ca.xxxvi. ctrina & uerita per anzolo acio ch Re reprehensioneso non possano dire: lanzolo e spirito no. Luna fu data qua beato & non puo offendere & no do lo spírito sacto ue sente le molettie della carne come ne sopra ali discipoli noi nella graueza del corpo nostro come dicto e: liquali questo lie tolto che nol possono di

lora. Non e ifirmata ne puo infirmarsi la mia potentia. Siche io pos so subuenire & uoglio & so subue nire a chi uole essere subuenuto da me. Alora uole Ihomo esser subue nuto da me quado ense del fiume: & ua per lo ponte sequitado la doctrina de la mia uerita. Siche non hanno scusa: peroche sono ripresi & li ho monstrata la uerita continu roche se coducto alla extremita de amente. Vnde se essi non se corre morte: doue el uerme della conscié zerano mente che essi hano el tem po:serano condenati nella seconda plo proprio amore che haueua di reprensione la quale se sara ne lulti se:ora nel ponto della morte pehe ma extremita de la morte doue cri uedesse no potere ensire delle mie da la mia iustitia dicendo: Surgite mane: questo uermo comeza a uemortui uenite ad iudiciiizoe tu ch dere & pero rode cu riprensione si sei morto a gratia & morto zozi al medesimo uededo che per suo dis la morte corporale. Lieuati su & ue fecto ecoducto i tato male. Ma se ni dinăzi al sumo iudice cu la iniu/ essa anima hauesse lume che cono stitia & salso iudicio tuo & cu lume scesse & se dolesse della colpa sua: spento della sede elgl lume trahesti non per la pena de lo iserno che li acceso nel sancto baptesmo & tulo seguita ma per me che me ha offe-

natione.

Dela secunda reprehensione in la quale se riprende della iniustitia & del juditio. Cap. xxxvii.

Vesta secuda rephen Isone carissima filiola e i facto: pche e giuto a lultimo doue no po hauere remedio: pe -

tia del glio ti dissi che era accecato smorzati col uento della superbia: so che sum suma & eterna bota an & uanita di cuore: del gle faceui ue cho trouarebbe misericordia. Ma la a u enti che erano contrarii ala sa se essa passa el ponto della morte se lute tua. Et il ueto della propria re- za lume & solo col uerme dela con putatione nutricaui co la uella dela fientia & senza la speranza del san more proprio. Vnde correui p lo gue & cuppria passione. doledosi fiume delle delicie & delli stati del del suo primo damno piu che dela mondo cu la propria uoluta segtan offesa mia: essa zoze alla eterna da do la fragile carne & e molestie & natione. Et alora e ripresa crudeltentatione del demonio. Elgle de mete dalla mia iusti ia. Et e ripresa monio cu la uella della tua propria dalla iniustitia & del falso iudicio. uolunta ta menato p la uía disotto: Et no táto della iniustitia & judicio lagle uno fiume corréte:unde ta co generale elq ha usato generalmen ducto cum lui isiem: alla eterna d, te i tute le sue operatioe: ma molto

usata nel ultimo:cioe iudicado ma giore la miseria soa che la misericordía mía. Questo e quello pecca siando la mía misericordia. Perho che piu me graue afto solo che tutti li altri peccati che ha comessi. un de la despatiõe de juda me dispiac que piu & fu piu graue al mio filio lo che no fu el tradimeto che li fece Siche sono ripresi di asto falso iudi cio cioe daucr posto magior el pec cato suo che la misericordia mia. Et pero sono puniti cu li demonif & cruciati eternalmete co loro. Et sono ripsi della iniustitia: & qsto e gdo si dogliono piu del dino suo: che della offesa mia pche allora co mettono iniustitia: pche no redono a me gllo che mio: & alloro gllo ch amore & a se amaritudine cula co tritione del cuore & offerirla dina zi a me p lostesa che me hano sacta Et fano el cotrario pehe dano allor quale lie tanta pena che se possibiamore copassione uole di loro me- le fusse elegerebeno piu tosto el soche cometteno iniustitia: & pero so dermi. Questa pena infresca aloro no puniti de luno & de laltro infie la secunda cioe el uerme della con la misericordia mia:io cũ iu litia li dosi priuati di me & della conuer? mando insieme co la serua lor cru/ satione delli angeli per loro mandele de la sensualita & co lo crude- chamento: & che siano facti de -

ic in

ultida

ephen

fuliola

giqio

nopo io: pe-

nita de

conscie

Cocato

neua di

te pche

lle mie

a aue,

ione fi

luo diz

Mase

e cono

na fua:

che li

1 offe

ota an

a. Ma

orte lé

la con

lel san

rlédosi

ie dela

na da

udel,

iprela ticio.

1 dicio

almen

molto

magiormete sera ripresa dalla iniu le tyrano del diauolo di cui si seceltitia & judicio particulare el que ha no ferui col mezo della ferua della ppria sensualita soa. Siche insieme siano puniti & tormetati come isie me me hano offeso. Tormetati da to che no e pdonato ne di qua ne li mei dico ministri demonii li gli: di la: perche non ha uoluto despre ha messi la mia iustitia a rédere tor mento a chi ha facto male.

> De quattro principali tormenti de dănati alli quali sequitano tuti li altri. Capitulo. xxxviii.

Igliola mia la lingua tua no e sufficiente a narrare la pena di q-ste top inelle anime. Vnde si come son tri pricipali uitiicioe lo pprio amore di se undepcede el secudo cioe lap pria reputatiõe & dala reputatiõe p cede el terzo cioe la supbia cu la fal la nustitia & crudelta: & cu altri ini

qui & bruti peccati che dopo que. sti sequitano: cosi ti dico che ne lin e suo. Vnde a me debono rendere ferno essi hano gitro tormenti prin cipali alli quali sequitano tutti li al tri tormenti. El primo sie che si ue deno privati della mia visione ladesimi: & dolore della pena che p co & cruciati tormeti & uedere me la colpa sua aspectano. Siche uedi che stare fuora dele pene & non ue me. Vnde hauedo essi dispreciata 'scientia elquale sempre rode uede

gni de la couerfatione delli demo che hano e il fuoco. Questo fuoco nii & uisione loro. El quale uedere arde & no consuma pero che lo est del demonio che e la terza pena li ser de lanima non si puo consuma ridopi a ogni loro fadiga. Vnde re pero che non e cosa materiale la come ne la uisiõe di me li sancti se quale materia el suoco consumare pre exultano rifrescandose cum ale posta. Ma io per diuina iustitia ho greza el fructo de le loro fatighe chi permisso chel fuoco li arda affligiti effi hano portate per me cum táta uamente si che li affliga & non con abundantia damore & dispiacime sume: & affligeli & ardeli cum grato di loro medesimi: cosi in contra- dissime pene & in diuersi modi se rio questi tapinelli si rifrescano ne cundo la diuersita de li peccati chi li tormenti ne la uisione deli demo piu & chi meno secundo la grauenii. Pero chinel uedere loro: cogno za de la colpa. Sopra quelti quatro scono piu se:cioe che cognoscono escono tuti quanti li altri tormenti degni. Eta questo modo el uerme ti & molti altri. Or così miserabilde la conscientia piu rode & no re mente dapo la reprensione chi si su sta mai el fuoco di questa conscien- facta del judicio & de la justicia: ne tia dardere. Anchora lie piu pena la uita soa & non si corresseno in q perche il uedeno nela propria figu sta prima reprensione come dicto che mostrandolo io ate nela forma loro hano riceuuto morte eterna. sua uno picolo spatio di tempo che quasi so uno puto: tu elezeui poi ch' nel di del iudicio, capitulo, xxxix, tornasti a te piu tosto di uolere andare per una strata di uoco se douesse durar in fine a lultimo di del iudicio:&andare sopra esso inanzi che uederlo piu esso demonio. Co tuto questo chi tu uedesti anco non ora acio che tu ueda bene quanto sai bene quanto e horibile: pero ch lhomo se igana ti diro la terza cioe se mostra p diuina iusticia piu hor- del iudicio generale. Nelquale a la ribile ne lanima che priuata di me nima tapinela se rinfresca & rinfre & piu & meno secundo la graueza scata & cresciuta la pena per lunio dele colpe soe. El quarto torméto ne che lansma fara col corpo cum

che per loro deseto sene sono sacti cioe fredo & caldo & stridori di de ra sua laquale e tanto horribile che e disopra & ne la secunda cioe nela non e cuore di huomo che potesse morte no uolesseno sperare ne doimaginare. E se bene ti ricorda sai lersi de la offesa mia ben dela pena

De la tercia reprensione che se sa

Ora ffto a dire de la ter za reprensiõe cioe de lul timo di del iudicio. Gia te ho dicto de le due ma

la potentia mia in lui lassandolo so ma per difecto de loro. Itenere pene & tormentí como ho mo:no che la natura mia diuia fusse pero separata da la natura huma na:ma lassolo patire come homo p satissare a le colpe uostre. Vnde no uenera eossi in quello ultimo ponto:ma uenera cum potentía a rípre dere elli cum la propria persona & rendera ad ogniuno el debito suo. Et non sara alcuna creatura che no riceua timore. Vnde ali damnati bitrio:per laquale cosa no possono lingua non sarebe sufficiente a nar do in odio cum la colpa del peccararlo. Ali justi dara timore de riue to mortale sempre per divina justi rentía cum grande iocundita. No ciasta ligata lanima cum ligame de che lui si muti in la faza sua po che lodio: & sempre sta ortinata in quel e immutabile perche e una cosa cui lo male che essa ha: rodendosi in si meco secundo la natura diuina: & medesima. Vnde sempre li cresco secodo lhumana natura la faza sua no pene: & specialmente de alcuni e immutabile poi ch prese la gloria i particulare: de liquali essa fusse sta de la resurrectione. Ma a lo ochio ta casone dela damnatione loro. Si del dánato se mostrara cotale: pero come ui dimostro quello richo dá-

000

19 O.

uma alela

mare tiaho

fligid

ncon

म श्राय

odife

zti chi

Taue,

Juatro

menti

I di de

rabil

Hifu

ia: ne

oing

dicto

enela

ie do

pena

rna.

esefa

XXIX

later

delul

, Gia

ie ma

12010 cloe

cala

infre

inio

cum

una reprensione intolerabile laqua ro che ha in se medesimo con quel le li generara confusione & uergoz lo el uedera. Vnde silcome lochio i gna. Vnde sapi che nel ultimo di fermo che del sole che cusi lucido n del judicio quando uenera el uer- uede altro che tenebre: & lochio sabomiofigliolocum la diuinamia no uede la luce & questo non e per maiesta a riprendere il modo cum diffecto dela luce che si mute piu al la potentia diuina: lui non uenera ciecho che alo luminato: ma e p de come pouerelo : come quando lui fecto de lochio che e infermo: cosi naque uenédo nel uentre de la uer li damnati el uederano in tenebre: gine & nascedo ne la stalla fra li ani in consusione & in odio:non p dif mali & poi moredo i mezo fra doi fecto de la diuina mia majesta cum ladroni: pero che alhora io nascosi laquale uera a sudicare el mondo:

> Come li damnati no possono de siderare alchuno bene. Capitu.xl.

> > 图 Tranto e lodio che ef fi ano che non posso-no uolere ne deside-rare alcuno bene: ma

rare alcuno ben-fempre mi biastemano. Et sai perche essi non possono desiderare el bene: perche sinitala uita del huomo e ligato il libero ar miserabili li dara tanto tormeto lo meritare: perduto che si i hano el té aspecto suo: & tanto terrore che la po. Vnde se essi finiscono morenche că quello ochio terribile & oscu nato: quando adimandaua di gra-

tta che lazaro andassi ali soi frateli do quello bene che io ho in me me li quali erano rimafi al mondo ad desimo ad ognuno secundo la mianutiare le pene sue. Questo za no sura sua cioe cum quella misura de faceua esso per carita ne per copas- lamore che essi sono ucuti a me cu sione de li fratelli:pero che era pri- quella le misurato. Pero che sono uato dela carita & non poteua desi stati ne la carita mia & in quella del derare bene ne i honore di me ne proximo & uniti insieme cui la cari in salute de loro: pero che za te ho ta comune & cu la particulare che dicto che non possono fare alcuno procede pur da una midesima cari bene nel proximo & me biastemaz ta. Et godono & exultano particino perche la uita loro fini nelodio pando el bene luno de laltro culaf dime & dela uirtu: Ma perche du fecto de la carita oltra albene unique el faceua. Faceualo po chesso e uersale che essi hano tuti insieme. ra stato el magiore & haueuali nu- Et cu la natura angelica godeno & tricati nele miserie nelequale lui e exultão cu laquale li sancti sono co ra uiuuto: Si che era casiõe de la dá locati secudo le diuerse & uarie uir natione de loro: per laquale casiõe tu lequale principalmente hebeno sene uedeua sequitare pena ariuan nel mondo essendo ligati tutti nel do essi al cruciato tormeto cum lui legame dela carita. Et hano una sin iusieme doue sempre in odio si ro gulare participatione cu coloro cu dono pche nel odio sini la uita soa liquali stretamente damore singula De la gloria di beati.capitu.xli. re famauano nel mondo.Cum lo-Osí lania iusta laqual quale amore creseuano i gratia cre finisse la uita in affe-sendo la uirtu & luno era caxione cto di carita & ligate alaltro di maifestare la gloria & lau in amore: no puo cre de del nome mio i loro & nel pxiscere in uirtu uinuto mo. Siche puoi ne la uita durabile améo el tépo. Ma puo sempre ama non lhanno perduta anco lhano, p re cum quella dilection che essa uie ticipando strectamete cum piu abo ne a me. & cu quella mesura lie me dantia luno cum laltro azioto que furato. Vnde sempre desidera me sto a luniuersale bene. Et non uo-& sempremai: & pero el suo deside rebe pero che tu credessi che que rio no e uodo ma hauendo fame e sto bene paticulare elquale io to di fatiato & fatiato ha fame ma dilon cto che essi hano lhauesseno solo p ga el fastidio de la satieta & la pe- loro:pero che non e cosi ma e parti na de la fame. Nel amore godono cipato da tuti quati li gustatori citanel eterna mia uisione participan- dini & dilecti mei figlioli & da tu-

tac

m

Ubi

ter

Da

ci

10

lania del bene loro. No che il uaf dre el figliol suo ne linferno o il fiche e pieno & pero no puo cresere puniti coe inimici mei: unde i niña ma hano una exultatioe una jocun cofa si discordano da me & li desi/ le se rinfresca i loro p lo cognosime derio di beati e di uedere lo hono to che hao trouato i quella anima. remio i uoi uiandanti li quali sete Et uedeno che p mia misericordia peregrini che semp correte uerso il essa e leuata da la terra cu la plenitu termine de la morte. Vinde nel de dine dela gratia. Et cosi exultano i siderio del honor mio: desidera o la me nel bene di quella anima elqua falute uostra: & puo sep mi pgao p le ha riceuuto p le mia bota. Et glla uoi. El gl desiderio e adipito da me anima gode i me & ne le anie & ne dalla pte mia cola doue uoi ignoră le spiriti beati uededo in loro & gu ti ricalcitrati ala mia misericordia. stando la belleza. El la dolceza de la Hano desiderio anchora de rihaue mía carita. Et lí loro desiderií sem- re la docta del corpo loro: & questo precridano dinazi a me p la falua desiderio non li assige non hauen tiõe di tuto quato el mondo. Vnde dolo actualmente. Ma godono gu p che la uita loro fini i la morte ne standolo per certeza che essi hanno la carita del pximo no hano lassata dhauere el loro desiderio pieno. essa: anco cu essa passarano p la por Vnde non li assige peroche no ha ta de lunigenito mio figliolo per lo uendolo non li mancha beatitudie modo chio di sotto ti cotaro. Si ch & pero non li da pena: Et non pen uedi che cu quello legamo de lamo fare che la beatitudie del corpo do re nel quale fini la uita loro: cu qllo po la refurectione dia piu beatitu pmangono & durano sempre eter dine alanima che se questo sulle. se nalméte: Est sono costrmati tanto guitarebbe che infine che non hacu la mia uolunta che essi no posso uesseo el corpo: hauesseo beatitudi no uolere se no quello chio uoglio ne iperfecta: laquale cosa non puo pero che larbitrio loro e ligato nel essere: po che in loro non mancha ligame de la carita p si facto modo alcuna perfectione. Si che non e il che uenendo améo el tépo ala crea corpo che día beatitudine alaia ma

me

mi

tade

ne cü

long

ladel

a cari

e che

a cari

migi

calaf

uni

ieme.

eno àc

noco

ieuir

beno

ttinel

nasin

NO CU ngula

mlo

ia cre

ione

¢ lau

DXI

abile

10.p

labo

JUE/

1101

Tue-

odi

lo P

arti

ia

III

ta la natura angelica. Vnde quado do istato de gratia: no puo piu pe lanima azunze a uita eterna tuti pti care. Et itato e unita la lor uoluta cu cipano el bene di quella anima. & la mia che uededo el padre o la ma sello suo ne in loro possa cresere ne gliol il padre & la madre non sene che ha bi bisogno de impirse pero curano anco son cotenti di uederli dita uno iubilo una alegreza laqua derii loro fono tuti pieni. El desitura che ha in se rasione & moren- laima dara beatitudie al corpo: po

to dilecto hauerão essendo col'cor- pria uolunta cum libero arbitrio. surrectione. Vnde exultano île pi coloro che serano iudicati da lui. po suo le quale cridano continua/ re & misericordia. méte misericordia a me summo & Come dapo al judicio generale

che dara della abundantia fua riue formarano cum lui cum iocundita stira ne lultio di del iudicio del ue/ Ochio cum ochio & mano cu ma/ stiméto della ppria carne laquale al no & cum tuto quanto el corpo del modo lasso. Et come lanima e fac- dolce uerbo mio figliolo tuti ui co ta immortale sirmata & stabilita in formarete stando in me starete i lui me:cosi il corpo in qlla unione di pero che e una cosa cum meco.ma uenta imortale pduta la graueza & lochio del corpo uostro come dito facto suile & legiero. Vnde sappi te ho si delectara nella huanita glo che il corpo glorificato passarebe p rificata del uerbo unigenito mio fi lo mezo del muro:ne il fuoco ne la gliolo. Questo perche! Pero che la qua lo offenderebe no puirtu sua: uita loro feni nella dilectione della ma p uirtu de lanima: lagl uirtu sie mia charita & pero li dura eternaluna dote data a lei p gratia & p la- mente. Non che possano adopera more ineffabile col qual io la creai re alchuno bene ma se alegrano & ala imagine & similitudine mia. godeno in quello ch'essi hano por Vnde lochio de lintellecto tuo no tato: cioe che non possano fare ale sufficiente a uedere ne la orechia chuno acto meritorio per lo quale a oldire ne la lingua a narrare elbe essi possano meritare alchuna cosa ne loro. O quato dilecto hano i ue pero che solo in questa uita si meri dere me che sono ogni bene. O g- ta & pecca secundo che piace ala p po glorificato elqual bene hora no Costoro dunque non aspectato cu hauendo di qui al judicio genera- timore el diuino judicio ma cu ale le no hano pena perche no li man greza. Et non parera aloro la faza ca beatitudie pero che lanima e pie del figliolo mio terribile ne piena na in se la quale plenitudine parti- de odio: pero che essi sono finiti in cipara el corpo come dicto te ho. carita & in dilectione di me & i be Diceuati del bene che hauerebe el niuolentia del proximo. Siche uecorpo glorificato nella huanita glo pidunque che la mutatioe della fa rificata del unigenito mio figliolo za non sara in lui quando uenera a lo quale uí da certeza dela uoltra re iudicare cum la maiesta mia: ma in aghe sue le quale sono rimase fres- Vnde alli danati apparera cu odio che & riseruate le cicatrice nel cor- & cum iustitia & ali saluati cu amo

eterno padre per uoi & tuti si con- crescera la pena de danati. ca.xlii.

ra



lita

ma

odel

ui cô

eilui

0.ma

dito

a glo

niofi

chela

della

ernal

opera

no &

o por

real

quale

cola

meri

ala p

rio.

to cu

ā ale

faza

iena

iti in

ibe

ue,

la fa

Ta a

iain

ui.

dio

mo

rale

ii.

dere la beatitudine de li iusti laqua Nel tempo de la morte la receue so le uissone e aloro acresciméto di pe laméte lanima:ma el judicio genena come a iusti la damnatione de li rale la riccuera infiememente lania danati e acrescimento de exultatio & el corpo: pero chel corpo e stato ne da la mía bota:pero che meglio compagno & instrumento de laní le cognosce la luce per la tenebra ma a fare el bene & el male secudo la tenebra per la luce. Si che li sera che e piazuto ala propria uolunta: pena la uissone de li beati & cu pe- ogni operatioe boa o catiua e facta na aspectano lultimo di di sudicio col mezo del corpo: Et po sustamepero cli sene uedeno sequitare acre te figliola mia e renduto ali mei ele scimento di pena. Et cosi sera: pero cti gloria & bene ifinito col corpo che in quela uocc terribile quando loro glorificato remunerandoli de sara dicto a loro. Surgite mortui le loro fatighe che per me insiemeuenite ad iudicium: tornara laia col mente cum lanima porto. Et ali pcorpo & ne li iusti sara glorisicato: uersi sera reduto pene eternale col & nelí damnatí fara cruciato eter- mezo del corpo loro: pche fu instru nalmente. Et grande uergogna & mento del male. Rinfrescaralle du uituperio riceuerano nel aspecto de que la pena a essi & crescera hauen la mia uerita: & de tuti li beati. El do el corpo loro nel aspeto del mio uermo de la conscientia alhora ro-figliolo. La miserabile sensualita cu dera el mirollo de larbore:cioe lani la immunditia sua riceucra alhora ma & rodera ancho la scorza di suo reprensione in uedere la natura lo ra cioe il corpo. Riproperato li se- ro cioe la humanita di cristo unita ra el sangue che per loro su sparto: cum la purita de la deita mia: & ue & lopere de la misericordia lequa- dendo seuata questa massa de Adá le io feci a loro col mezo del mio fi- natura uostra sopra tuti li chori d li gliolo spirituale & temporale: & ql anzoli & loro per loro difecto se ue lo che estí doueuano fare nel proxí derano profundatí nel profudo de mo loro: fi come fi contiene nel san linferno: & uederano la largheza & cto euagelio. Ripresi sarano anche la misericordia relucere neli beati de la crudelita chessi hano hauuta riceuendo el fructo del sangue del uerfo el proximo uedendo la míse agnello:& uederano le pene ch essi

Tri narrato della di - ricordia che da me hano riceuuta gnita di iusti acio che Ripresi sarano de la superbia de la cognosca la miseriad more proprio de la bruteza & auali danati: & qîta e lal - ritia soa. Et in tute queste cose rifre tra pena de essí a ue - scara duramente la loro reprensióe

uerse sono state le loro male opera & la uía unde passano ad intrare i tione. Lauaro cu la puza de lauari- me mare pacífico. Et cosi in contra tía auilupando si insieme la sustan- rio costor sono caminati pla busia tía del mondo & ardendo nel fuo- laquale lí da aqua morta. Et aque, co laquale esso disordinatamente stolichiama el dimonio ciechi: & amo. Et il crudele cum la crudelita mati che non se nauegano perche Lo desonesto cum la bruteza & mi hão pduto el lume de la sede. Qua serabile concupisentia. Lo iniusto si li dica el dimoio chi ha sete de la cum le sue iniusticie. Lo inuidioso quorta uega a me chio neli daro. cum la inuidia. Ft lodio & lo ran-

hano portate le quale tute stano p desimi unde nagno tuti li loro ma adornameto nelli corpi loro si coe li alora ardera & dara pena intolle la tíntura sopra del panno no puir rabile si coe principio de ogni ma tu del corpo ma solo per la plenitu le acompagnato da la superbia. Si dine de lanima laquale representa che tutiserano puniti i diuersi mo al corpo el fructo della fatigha per di lanima & il corpo insieme. Or che su copagno cum lei ad adopar cosi miserabilmente giongono al la uírtu. Siche appare di suore & si sine loro questi che uano per la uía come representa lo spechio la faza disoto zoe per lo siume non uolze del homo cosi nel corpo si raprese- dose adrieto aricognoscere le colta el fructo delle fatighe p lo modo pe loro ne adimandare la miseriche dicto te ho. Vnde uededo allo cordía mía: si coe so disopra tí disra li tenebrosi tăta dignita de laqua si. Vnde giongono ala porta de la le essi sono priuati li cresce la pena busia:pero che segtano la doctrina & la confusione:peroche nelli cor- del dimonio elquale e padre de le pi loro apparera el fegno delle ini busie & esto dimonio e la porta lo quita le quale comiseno cum pena ro: & per questa porta giogono ala & cruciato tormento. Vnde in qla eterna damnatione: come dicto e parola che essi oldirao terribile: an desopra. Si come li ellecti & figlio date maledecti al fuoco eternale: li mei caminando per la uia disoandara lanima & el corpo a couer- pracioe del ponte sequitano & cafare cu li demonii senza alcuno re minano per la uia de la uerita & es medio di speranza. Et auoluperan sa ucrita e porta: & pero dice la mia si cui tnta la puza dela terra ognuo ucrita. Niuo puo andare al padre per se in diuerso modo si come di mio: se non per me. Esso e la porta

De la utilita dele téptatioe come core del proximo cum lodio. Et il ogni aima ne la extremita uede el disordiato amore proprio di se me loco suo cioe o pea o gloria.c. xliji.



mo

Or

lo al

luia olie

col

leri-

dif

dela

Tina

te le

alo

ala

toe

glio

ifo

ca

c es

mia

dre

rta

rei

tra

Mia

101 &

he

13

12

mente hanno offeso me. Et in que ro che alora conose se non eere no sta uita li ho posto atemptare mole potendosi leuare le pene & le mole stando le mie creature non perche stie legle vorebbe fuzere: Et me cole mie creature sian uincte ma per nosce nela uolunta mia. Vnde no che esse uincano & receuão da me consente a ess. pensieri & ha uedu la gloria de la uictoria prouando i to che la mia carita li el concede, pe loro le uirtu. Et niuno in questo de ro chel demõio e ifermo & p se no ba temere per alcuna bataglia o té- po alcuna cosa se no quato io li do ptatione de dimonio o che li uen- & io el lasso téptare pamore e no p ga pero che io glio facti forti e dati odio perche uinciate & non pche ta nel sangue del mio sigliolo lagle secto conoscimeto di me & di uoi puo mouere pero che essa e uostra ro che la non si proua se non per te tenere & lassare secondo che ue naii nel inferno & i questa uita ad tu per prouare la uiriu. Et a uirtu essere sforzati come dicto te ho ma

Igliola carissima el di non si usene se non perlo cognosci monio e facto giosti- mento di se medesimo & per lo co Ricia per tormentare mento piu perfectamente se aquifero mio de la mia iu noscimento di me elquale conosci lanime che miserabi sta nel tempo de la temptatione.pe lí la forteza della uolunta fortifica- siate uenti & perche ueniate a peruolunta ne dimonio ne creatura la & acioche la uirtu sia aprouata pedata dame co libero arbitrio. Voi lo suo contrario. Dunque uedi che dunque col libero arbitrio la pote- son li mei ministri a cruciare li dapiace. Essa e larma laquale uoi po exercitare & ad prouare lauirtu ne nete nelle mane del dimonio & dri lanima. Non che la intentione del Ctamente e uno coltello col quale dimonio sia p farui prouare in uir lui ue percuote & con esso ue ama tu po che esso non ha carita ma per za. Ma se lhomo non da questo col prinarui de la uirtu: & gito no puo tello della uolunta sua nele máe del fare se uoi non uolete. Or uedi du dimonio cioe che esso consenta al que quata e la sustantia del homo le temptatione & molestie sue gia- che si sa debile cola doue io lo ho sa mai non sara offeso di colpa di pec cto forte & esso medesimo se mette cato per alcuna temptatione ancho nele mane de li demonii. Vnde io el fortificara cola doue lui aprira lo uoglio che tu sapi che nel pucto de chio de lintellecto a uedere la cari- la morte essendo itrati ne la uita lo ta mía laquale carita lassa che siati ro soto la segnoria del dimoio: no temptati solo per farui uenire a uir sforzatamete: pho che no possono

se essi sono uiuuti persectamente i secti cum la misericordia & cu que cum perfecta speranza del sangue del purgatorio. del agnello uedeno el bene elquale prima che habino lassato el corpo sta aia hebe una uolta. Capi, xliiii. mortale:cioe prima che sia separata lanima dal corpo. Altri che fusse no passati nella uita loro & gionzeseno ala extremita de la morte cu una carita comune che no fusseno in quella grande perfectione costo ro abracião la misericordia mia cu mondo col hamo del dilecto li pi-

uoluntariamete si sono messi ne le magiore la misericordia mia chele maniloro ariuado poi ala extremi colpeloro. Mali iniqui peccatori ta de essa morte cum questa peruer fano el contrario: unde uededo cu la segnoria: essi non aspetano altro la desperatione el loco loro cum lo iudicio ma essi medesimi ne sono dio labrazano come dicto te ho. Si iudici cum la conscientia loro &co che non aspectano de essere iudica me dispati giongono ala eterna da ti ne luno & ne laltro ma partedosi natione. Vnde cum odio stringo- di questa uita riceue ogniuno el lo no lo inferno in su la extremita de co suo come dicto te ho. Et gustan la morte: & prima che essi labiano dolo & possedendolo prima che si essi medesimi cum loro signori de partane dal corpo nela extremita d monii pigliano per mezo loro ifer la morte. I danati cum lodio e cum no. Si come li iusti che hano uiuu- la desperatione: & li perfecti cum la to in carita morendo in dilectione more & cu lo lume de la fede & cu gdo uiene la extremita de la morte la speranza del sangue: & li imperuirtu alluminato del lume dia fede la medesima sede giogono al locol

Come el dimonio piglia le anie io li ho apparechiato: & cole braze foto colore de alcuno bene:e quele de lamore labraciano strengendo che tégono p lo fiume e no p lo po costrecte damore me somo & eter- te predicto sono iganati:po che uo no bene nela ultima extremita dela ledo fugire le pene cazeno i esse po morte. Et cosi gustano uita eterna: nendo la uisione dun arboro che q

Oti dicto che li demoii liuida li homini a laqua morta:cioe a quella che essi hano: & accecandoli cum le delicie & stati del Pre de Hintel de

do

ted

de

tote

che

neo

faid

lau

Ceff

dol

quello lume medesimo d'la fede & gliano cum lo colore de bene pero de la speranza che hebeno qli per- che in altro modo non gli poterefecti:ma hão la impersecta: Vnde beno pigliare:pero che non si lassa pche colloro erano impfecti strin- rebeno pigliare e alcuno bene pseno la misericordia mia ponendo prio o dilecto n ui trouaseno. Ma e

uero che lanima acechata da lamo strai me in figura duno arbore del re proprio non cognosce ne discer quale no uedeui ne il principio ne ne quello che sia bene uero & che li il sine: se non che uedeui che la rapero el demonio come iniquo ue era la natura diuina unita cula tera no colorati cum colore dalcuna uti no la ppria sensualita si dilongaua líta dalcuno bene: Et a ogníuno da no & correuano ad uno monte di secundo lo stato suo & secudo quel lolla nelquale ti figurai tuti li dileti li uitii principali neli quali el uede del modo. Quella Iola pareua gra piu disposto a receuer. V nde altro no & non era: & pero come uedeus gano zoe per lo fiume & niuno res le deliberatione inanzi che la sia sapecto hão altro che a loro cioe ama cta e una spina laquale li pare trore loro medesimi cum offesa di me uare in seguitare la usa de la uerita Horati uoglio mostrare come essi la conscientia & da laltro la sensua finganano pero che uolendo fugi- lita. Ma subito che cum odio & dis re le pene caschano nele pene. Vn piacimento di se humilmente deli de perche li pare cha sequitare me bera dicendo: io uoglio sequitare cioe a caminare per la uia del pon- Christo crucifixo:rompe subito la te del uerbo del mio figliolo sia gra spina & troua dolceza iextimabile de fadicha: pero si ritragono adre- si come alhora io ti mostrai chi piu to temendo la spina. Questo e per- & chi meno secundo la dispositio che sono acechati & non uedeno ne & solicitudie loro. Et sai che alo ne cognoscono la uerita: si come tu ra io ti dissi. lo sum lo idio uostro i sai chio til mostrai nel principio de mobile che non mi mouo & no mi la uita tua pregandomi tu che io fa ritrago da alcuna creatura ch a me cesse misericordia al mondo trahé uoglia uenire. Mostrato a lor ho la doli de le tenebre del peccato mor uerita facendomi uifibile a loro estale. Vnde sai che so allhora te mo sendo so inussibile. Et mostrato li

nele

tross

io ci

Im lo

ho.Si

ludica

redoli

oello

tuitan

I che fi

min d

ecum cum la

edai

mper

ii que

locol

eanie

quele

lo po

heuo

Tepo

cheq

diii.

moii

aqua a che

ndoli

tidel

li pi

peru

ere

alla

e p

dia utilità a lanima & al corpo. Et dice era unità con la terra: E questa dendo che ello e acechato dal pro- ra de la uostra hūanita. Ali piedi d' prio amore sensitiuo li pone dina larbore si be ti ricorda era aluca spi zi li diuersi & uarii diseti liquali so na de lagl spia tutti coloro che ama da al secular altro da al religioso al molte anime dentro li se moriuao tro a flati altro a li signori & a cias- de fame: & molte cognoscendo lo chaduno secundo li diuersi stati ch' ingano del modo tornauano a lar essi hano. Questo tho dicto perche bore & passauano la spina:cioe la io hora ti coto di costoro che si ane deliberatione de la uolunta. Laqua de iquali io te contaro el fine loro. unde sempre combate da luno lato

del arbore la quale io to dicta.

na. Capitulo. xly.

ho che cosa e amare alchua cosa se, nati dala ppria sensualita:ora ti uo za me. Ma estí come acechatí dalla glio dir come solo costoro sono gl nuuola del disordinato amore no li che sono offesi dalle spine. Vnde conoscono neme ne lor. Vedi du sapi che niuno ch sia i gita uita pas que coe sono iganati che prima uo sa senza fatiga o corporale o men/ gliono morire di fame che passare tale. Corporale la portano li serui un poco di spina. Et non possono mei mala mente loro e libera cioe fugire che no sostengano pena:pe- che no sente fatica dela fatica: pero roche in offa uita niuno ci passa se che hano acordata la sua 'uolu a cu za croce se no coloro che caminao la mia: laquale uolunta e quella copla uia di sotto. Non che essi passi sa che da pea al homo. Pena di me no senza pena:ma la pena a loro e te e di corpo portão costoro ligli io refrigerio. Et pero che p lo peccato to cotati liquali i qua uita gultao la si'come di soprati dissi el mondo ra delinserno si come li serui miei germino spine & tribuli & corse q gustano lara de usta eterna. Sai qle Ito fiume mar tepestoso pero ui de e el piu singulare bene che hano li di el pôte acioche uoi no anegaste. beati! E de hauere la uoluta lor pie Otti mostrato come essi si inganão na di allo che desiderano: V nde es cũ uno disordiato timore & coejio si desiderano me & desideradome son lo idio uostro chi no mi, mouo essi me hano & mi gustao senza al-& che io no sum acceptatore delle cuna rebellione pero che hano lascreature ma del fancto defiderio. fata la graueza delcorpo elqual era Et questo to mostrato nella figura una leze che ipugnaua cotra lo spi rito. Vnde el corpo era uno mezo Come hauedo el mondo per lo che no lasciaua cognoscere psectapeccato germinado spine che sono méte la uerita ne potcuano uederquelli a cui no fano male bene che mi afacia afacia perche il corpo no nessuno pasci questa uita senza pe- lassaua. Ma poi che lanima ha lassa to il peso del corpo la uolunta sua e Orati uolio mostrar piena peroche desiderando de uea cui le spine & tribu derme essa mi uede nellaquale ui lí che germino la ter- fione sta la uostra beatitudine & ue ra p lo peccato fanno dendo conosce & conoscedo ama male & ad cui no. Et & amado gusta me sumo & eterno pche i fine a hora to mostrato la lo bene: e gustando sacia & adimpie ro dănastõe isieme cu la mia bonta la uolunta sua cioe el desiderio che & teho dicto come essi sono igan- ella haueua di uedere & conoscere

lai

ta de

tol

eff

129

me. Vnde desiderando ha: & haue ha la forma de lochio ma non el lu do desidera. Et come io ti disti di me perche esso se la tolto. Si che ue logata e la pena dal desiderio: & il di che nel uedere conoscono & co fastidio dalla sacieta. Si che uedi che gnoscendo amano & amando ab. li serui mei riceueno beatitudine: negano & perdeno la uolunta lor principalmete in uedere & cogno propria. Perduta la loro uolunta fi scere in ne laqual uisione & cogno uestono della mia elquale non uo scimeto lo reipe la uoluta suacioe il glio altro che la uostra sanctificatio desiderio che ha cioe dhauere quel ne. Per la quale cosa subito si dano lo che essa uolunta desidera!& così a uoltare il capo adreto dalla uia di e saciata. Et pero ti dissi che singu- soto: & cominciano a salire per lo larmente gustare uita eterna era da ponte & passano sopra le spine. Et uere quello che la uolunta deside - perche sono calzati li piedi de lasse ra. Et pero sapi che ella si sacia nel coloro de la mia uolunta non gli uedere & cognoscereme come di sa male. Et pero ti dissi che sostene cto te ho: In questa uita dunque gu uano corporalmente & non menstano lara de uíta eterna gustado q talmente pero che la uolunta sensi sto medesimo del gle io to dicto che tiua e morta laqual da pena & assi essi sono faciati. Ma coe hano que ge la mente della creatura. Vnde ara i osta uíta! Dicotelo. In ueder la tolta la uolunta e tolta la pena. Et mia bota,i se: & i conoscer la mia ue ogni cosa portano cum riuerentia rita el le conoscimeto allo itellecto riputandosi gratia de essere tribula illuminato in me elqual e lochio d'ti per me & non desiderano se no lanima. Questo ochio ha la pupilla quello che io uoglio. Vnde se io li della sanctissima fede elqual lume do pena da parte deli demonii per della fede fa discernere & conoscer mettendoli molte temptatione per & sequitare la uía & la doctrina de prouarli nela uirtu si come io ti dis la mia uerita uerbo icarnato: Et sen si disopra essi resisteno cum la uoza questa pupilla della fede non ue lunta laquale hanno fortificato in derebe se non come lo huomo che me humiliandosi & reputandosi ha la forma de lochio:ma il panno indigni de la pace & quiete delha coperta la pupilla che fa uedere la mente: & reputandosi digni del a lochio. Così a lochio de lintellecz la pena. Et cossi passano per allez to la pupilla sua e la sede. Alaquale grezza & conoscimeto di loro sen essendo posto dinanzi el panno d'za pena affligitiua. Et se ella le tril a fidelita tracto da lamor proprio bulatione da li homini o infirmi-

OUI

ip or

nde

a pas

men/ ilerui

1 cioc

pero

la cu

100dime

liquio

120 13 i miei

Saigle

ano li

or pie

ndeel

dome

1232

o las

al era

o spi

mezo

ecta

der,

o no

1/2/13

(ua e

ue

eui-

x ue

ama

THO apic che di se medesimo non uede. Vnde ta o pouerta o mutamento di sta-

li o de le altre creature lequale mol do ne laqua non si bagnano passato amasse lequale cose tute sono spi no le spine & no si pungano come ne che produsse la terra dapo el pe dicto te ho: pero che hano conosu cato:tute le porta col lume de la rasone & de la fede sancta reguardado me che son summa bonta & ch non posso uolere altro che bene & p bene li concedo per amore & no per odio. Et cognosciuto che hano lamore in me &esti reguardano lo ro & cognoscendo li loro defeti ue deno col lume de la fede chil bene debe esser remunerato: & la colpa punita. Et uedeno che ogni colpa meritarebe pena infinita: perche e facta contra me che sum ifinito be ti dissi lo ingano loro. Ora ti dico ne:unde si reputano a gratia che io unde procede lo ingano & come ri in questa uita li uoglia punire: & in ceuano lara del inferno. Vnde saquelto tempo finito. Et cosi insie- pi che questo e perche hano aceca, me schaciano el peccato cum la co- to lochío de lintelecto cum la infi/ tritione del cuore & cum la perse- delita tracta del amore proprio.pe cta patientia meritano & le fatighe ro ch come ogni uerita faquista cu loro sono remunerate di bene infi lo ligame de la fede:cosi la infidelinito. Poi conoscono che ogni fati- ta. Dela infidelita dico di coloro chi de amore. Bene c dunque la ueri che coltoro gustano uita eterna:r

to nel mondo o privatione di filio cevendo lara in questa vita & stanto me summo bene & cercatolo li doue esso si troua cioe nel uerbo dl unigenito mio figliolo.

De maliche procedeno de la cecitade del intellecto e come li beni non facti in stato di gratia non uano a uita eterna. Capitulo, xlyi.

Vesto te o dicto acio che tu cognosca me glio & rche modo co itoro gustano lara del

inferno de li quali io ca di questa nita e picola per la pi- hano riceuuto el sancto baptesmo coleza del tempo. El tempo e quan nelquale baptesmo su messa la puto e una ponta dacho & non piu & pilla de la fede nel ochio del intelle passato el tempo e passata la faticha cto. Vnde uenuto el tepo della diadoncha uedi che e picola. Vnde scretione se esti se exercitano in uir essi portano spine actuale & passa tu hanno conservato el lume della no cum patientia & non li tocha el fede: & parturiscono le uirtu uiue: cuore perche il cuore loro e tracto facendo fructo al proximo loro, et diloro per amore sensitivo & po- come la donna che parturisce el sisto & conzunto e in me per affect gliolo uiuo & uiuo el da alo sposo suo:cosi costoro danno le uirtu uiue a me che sum sposo de lanima:

El contrario fano questi miserabili cosa laquale priua lanima di me ch che uenuto el tempo de la discretio sono ogni bene priuandolo de la ne doue esti debono exercitar el lu gratia. Siche puostra utilita me pia lume della fede. Hano bene la for, no a uita eterna: peroche no hano ma del sancto baptesmo: ma no el uita de gratia. No dimeno el bene lume perche non sono priuati per adoperare o cum gratia o senza la la nuuola della colpa comessa p la - gratia no si debe pero lassare :pero more proprio laquale ha ricoperta che ogni bene e remunerato come la pupilla unde uedeuano. Vnde ogni colpa e punita. El bene che in a costoro e dicto li quali hano fede gratia & senza peccato mortale ua senza lopera che e morta la fede lo le a uita eterna: & el bene che no si ro. Et pero come il morto no uede fa in gratia nodimeno e remunera cosi lochio de lintellecto ricoperta to i diversi modisi come disopra ti la pupilla come dicto te ho non ue dissi. Vnde alcuna uolta io li sito de ne cognosce se medesimo no es el tépo o lí meto nel cuorc de lí sersere ne li defecti soi che ha comessi ui mei p continua oratione p le gle Ne conosse la bota mía in se unde oratione escono della colpa & delha habuto lessere & ogni gratia che le miserie loro. Alcuna uolta no re e posta sopra lesser: Vnde no cono ceueno el tepo nela oratione p disscedo me ne se no odia in se la pro positione di gratia a asti cotali gli e pria sensualita anco lama cercando remunerato sopra le cose tempora de satissare alapetito suo & cosi par le facendo di lor come si sasde laniturisce li figlioli morti di molti pec male chese ingrassa p menarlo ala cati mortali: & me no ama no ama becharia: Cosi questi cotali che sem do me no ama quello che io amo: pre hano recalcitrato i ogni modo cioe el pximo suo. Et no si dilecta alla mia bota puro fano alcuno bede adoperare quello che mi piace. ne no instato di gratia come dicto Et alle sono le uere & reale uirtu le teho:ma in peccato: & no hano uo quale me piaceno di uedere in uoi luto riceuere i questa sua operationo per mia utilita: pero cha me no ne ne il tempo ne le oratione ne li puo fare u ilita: pero che io son co- altri diuersi modi cum li quali io li lui che niuna cosa facta e senza me ho chiamati:pero essendo riproua

Han

palla

) come

tonolu

atololi

E oda

delace

li beni

non ua-

o.xyi.

ido acio

ilca me

nodoco

qualifo e ti dico

comeri nde la

o aceca/

la infly

prio.pe

uistaci

nfideli

aloro ch

presmo

ala pu

lintelle

Helladi

oinuir

e della

uiue:

oro. el

relsi

[polo

ru ui

nima:

me della fede: & parturir cu uita di ceno acio che io habia di che remu gratia le uirtu & essi le parturisco - nerarui in me uita durabile. Vedi no morte. Morte sono pehe tute lo adung che la fede di costoro emor peratione loro sono morte essendo ta:perche e senza opera: Et alle ope facte in peccato mortale privati d' ratione le quale fano non li vagliose non el peccato che non e alcuna ti da mi per li lor desecti & la mia

e piaceuole a dio. Cap. xlvii.

bonta uole pur remunerare quella la uirtu p amore di me tagliauano operatione zoe quelto poco del ser el ueneno dela ppria sensualita: & uitio chi hano facto li remunero ne cu lume dela rasone tencuao & pos le cose temporale & li singrassano: sedeuano & acquistauano lo oro i Et non correzendosi ariuano al su queste cose mondane chi le uoleua plicio eternale. Si che uedi che so tenere. Ma chi uoleua usare la grano ingănati. Chi li ha ingănati! Es de perfectione: le despreciaua actu si medesimi:perche sano tolto el lu almente & mentalmente. Questi ti me de la fede uiua e uano come ac dissi che observano il consiglio accecati palpando & sijatacano a gllo tualmente el quale li su dato & lasche tocano. Ma perche no uedeno fato dalla mia uerita: Et costoro che se no cum lochio ciecho posto laste possedeuano sono quelli che obser cto loro nelle cose transitorie:pero uano li comandamenti & li consi-Iono inganati. Et fano come matti gli mentalmente ma no actualmeche caguardano solaméte lo oro & te. Ma pero che li cossigli sono ligano el ueneno. Vnde sapi che le co ti cum li coman la menti niuno po se del modo & tucti li dilecti & pia observar li comadameti mei ch no ceri suoi se hano pigliati & acqui - obserui li consigli non actualmen stati & posseduti senza me & cu p te ma mentalmete cioe che possede prio & desordiato amore. Essi por do le richeze del modo essi le postano drictamete la figura de li scor seda cu humilita & no cu superbia: pioni li quali al principio tuo da possedendole come cosa prestata e po la figura de larbore io timostrai no come cosa sua come le sono da dicendoti che portauano lo oro de te a uoi per uso dala mia bota. Vn nanzi el ueneno portauano dreto: de tanto lhauete quato io ue le do: & no era el ueneno senza to oro ne & tato le tenete quato io ue le lasso lo oro senza el ueneo:ma el primo & tato ue le lasso &: do quato uedo aspecto era lo oro & niuno si dise, che faciano per la salute uostra, per deua dal ueneno se no coloro che questo dunque modo le douete uerão allumiati del lume de la fede. fare. Et usandole lhomo cosi: obser Come no se possono observare ua el comandamento amando me li comandameti che non observão sopra ogni cosa: & il proximo coli configli & in ogni stado che la p me se medesimo. E. uiue col cuore sona uole hauendo bona uolunta spogliato gietandole da se per desi derio cioe che no lama ne tiene se-I costoro ti dissi che col col za la mia uolunta. Si che poniamo tello di due tagli cioe cum che actualmente le posseda. obserlodio del uitio & amore de ua el configlio per desiderio come

dicto te ho tagliandone el ueneno facino serue & schiaue delle delitie del disordinate amore: questi cota del mondo: ma perche le tengono li stano nella charita commune. Ma coloro che observano li comă andare alla grande persectione:no damenti: & li configli actualmente come signori ma come setui. Et il & mentalmente sono ne la charita desiderio loro debono dare a me: perfecta. Et cum uera simplicita & ogni altra cosa amare & tenere observano il consiglio che dice la non come cosa sua: ma come cosa mia uerita uerbo incarnato a quel prestata come dicto te ho. Po che lo giouene quando dimando di - io non sum acceptatore delle crea cendo. Che potero io far maiestro ture ne de gli stati:ma de sancti de per hauere uita eterna! Et lui disse: siderit. Vnde in ognistato che la observa li comandamenti della le- persona uole stare habbi buona & ze. Et esso rispondendo io li obser- sancta uolunta & piaceuole a, me. uo. lesu disse. Bene. se tu uoi essere Machi le tenera a questo modo! persecto uá & uendi cio che tu hai Coloro che ne hano mozato el ue & dallo a poueri. El giouene allo- neno cum lodio della propria sen ra se contri lo pero che le richezze sualita & cum lamore della uirtu. troppo amore pero si contristo. Ma questi perfecti li observano a - dinata essa cum lamore sancto & ti & macerando el corpo cum la pe- ognistato che uole. & in ogniuno nitentia & cum la uigilia cum lhu- sara apto ad hauere uita eterna: be mile & continua oratione. Questi che magiore psectione & piu pia altri che stano nela charita commu ceuole a me sia di leuarsi actualme ne non leuandosi actualmente no te & mentalmente da ogni cosa del perdono perho uita eterna perche modo. Ma chi no si sente di ariuar non ne sono tenuti. Ma debono a questa perfectione che la fragilita possedere se pure uogliono le cose sua no lo patisse: postare in astosta te ho. Ettenendole no offendono. suo. Et afto ha ordinato la mia bo perbo che ogni cosa e bona & per ta acio che niuno habi scusa de pec fecta & creata da me che sum sum cato in qualunque stato si sia. Et ue ma bonta: & facte perche seruono raméte non havo scusa p chio sum alle miecreature che hano in loro condesesso alle passione & alle bel

uano

क्षे:

1 or pol

i 010 0

uoleua

ila gra

ua actu

Juestiti

Plio ac-

od las

toro che

ne obser

iconf.

mine, noliga

mo po

ich no

almen

pollede

le pos-

perbia:

ellata e

ono da

a, Vn

le do:

le lasso

) uedo

ra.per

uete W

icobser

do me

10000

cuore

er desi

ne se

ijamo

bler come

se gli piace de tenerle non uolendo

che haueua le teneua anchora cum Hauendo dunque mozo el uene troppo amore pero fi contrifto. no della difordinata uolunta & or bandonado cum tutte le delitie fue more di me:puo tenere & elezere del mondo per lo modo che dicto to comune ognuno secudo lo stato rasone: & non perche le creature si leze loro p si facto modo che uolen

do stare nel mondo possono & pos do lara del inferno. fidere le richeze & tenere stato di si gnoria & stare allo stato del matri - no saciarsi e de la pena dela peruer monio & notricare & affadigarsi p sa uolunta i questa uita. Ca. xlviii. li figlioli & qualunque stato si uole essere possono tenere pur che i ue rita essi taglieno el ueneno de la ppria sensualita la quale da morte eternale. Et dritaméte ella e uno ue ra alla ppria sensualita. Vedi duge che lamore sempre da pena perdequăti sono igănati che possano pos do quella cosa cum cui essi sono co sedere & hauere me possono ugir formati. Et costoro hano facta con la tristeza & hauere letitia & cosola formita per amore in la terra in di to colore di bene: & damnasi a pi- tati. Vnde chi sa cosormita cum la Ma pche essi sono acecati cu molta li chi perde me per seruire ale crea infidelita non conoscono el uenco ture chi sa del corpo suo uno aiale & si uedono auenenati: & non pi - bruto cum imunditia: & cosi per di glião el remedio:unde costoro por uersi stati apetiscono & pascono si

Come li mondani non posso-

Oti dissi di sopra chi solo la uolunta daua pena al homo & perche li serui mei sono prinati de la lor nolu

neno:peroche come el ueneno, da ta & uestiti della mia:no senteo pepena nel corpo e finalmete ne mo, na affligitiua: ma sono saciati sente re senza esso no sargomenta di uo do mi p gratia in lanima lor & no mitarlo o di pigliare alcuna medi haucdo me no possono esfere sacia cina:cosi qsto scorpioe del dilecto ti se essi possedesseno bene tuto qu del modo no le cose téporale i loro to el mondo: pero che le cose create che'za te ho dicto che esse sono bo sono minore che lhomo: pero che ne & facte da me che su suma bon le sono facte per lo homo & no lo ta: & pero le puo usare come li pia- homo per loro: & pero non po esse ce cu sancto amore & uero timore re saciato da loro ma solo io el pos ma dico del ueneo della puerfa uo fo saciare. Et pero questi miserabiluta del homo. Dico duque che es- li posti in tanta cecita sempre saffasa auenena lanima & dalí la morte nano & mai non si saciano & desise essa no uomita p la cosessione derano ollo che non possono haue sancta trahendone el cuore & lasse re perche non la domandano ame cto ela le una medicina chel guari che li posso saciare. Votu che io te sce di gsto ueneno beche para ama dica come essi stano i pena! Tu sai tione: & essi uogliono pur male sot uersi modi & pero terra sono diue gliare lo oro cu desordinato amor richeza chi ne lo stato chi ne li filio ano la croce del demonio gustan- di terra. Et uorebeno chi le cose sus

eno stabile: & este no sono: ma par sano come el ueto:pero che esse ue gono ameno aloro col mezo della morte ouero che di quello che essi amano ne sono privati per mia dis pensatioe. Essendone priuati soste gono pena intollerabile & cu tanto dolore la perdono:cu quato amore disordinato lhano posseduta. Vn de se lhauesseno tenute come cosa prestata & no come cosa loro lasse ría senza pena. Háno dúque pena perche non hano quello che deside rano: pero che come io ti disi el mo do non li puo satiare & non essen do satiatí hano pena. Quate son le pene de lo stimulo de la conscientía. Quate sono le pene de colui ch appetisse uendera che cotinuamen te firode:& prima ha morto se cioe lauía fua anci che amazafe lo inimi co suo. Quata pena sostiene lauaro che per auaritia strema la sua neces sita. Quanto tormento ha linuidio so che sempre nel suo cuore si rode & noli lassa pigliare dilecto del be ne del proximo suo. Vnde di tute quante le cose che essi amano sens ti uaméte ne tragono pena cu molti disordinati tiori. Et pero essi hão presi la croce del dimonio gustando lira del inferno & in questa uita ne uiueno infirmi in molti diuersi modi & se essi no se corezano riceuerano poi morte eternale. Or co storo sono quelli che sono offesi da le spine dele molte tribulatione cru ciandosi loro medelimi cula pro-

ollo

eruer

XIVIII.

pra ch

a daua

or per,

fono

W uola

leu pe-

ti sente

t & no

te facia

tuto qn

create

roche

nolo

po esse

el pol

erabi

laffa.

r desi-

haue

ame

iote:

Tu sai

erde,

noco

con

in di

diue

m 13

filio

crea

er di

10 fi

· ful

pria & disordinata uoluta. Costo ro hano croce di cuore & di corpo cioe che cu pena & tormento passa lanima & el corpo senza alcuo merito perche non portano le fatighe cũ patietia ma cũ ipatietia. Et perch hano posseduto & agstato lo oro & le delicie del modo cu disordinato amore priuati dela uita dela gra & de lafecto dela carita sono facti arbori di morte pero tute le loro ope ratione sono morte & cu pena uano perlo fiume anegandosi & gio gono alaqua morta passando cum odio p la porta del dimonio & rice uéo la eterna dánatione. Hora hai ueduto cũ esti se inganano & cũ ặn ta pena uano al inferno facendosi martiri del dimonio. & hai ueduto quale e glla cosa cheli aciecha cioe la nuuola del amore proprio polto sopra la pupila del lume dela fede. & ueduto hai come le tribulatione del modo da qualuque lato esse ué gono: offendano li serui mei corpo ralmente cioe che sono psegtati dal modo ma non métalmète peroche sono conformati co la mia uolunta: & pero sono contenti de fostenere pena p me. Mali serui del mondo sono batuti dentro & di fora & sin gularmente dentro dal timore che essi hano de no perdere quello che possedeno & da lamore desideran do quello che no possono hauere. Tute le altre fatighe che seguitano dapo queste due che sono le princi pale:la lingua tua no farebe fufficie iii

ente a nararle. Vede donque che i questa uita medesima hão meglio re partito li giusti che li peccatori. Hora hai ueduto a pieno lo loro a dare & il termie suo. Cõe el timo re seruile no e sufficiéte a uita eter na & exercitado questo timore se uene a laore dele uirtu. cap.xlix.

Ora u dico che alquati sono h che sentendosi speronare da le tribulatiõe del mondole gle io do acioch laia cognosca chil suo fine n le i qîta uita & chi qîte cofe so no iperfecte & trasitorie desidera no me che son for fine: & per questo cosi li debeno pigliare. Questi dico setendosi a questo modo speronare comenzão a leuarsi la nuuo la co la propria pena che essi sentano & anco co quella che uedeo ch debe seguitare dapo la colpa. Et co quelto timore seruile comenzano a uscire del siume uomitando il ueneno elquale era stato gitato da lo scorpione in figura doro & lhaueuano senza modo & no co modo & pero riceueteo esso uen co da lui Vnde cognoscendolo el comincia no aleuarse & a drizarse uerso la ri ua per atacarsi al ponte. Ma non e sufficiente per andare solo col tiore seruile.pero che spazare la casa del peccato mortale & non impirla de uirtu fundate in amore & no pure in timore non e sufficiéte a dare ui ta eterna. Couene donque che poga tuti doi li piedi nel primo scalone del ponte zoe laffecto & il defiz

derio: liquali sono li pedi che porta no lanima nel affecto de la mia uerita de laquale io ne ho facto ponte. Questo e el primo scalone delqle io te disi che ui conueniua salite: dicedote come esso hauea facto sca la del corpo suo. Bene e uero che q li questo e uno leuare generale che comunamente fano li servi del mõ do leuandosi prima per timore de la pena. Et perche le tribulatione dl mondo alcua uolta li fa uenire a tedio loro medesimi: pero li comeza a dispiacere el mondo. Vnde se es si exercitano questo timore co il lu me de la fede:passaráo a lamore de le uirtu. Ma alquanti sono che uano co tanta tepideza, che spesse uol te ritornano dentro dapo che sono giunti a la riua zunzendo uenti co trarii sono percossi da lode del ma re tempestoso di questa tenebrosa uita. Vnde se zonze el uento de la prosperita non essendo salito p sua negligetia el primo scalone zoe cu laffecto suo & cum amore de la uir tu uene a uoltare el capo dreto a le delicie co disordiato dilecto. Et se uene el uento de laduersita se uolta. per impatientia: peroche no ha odi ata la colpa sua per la offesa che ha facta a me ma per timore de la propria pena laquale se ne uede se guitare colqual tiore era leuato dal uomito. Vnde pche ogni cosa di uirtu uole perseueranza & non per seuerando non uene in effecto del suo desiderio zoe de zunzere al si-

tuh

cati

farl

req

pre

cula

mile

le uo

laui

cogn

dia.

nio li hauei

queq

noel

Rante

deper

prior

an

ticeu

miler

ne per loquale esso comincio alqua le non perseuerando no zonze mai pero donque e bisogno la perseue ranza a uoler copire el suo desiderio. Hora hai ueduto come questoro si uoltano secondo li diuersi mo uimenti che li ueneno o in si mede fimi impugnando la loro propria sensualita contra lo spirito o da le creature uolzendosi a loro o co difordinato amor fuor di me o p im patientia per inzuria che riceuano da loro o da li demõi per molte & diuerle baraglie:zoe alcua uolta cu lo despreziare per farlo uenire a co fusione dicendo. Questo bene che tu hai comezato no ti uale p li peca cati & deffectitoi. Et quelto sa per farlo tornare in dredo & farli lassa re quello poco de lo exercitio chi ha preso:alcua uolta co el dilecto cioe cu la speranza che esso piglia cu la misericordia mia dicedo. A chi fare te uole tu affadigare. Godete questa uita & ne la extremita de la uita cognoscedote receuerai misericor. dia. Et per questo modo el demo/ nio li fa perder el timore: colquale haueuano cominciato. Per tute do que queste & molte altre cose uolta no el capo indredo & no sono con stante ne perseueranti & tuto accade per che la radice de lamore pro prio no e puncto de uerilita i loro & pero non sono perseuerati. Ma riceuao co gran presuptione la mia misericordia culla speranza la quale pígliano ma no come la debeno pigliare ma ignorantemete & cum

Stra Lue-

DOD-

delg

alite

olca

cheā

e che

dmo

re de

banc

eate,

mera

esees

illa

te de

e ua-

euol

lono

ití co

1 ma

rosa

lela

) fua

e cu

auir

ale

Elle

iolia

odi

che

ela

ese

dal

di

perdel

presuprisce sperano ne la misericor dia mia laquale cotinuamete e offe sa da loro. Vnde io no ho dato ne do la misericordia pche essi offendano cũ essa ma perche cũ essa si de fendano da la malitia del demonio & da la disordinata cofusione de la. mente. Ma essi fano tuto lo contrario pero che col brazo de la misericordia offendono. & questo li acade perche no hano exercitata la pri ma mutatione che essi feceno leuan dosi col timore de la pena & impu gnatida la spina de le molte tribulatiõe de la miseria del peccato mor tale. Vnde no mutandosi no ariua no alamore de le uirtu & pero no hão perseuerato. Lanima no posta re che no si muti: Vnde se ella non ua inanzi:torna in dredo. si ch que sti cotali no andado inanzi cum la uirtu leuandosi da la persectioe dl tímore & zonzedo a lamore bisognache tornino in dreto.

Come questa anima uene i grade amaritudine per la cecita de olli che sanegao nel fiume. capitulo.i.



Llora quella ania anxietata de dsiderio co siderando la sua & al truí iperfectiõe adolo rata dudire & ueder

tanta cecita de le creature: hauendo ueduto che tăta era la bota d dio ch niuna cosa haueua posta i gsta uita ch fosse ipedimeto i gluque slato si fusse a la sua salute ma tute ad exer citameto & apuocatioedla uirtu &

non di meno cu tutto questo p lo p prio amore & disordinato affecto nandauano tanti peccatori zo p lo fiume & non correzendosili uede ua zonzere a la eterna damnatione & molti di quelli che erano faliti & che comenzauano tornauano i dre to per la casone oldita haueua da la dolce bota de dio che se haueua di gnato de manifestare se medesimo a lei:staua per questo in amaritudine. Et fermando essa lochio de lintellecto nel padre eterno diceua.O amore inextimabile grande e lo in gano de le tue creature. lo uorei ch quido piacesse a la tua bota tu piu distinctamente mi spianassi tre sca loni figurati nel corpo de lunigeni to tuo figliolo: & che modo essi debeno tenere per uscire del tuto del pelago & caminar pla uia de la ue rita tua & chi fono coloro che falta no la scala.

Come i tre scaloi figurati mel po te zoe nel figliolo de dio significano le tre potentie de lanima.ca.li.

diuina bōta cũ lochio da la fua misericordia el diiderio & la fame ua. Dilectissima figliola mia io no fon dispresadore del desiderio ma fono adépitore de fancti desiderii Et pero io ti uoglio dechiarare & mostrare quello che tu me dimadi. Tu ma dimandi chio ti spiani la fi gura di tre scaloni & chio ti dica ch

modo hano a tenere per potere en scire del fiume & salire el ponte. Et benche di sopra cotandoti lo inga no & la cecita de li homini come i questa uita gustão lara de linferno si come martire del demonio & riceuano la eterna damnatione de liqualijo ti contai el fructo loro ligli estí receueno de le loro operatione. Et narrandoti queste coseti mo strai li modi che doueuano tenere. non di meno hora piu a pieno tel dechi araro satisfacendo al tuo deliderio. I u sai che ogni male e fundato ne lo amore pprio de se mede simo elquale amore e una nuuola che tolle el lume de la rassone tiene in se el lume de la fede:& no si pde luno che no si perda laltro. lo creai lanima a la imagine & fimilitudie mia dandoli la memoria lo intellecto & la uolunta. Lo intellecto e la piu nobile parte de lanima & esso itellecto e mosso da laffecto & lo itellecto nutrica laffecto & la mane de lamore zoe laffecto épie la memoria del ricordameto di me & de li beneficii che ha receuuti. Elquale ricordamento fa solicito & non ne gligente & falla grata & no scogno scente. Si che luna potentia spinge a laltra & cosi si notrica lanima ne la uita de la gratia. Lanima non po uiuere senza amore ma sempre uo le amare alcuna cosa peroche essa e facta damore.che per amore io la creai. Et po ti dissi che lassecto mo ueua lo intellecto quasi dicedo, lo

to

All

apt

uni

cto.

turi

facts

cita

toti

fecti

1000

त्र

obie

repr

lauin

detta

lame

diqu

cheo

Cipi

le no

uoglio amar perchel cibo di che to me notrico si elo amore. Alora lo intellecto sentendosi suegliare da lo affecto si leua:quasi dicat. Se tu uolí amare io ti daro bene fillo che tu porai amar. Et subito si leua spe culando la dignita de lanima: & la indegnita ne laquale e uenuta per la colpa sua. Vnde ne la dignita dl eller gusta la inextimabile mia bota & carita increata cu laquale io la creai. Et i uedere la sua miseriatroua & gusta la misericordia mia pe/ ro che per misericordia li ho presta to il tempo & tracta de la tenebre. Allora laffecto se nutrica in amore aprendo la boca del sancto desiderio cum laquale mangia odio & di spiacimeto de la propria sensualita unita de uera humilita cu perfecta patientia: laquale trasse da lodio sãcto. Et concepute le uirtu & de si p turiscano persectamente & imperfectamente secudo che lanima exer cita la perfectione i se si come de so to ti diro. Cosi per lo cotrario se laf fecto fésitivo si moue a volere ama re cose sensitiue: lochio de lo intelle cro a quello si moue & metesse per objecto son cose trasitorie cui amo re proprio cum dispiacimento de la uirtu & cum amore del uitio.un de trae superbia & impatientia. Et la memoria non sempie daltro che di quello che li porze lo affecto. Si che questo amore ha impazato o se rato lochio& non discerne ne uede se non cotali chiarori. Questo e li

ic en

oingi

iomei

aferno

inse

e deli-

to liq.

tratio,

cúmo

there.

tho tel

oddi

e fun-

mede

unola

ctiene

si pde

ocreai

linudie

ntelle,

toela

c esso

kloi

mane

i me

åde

quale

on ne

ogno

inge

la ne

npo

e uo

Mac

10/3

1110

1.10

chiarore suo che lo intellecto ogni cosa uede & lo affecto ama cú alcu na chiareza di bene & di dilecto. Et se questo chiarore non hauesse no offenderebe, peroche lo homo di sua natura non po desiderare al tro che bene. Si che el uitio e colora to cu colore del pprio bene. & pero offende lania.ma perche lochio non discerne per la cecita sua: non cognosce la uerita. & pero erra cercando el bene & li dilecti doue no sono. Et za te ho dicto ch li dilecti del modo senza me tuti sono spine piene de ueneno. Siche e iganato lo intellecto nel fuo uedere & la uo lūta ne lo amare amado quello che non debe & la memoria nel reteni re. Lo itellecto sa come el ladro ch inuola laltrui & cosi la meoria: poche ritene il recordamento cotinuo di quelle cose che sono fora di me: & per questo modo lania si priua de la gratia & tato e lunitade di que ste tre potétie de lania chi o no pos so essere offeso da luna che tute tre no me offendeno:peroch luna por ze alaltra si come io te ho dicto & il bene & il male secudo chi piace a lo libero arbitrio. Questo libero arbi trio eligato cum laffecto & pero el moue secodo che li piace o cu lume de rasione o senza ragione. Vui ha ueti la rafione legata in me cum lo affecto doue el libero arbitrio cu di fordinato amore non ui ragli, E ha uete la leze peruerfa che sempre im pugna cotra lo spirito: Haue e don

que doe parte in uni cioe la sensua lita & la ragiõe. La sensualita e ser ua. & pero e posta pehe essa serue a lanima zoe che co lo instrumeto di corpo prouate & exercitate le uirtu lanima e libera liberata da la colpa nel sangue del mio figliolo. Et non po eller fignorizata se essa no uole consentire cu la uolunta laquale e li gata cu libero arbitrio & ello libero arbitrio se sa una cosa cu la uolu ta acordandosi cu lei. Et eligato in mezo fra la fenfualita & la ragione e qualuque si uole uoltare si po. Et a uero quado lanima si uolta a con gregare cu la mane del libero arbi trio le potétie sue nel nome mio si come disto ti ho allora sono cogre gate tute le operatioe che fa la creatura:spirituale & teporale. Et il libe ro arbitrio allora si dillega da lap/ pria sesualita & legasi cu la ragione & io allora p gra mi ripolo nel mezo di loro. Et questo e quello che di ce la mía uerita uerbo incarnato di cedo. Quedo sarão due o tre o piu congregati nel noe mio io fero nel mezo di loro. & cosi e la uerita. Et za ti dissi che niuno poteua uenire a me se no per lui & pero nhaueua facto ponto cũ tre scaloi liquali tre scaloní figurano tre statí de lanima si come di soto ti narraro.

Come se le predicte tre potentie de lanima no sono unite no se po hauere perseuerantia senza laqua. le nessuno zonze al terminosuo.

Capítulo. líi.

Ora te ho spianata la sigura di tre scaloi i generale p le tre potetie de laia lequal sono tre scale & non se po sallire luna senza laitra. a uolere passare p la doctrina & po te de la mia uerita. Ne non po lani ma se non ha unite quelle tre potetie insieme hauere perseueranza de laquale perseueratia so ti disi di sopra quando tu mi domandalti del modo che douessino tenere questi andatori per uscire del fiume & chi io ti fpianasse meglio li tre scaloni & ioti dissi allora che senza la perseuerantia niuno poteua zozere al termino suo. Dui termini sono:& ognuno richiede perseuerătia zoe el uitio & la uirtu. Vnde se tu uoli zozere a uita ti couene pseuerar ne la urtu:& chi uole zonzere amorte eternale perseuera nel uitio. Si che cũ pleuerătia le uiene a me ch lo ui ta & se ua al demonio a guar laqua

Expositiõe sopra la pola ch disse xpo chi ha sete uegna a me.ca.lisi.

Vi seti tuti inuitati ge neralmente & particu arméte da la mia uerita quando cridaua nel tempo per anxieínl

re

lui

UOI

uiu

cam

tecu

fpin

rita

pote

reil

urra

do 30

mez

Beth

uncu

rende

turah

& ba lenz

tato desiderio dicendo. Chi ha sete uenga a me & beua pero chio fo no fonte de aqua uiua. No disse ua da al padre & beua ma disse uenga a me:perche in me padre no po ca dere pea.ma ben nel mio figliolo. Et uoi mentre che sete peregrini &

uiandanti i questa uita mortale no potete andare senza pena peroche per lo peccato la terra germino spi ne si come dicto ti ho. Et perch dis se uenga a me & beua!peroche seguitando la doctrina fua o p la uía delicomandamenti culi configli mentali o de li comandameti cum configli actuali zoe dădare o per la carita perfecta o per la carita comune si come di soprati dissi per qualuque modo che uni possati an dare a lui zoe segrado la sua doctri na uoi trouate que beuere trouando & gustado el fructo del sangue per lunione da la natura diuina ne la natura humana. Et trouandoui in lui ui trouate in me che sono ma re pacifico: pero chi son una cosa cui lui & esso e una cosa cú meco. Sich uoi sete inuitati a la fonte de laqua uiua de la gratia. Conuenui duque caminar per lui che ue e facto pon te cum perseuerantia si che niuna spina ne uento corrario ne prosperita ne aduersita ne altra pena che potesse sostenere ui deba sare uolta re il capo in dreto ma douete perfe uerare in fine che trouate me ch ui do aqua uíua & douele beuer per mezo de questo dolce & amoroso uerbo unigenito mio figliolo. Ma perche dice io son fote laquale co tineua me che do aqua uiua cozūzendosi la natura diuina cum la na tura humana pche disse uega a me & beua. Peroche non potete passar fenza pena & in me non cade pe-

gura

le tre

e scale

a laina

lapo

olani

Pote-

nzade

difor

Iti dal

quell

each

[a]oni

a per

ere a

mo:&

1 70e

uuoli

rar ne

morte

Sid

lo ui

aqua

diffe

Lliii.

rige

irticu

LUCO

taua

xie,

1 Se

o so

e ua

nga

na ma bene i lut. Et peroche de lui io ui feci ponte niuno po uenir ad me se non per lui. Et cosi disse niu no po andare al padre se no p me. Et cosi dice uerita la mia uerita. Hora hai ueduto che uia ui conuene tener & ch mo zoe cu la pseuer tia & altramente no beuereste p ch essa e glia uirtu ch riceue gloria & coroa d'uictoria i me uita durabile

Che modo deba tegnir general mente ogni creaturarationale p po tere uscire del pellago del mondo per lo predicto pote.capitulo.líiii.

Oglio hora ritornar ti a tre scaloni per liqli ui conuiene andare a uolere ussire del fiu me & non anegare &

zonzere a laqua uiua a laquale fete inuitati & a uoler che io sia in mezo di uui:peroche allora ne lo anda re uro io son nel mezo di uoi zoe che per gratia me riposo ne le ani me uostre. Couenui donque a uoler andare hauere fede per che folo coloro che hano sede sono inuitatí dicedo. Chi ha sede uega & be ua. Chi doque no ha sede no perse uera ne lo andare pero cho resta p fatica o rella per dilecto: & no si cu ra de portare el uaso có chipossa ari uar ne no si cura d'hre la pagnia & folo no po adare & po uolta il capo i dreto quado uede zuzere alcua pu ctura di plecutioe po ch sene facto inico. Teme p che solo ma se susse acompagnato no temerebe. Vnde se hauesse saliti gli tre scalini serebe sicuro: peroche no sarebe solo. Co uenni donque hauere sede & congregarui inlieme si come esso disse o due o tre o piu. Ma perch dice o dui o tre!perche non sono dui sen za tre ne tre senza dui:ne dui senza piu:uno e excluso che io sia in mezo di lui pche no ha seco copagno: si che io possa stare in mezo & non e alchuna cosa:peroche coluich sta ne lo amore proprio di se medesimo e solo perche e solo! peroche e seperato dela gratia mia & da la ca rita del proximo suo. Et essedo pri uato di me per la colpa fua:torna a niente: poche folo io fon colui che son. Si che colui che e uno cioesta solo ne lamore proprio di se mede simo no e acunzato da la mía uerita ne accepto a me: Dice donque se serano du o tri o piu cogregati nel nome mio io faro nel mezo di lor. lo ti dissi che dui non era senza tre ne tre senza dui & cost e. Tu sai ch icomandamenti de la leze stano so la mente in dui & senza questi dui niño sene observa cioe damare me fopra ogni cosa & el proximo coz me te medesimo. Questo e il principio mezo & fine deli comandamenti de la leze. Questi dui no pos sono esser congregati nel noe mio senza tre cioe senza la cogregatioe de le tre potentie de lanima cioe la memoria lo intellecto & la uoluta. Si che la memoria ritega li beneficii mei & la mia bota in se. Et lo in

tellecto risguardi ne lo amore incl fabile elquale io ho mostrato a uol col mezo de lunigenito mio figlio lo elquale ho posto per obiecto a lochio de lo intellecto uostro:acioche i lui riguardi el focho de la mia carita: & la uolunta alhora fia congregata in loro cioe memoria & in tellecto amando & desiderado me ch son suo sine. Et come queste tre uirtu & potetie de lanima sono cogregate: io son nel mezo de loro p gratía. Et pche alhora lhomo fi tro ua dela carita mia pieno & del pro ximo fuo fubito fi troua la compagnia de le molte reale uirtu. Vnde alhora lo appetito de lanima si dispone ad hauere sede: dico de la sede de la uirtu d'lo honore di me & de la salute de le anime & ogni altra sede e spinta & morta in loro.& ua securamente & senza alcuno timore seruile salito lo scalõe primo de lafecto poche lo affecto spoglia to che del proprio amore falisse so pra dise medesimo & sopra le co, se transitorie amádole & tenendo le se le uole tenere per me & non sé za me:cioe cum fancto e uero timo re & cũ amore de la uírtu. & alhora si troua sallito el secundo scalõe: cioe al lume delo intellecto elquale si specula nel amore cordiale di me in xpo crucifixo in cui come mezo uiloho monstrato. Vnde alhora troua la pace & la quiete: imperoche la memoria si e piena & non e uota de la mia carita. Tu sat che

m

gne

am

tad

cutt

tua

nel

mou

dofe

rita:

dela

ha de

te di

lideri

noui

or por

gnial

dina

euon

Stare

dico

Pre c

la cosa uota tocandola sona ma qu sello che no puo stare uoto ma sudo essa e piena no sa cosi. Cosi du- bito che e uotato de le cose transito lume de lo intellecto & cu laffecto re cioe de celestiale & dolce amore pieno damore quado e mosso o to diuino col quale zonze a lacqua de cato cu tribulatione o cu delitie del la gratia. Vnde zoto che ha passa p mondo no sona cu disordinata ale la porta de christo crucifixo & gugreza & non sona per impatientia stalacqua uiua trouandosi i me ch peroche e pieno di me che sono o son mare pacifico. gni bene. Poi che e salito se truoua congregato peroche possededo la necose sopradicte. Cap.ly. rasone li tre scaloni delle tre poten tie de lanima come dicto te ho efso le ha congregate nel nome mio Congregate dunque le doe cioe la more di me & del proximo & con curta: & troua la copagnia de le uir tie de lanima & come niuno ne po tu & cosi ua & sta sicura pche io so salire uno che non salisca tutti. Et nel mezo di loro. Vnde allhora si hoti dicto sopra a quella parola ch moue cu anxietato desiderio haué disse la mia ucrita: quado serano o do fede de seguitare la uía dela ue- dui o tri o piu cogregati nel nome rita: per la quale uia truoua la fonte mio come gita e la cogregatione di de lacqua uiua & piacere che esso que tre scaloni zoe dalle tre potetie ha de lo honore di me & de la salu de lanima: lequale tre potetie acorte di se & del proximo pero ha de- dato hano seco li dui comadameti siderio de la uía poche senza la uía principali della leze zoe la charita no ui potrebe zozere. Et alhora ua mía & del proximo: zoe de amare & porta el uaso del core uoto de o me sopra ogni cosa & el pximo co gni affecto & de ogni amore disor me te medesimo. Allhora salira la dinato del modo & subito che esso scala cioe cogregata nel nome mio e uoto se empisse che niña cosa po come dicto te ho subito ha sede de stare uota. Vnde se essa no e piena laqua uiua. Vnde alora si moue & di cosa materiale e pero piena sem passa su plo pote seguado la doctri pre di aere. Cosi el core e uno ua / na de la mía uerita che esso e pote:

lous

द्या ३

acio

1 mia

COD

din

o me

tene

1000

orop

fitto

dpro

mpa-Inde

idif

la se

neå

ni a

TO.&

的中

rimo

oglia

Telo

100

ido,

mse

imo ho

loe: uale

me

CIO

013

10

ne

quando e piea la memoria cum rie p disordinato amore e pieo dae

Repetitione in summa de alcu-

Ostrato te ho hora ch modo ha a tenere ge ineralmente ogni cre atura che ha in se rasone per potere ensci

gregata la memoria a ritenere & lo re del pelago del mondo & no ane intellecto a uedere & la uolunta ad garse ne zonzere alla eterna dana amore. Lanima si troua acopagna tione. Anco te ho mostrati li tre sca ta di me che sono sua sorteza & si- loni generali zoe sono le tre poten

monio che li inuita a laqua morta. Hora hai ueduto & oldito gllo che mi dimandaui zoe del modo chesi deba tenere per non anegare. Et ti ho dicto che il modo e questo: zoe di salire p lo ponte:nel qual falir so no cogregati & uniti isieme stando nella dilectione del proximo portando lo cuore & lo affecto suo coe uasello a me lo ole do a chi me nadimanda tenedo p la uia di christo crucifixo cum perseuerantia i fino a la morte. Questo e quello modo che tuti douete tenere in qualuque stato lhomo si sia peroche nisso stato lo scusa che elli non lo possa fare anco el puo fare & debbelo fare & e obligato di farlo ogni creatura ch ha i se rasone & niuno si puo ritrare dicendo io ho tal stato io ho li si glioli io ho li altri impazi del mon do & per questo mi ritrago che io non seguito questa uía. Ne anco p difficulta che ui trouano nol posso no dire:pero ch za ti dissi che ogni stato era piaceuole & accepto a me seruano li comadameti & configli

& allora uoi corrite dappo la uoce sancta uolunta: peroche ogni cosa sua che ui chiama si come disopra bona persecta e sacta da me che so tí disti che cridado nel tempio inui suma bonta: & non sono create ne taua dicedo: Chi ha sede uega a me date da me. perche cum elle piglia & beua che son sonte dacqua uiua: re la morte: maperche ne habiate ui Et ho spianato quello che lui uole- ta lezera cosa e pero che niuna coua dire & come si deba intendere: sa e di tanta lezereza & di tanto diazo che tu meglio habi cognosciu- lecto quato e lamore. Et quello che ta labondat a de la mia carita & la joue dico non e altro che amore e confusione di coloro che a dilecto dilectione di me & del proximo. pare che corrano per la uía del de- Quelto se puo sare in ogni tempo & in ogni loco & in ognistato che lhomo e amando e tenedo ognico sa a laude & gloria del nome mio. Et sai che io ti dissi che per lo inga no loro non andado col lume ma uistendosi del proprio amore amá do & possidedo le creature & le co se create fora di me passauano costoro questa uita cruciati essendo sa cti icomportabili a loro medesimi: Et se essi no si leuano per lo modo che dicto e zonzeno alla eterna da natione. Hora te ho dicto che mor do deba tenere ogni homo gene ralmente.

Come dio uolendo mostrare a lanima che tre scaloni del ponte so no significati per li tri stati de lanima dice chi la leuassi sopra si a guar

dare la uerita.cap.lvi.

Erche disopra ti diffi come debono andaf & uano col or che fo no ne la carita comu ne cio sono alli chob

ma

uia

ne

gan

ma

10

toch

ami

pur che fusse tenuto cum buona & mentalmete. Hora ti uoglio dir d

color che hano comezato a salir la lo spechio dolce diuino uedeua li scala & comezano andar pla uia ple creature caminare in diuersi mo secta zoe di observare li comanda di & cum diversi rispecti per zonmeti & li configli actualmete in tre zere al fine loro. De li gli molti uestati li quali ti mostraro spianando deua che comiciauano a salire senti hora i particulare. Tre sono igra tendosi impugnati del timore serdi & stati de lanima & tre scalioni li uile cioe temendo la propria pena quali ti posi i generale ple tre poté Et molti exercitado el primo timo tie de lanima de li gli luno esperfec re zonzeuano al secudo. ma pochi to laltro e perfecto & laltro e perfe se ued ano zonzere alla grandistictissimo. Luno me serue mercena ma persectione. rio laltro mi serue fidele&laltro mi e figliolo che ama me fenza alcuno rispecto. Questi sono trestati che siciente andare a uita eterna & coe possono esfere alcuna uolta cu pser la leze del timore & quella de lo acta sollicitudine in molte creature more sono unite insieme, ca. lvisi. & alcuna uolta sono i una creatura medesima. In una creatura sono qu do corre p la uía fidicta exercitado el tépo suo. Et alora da lo stato seral filiale. Leuate fopra di te & apri lochio del intellectorio 8 lochio del intellecto tuo & mira q more servile dal uomito del pecca sti pelegrini uiadati come passano to mortale ma se essi non si leuano alcuni imperfectamete p la uia de cum amore delle uirtu:none suffi li comadameti & alquati psectissi - ciente el timore seruile a darli uita maméte tenendo & exercitando la durabile:ma lamore col sancto tiuia deli cossigli & uederai undevie more e sufficiente: peroche la leze e gano che lanima riceue i se medesi cto. La leze del timor era la leze ue ma pehe la radice del amore pprio chia che fu data da me a moyfe lato che lho e bisogno ducidere ofto more: peroche comessa la colpa pa amor pprio i se. Coe laia riguar tiuano la pena. Ma la leze de lamo creatur andar i diuersi modi. c.lvii genito mio figliolo:laqle e fundata

cola

ne so

te ne

Piglia

ate ui

1200

to di-

loche

oree

imo.

empo

to che

enico

mio.

ingi

e ma ama

leco

100,

ido fa

fimi:

10do

a da

mor

coc.

ite a

te so

mi,

TIAL

liffi daf

fo

mu ob gli

Come el timore seruile no e suf



Llora la bonta de dio uolédo satisfare al de siderio de lanima di? ceua. Viditu costoro

fi fono leuati cum jti ne la impersectione. Et quato elo i sundata in amore & in timore san no e radicato. Et come in ognista quale era fundata solamente in tidado nel diuino spechio uedeua le re e la leze noua data dal uerbo uni Llora qua anxietata daffo in lamore. Et per la leze noua: non cato desiderio speculadosi ne si rompe perho la ucchia: ancho se

adempisse. Et chosi ue disse la mia le spine delle consolatione le quale uerita quando disse. lo non ueni a sono tutte spine che pongono lani dissoluere la leze ma adimpirla: un mache disordinatamente ama & de lui congiunse la leze del timore possede. cum quella de lamore: peroche per lamore su tolto la impersectioe del seruile per lo quale se intéde el pri timore della pena & rimase la per- mo scalone del ponte si uene al sefectione del timor sancto zoe timo cundo. Cap. lviiii. re solo di non offendere non p lo dano proprio ma per non essende re me che e summa bota: siche la leze de lamore. V nde poi che uen leze de lamore. V nde poi che uen solo la leze de lamore. V nde poi che uen solo la leze de lamore. V nde poi che uen solo la leze de lamore. V nde poi che uen solo la leze de colpe che si comettono zoe de non gatosi insieme impersectamente. zere a lamore & al sancto timor di cum li piedi de lasecto spogliati d'I che esso non ricadesse nel fiume zo uentano serui fideli & non infidezendoli londe delle tribulatione & li seruendo a mi per amore & non

Come exercitandosi nel timore

fold

rez

per

no

mo

do: foli

taj

ne el carro del foco de lunigenito rita peroche salissino chi impersemio figliolo el quale porto el foco ctamente : & chi perfectamente : & de la mía charita ne la humanitate chi cum la grade perfectione. Vn uostra cum la abundantia della mi de costoro e quelli che mossi dal tir ericordia fu tolta uia la pena delle more seruile hano salito & congre punirle in questa uita di subito che Cioe che lanima hauendo ueduta se offende si come antiquamente e la pena che seguita dapo la colpa sa ra dato & ordiato nela leze de moi lisse & congrega insieme la memo se zoe di dare la pena subito che la ria a scazare el ricordamento del ui colpa era comessa. Hora no e cosi: tio & lo intellecto a uedere la pena non bisogna adunque timore ser - sua che per essa colpa aspecta di ha uile. Et questo non e pero ch la col uere & pero la uolunta si moue a o pa no sia punita ma e seruata a pu- diarla. Et benche questa sia la pri nire:se la persona non la punisse i ma salita & la prima congregatioquesta uita cum la perfecta contri - ne conuenesi exercitarla cum lume tione & ne laltra uita separata lani- de lo intellecto dentro nella pupil ma dal corpo. Si che mentre che ui la della sanctissima fede. Reguar, ue etépo di misericordia: ma mor dando non solamente la pena ma to sera tépo di iustitia. Debesi adu- el fructo de le uirtu & lamor chesio que leuare dal timore seruile & zu- li porto azoche salino cum amore me. Altro rimedio non ci serebbe timore seruile. Et facendo cosi diper timore. Et se cu odio sinzegna di cauare la radice de lamore prozprio di loro se sono costanti & pru denti & pseueranti li ariuano. Ma molti sono che pigliano il loro comizare & il loro salire si lentamete & tanta imperfectione rendano il debito loro a me & cu tanta negligentia: & ignorantia ch subito uen gono a meno & ogni picolo uento li sa adare a uela. & ad uoltare il cazpo adreto. V nde perche sperfectamente hano salito & preso el prio scalone de christo crucisixo no zon zeno al secondo del core

quale

पाध्य है

timore

tel pri

tal le

tiuo po

t lo po

flume

egli tre

lelaue

iperfe,

mte:å

e. Vn

dalti

wngte

tente.

neduta

olpafa

memo

delui

a pena

diha

wea o

a pri/

gario

lume

guar/

la ma

chejio

more

atidl

di

(ide

non

De la imperfectiõe de quelli che mano & ferueo a dio per propria utilita & confolatione.capítulo.lx.

Lquanti fono che foa no facti ferui fideli:
zoe che fidelmete mi
ferueno fenza timor
feruile non feruendo

folo per timore de la pena ma serueno cum amore. Ma questo amo
re zoe de servire p propria utilita o
per dilecto o per piacere che troua
no in me e spersecto. Et sai chi dimostra che lamore loro e simpersecto! quando sono privati de la con
solatione che trouano in me. Et cu
ofsto medesimo amore impersecto
amano il proximo toro. Et po non
basta ne dura questo amore anco a
lenta & spesse volte ueneno alétando inverso di me quado alcua volta io per exercitarsi ne la virtu & p
evarsi da la impersectione ritrago

a mea consolatione de la mente lo ro & permettoli battaglia & mole stie & questo fo perche luengano a perfecto cognoscimento di loro & cognoscano loro no esfere & niña gratia hauere da loro. Et nel tépo d le battaglie fuzano a me cercandomi & cognoscedome come loro be nefactore cercado solo me & cum uera humilita. Et p questo io li do & p metto & retraro da loro la con solatione ma non la gratia. Questi cotalí allora dico che alétano uoltáz dosi in dreto cũ impatientia di mête. Vnde alcua uolta lassano p mol tí modi li soi exercitii & spesse uolte soto colore de uirtu. dicedo i loro medesimi questa e operatioe na turale sentendosi priuati de la pro pria consolatioe de la mente. Questo cotale fa come imperfecto ch an co non ha bene leuato el pano dla more proprio spiritule de la pupilla de lochio de la sanctissima fede po che se esso lhauesse leuata in ue rita uederebe che ogni cosa pcede da me & che una foglia de arbore non cade senza la mía prouidentía & che zo che io do & pmetto:do p loro sanctificatioe zoe perche habi no el bene & il fine p loquale io licreai. Et questo debeno uedere & cognoscere zoe che io no uoglio al tro che il suo bene nel sangue de lu nigenito mio figliolo nelquale san guesono leuatí d le inigtate loro. Et in esto sangue possono cognoscere la mia uerita zoe che per darli uita

eterna io li creai a la ymagie & fimi litudine mia & li recreai a gra nel sangue del figliolo pprio facedo lo ro figlioli adoptiui, ma pche essi so no iperfecti seruco pla ppria utilita & cosi alentano lamore uerso del pximo. Et li primi uegono a meo p timore che hão di no fostier pea. Et costoro che sono li secodi aletano priuadosi de la utilita ch faceuano al pximo & rítragono i dreto d la carita loro sessi uedeo priuati de la propria utilita o dalcuna confolatione che hauesseno trouata in lo ro. Et questo li acad e perche lamo rein loro non era schietto ma con quella imperfectione che amauao me zoe de amarmi per propria uti litate de quello amor amano loro. Et se essí non ricognoscano la loro imperfectione col desiderio de la perfectione:impossibil sarebe che non uoltasseno il capo indreto. Di bisogno e dunque a uoler uita eter na che elli amino fenza rispecto:p che non basta sugere el peccato per timore de la péa ne abraciare le uir tu per rispecto de la propria utilita peroche non e sufficiente a dare ui ta eterna. Ma conuesi ch si leui dal peccato perche esso dispiace a mi: & ami la uirtu per amore di me. E uero che quasi el primo timore generale dogni persona e questo pero che imperfecto e lanima prima che perfecta:ma de la iperfectione debe zunzere a la perfectione o ne la uita mentre che uiue uiuendo in

uirtu cum el core schietto & libera le zoe damare me senza alcuno rispecto o ne la morte ricognoscedo la sua imperfectione cum proponi méto che se esso hauesse tempo ser uirebe a me seza rispecto di se. Di questo amore imperfecto amaua sa cto petro el dolce e bono iesu unigeito mio figliolo molto dolcemete sentendo la dolceza de la conuer fatione fua. Ma uenendo el tempo de le tribulatione uene a meno tor nando a tanto inconveniente che non tanto che esso sostenesse pena in se ma cadendo nel primo timor de la péa el nego dicédo chi mai no lo hauea cognoscinto. Vñ in molti incouepieti casca lania che ha salito afta scala solo col timore seruile & cu la ore merceario. Debesi aduque leuar & eere figlioli & seruire a me séza rispecto diloro. lo so remueratore de ognifatiga & redo a ciascão secodo lo stato & exercitio suo. Et po se costoro no lassano lo e xercitio dla orone & deletre boe opatiõe ma cũ pleueratia uadão ac crescedo la uirtu zozerão a lãore di figliolo. Et io amaro loro dáore filiale po ch cũ qllo aore che io sono amato io cũ glla ui respondo. Cioe che amádo me coe fa el servo el fignorio coe signore redo el debito tuo secodo ch tu hai meritato ma fi máifesto me medsio a te poch le co se secrete si măisestăo laico chi facto ũa cosa cũ láico suo & no al seruo. Et uero chil seruo po si crescef p la

to

ce

ma

100

me

Sier

car

COI

mo

laci

ma & p

uirtu sua & per lamor che porta al fignore che diuentara amico carif simo. Et così aduene di questi cota li pero che metre che stao nel amo. re mercenario io non maifelto me medesimo a loro. Mase essi cu dis piacimeto de la loro imperfectioe cum lamore de le uirtu eradicando cu odio la radice de lamore spiritu ale proprio di se medesimo sallien do sopra la sedia de la conscientia sua & tenendo a si rasone si che no passino li mouimenti nel core di ti more seruile & de lamor mercena rio che non siano correcti cum lume de la sanctissima fede dico che facendo cosi sera tanto piaceuole a me che per questo zonzerano a lamore de lamico. Et cosi maniselta ro me medesimo a loro si come di ce la mia uerita quando dise. Chi mamara sera una cosa cú meco & io cum loro & maifestaroli me me medesimo & faremo mansione in sieme. Ouesta e la conjunctione dl carissimo amico zoe che sono dui corpi & una anima per afecto da mor po ch lo amor si trasforma ne la cosa amata. Vñ se e facto ña ani ma niuna cosa li po essere secreta & po dise la mia ueritaio uenero et faréo másiõe isemed cosi e la uerita

ibera,

no ri

oscedo

roponi

ipo ser

ife. Di

nana G

u uni

lceme

conner

tempo

eno tor

nte che

e pena

(Imor

nai no

mold

na Cali

seruile.

li ada

Ceruire

sore,

redo a

ercitio

noloe

e bõe

dão ac

iore d

orest

Sono

.Clae

elfi

lebito

mah

leco

facto

TUO.

pla

In che modo dio maifelta se me desimo a lanima che lama.ca.lxi.

Ai in che modo manifesto me medesimo ne lanima ch mi ama

la doctrina de questo dolce & amo rolo uerboiin molti modi manifesto la uirtu mia ne lanima secudo el desiderio che essa ha. Matre pricipale manifestatione io fo. La prima e che io manifesto la luir tumia ne lanima zoe lassecto & la uerita mia col mezo del uerbo dl mio figliolo. Elquale effecto & lag le carita si măifesta nel sangue spar to cum tato foco damore & questa carita si manifesta in dui modi. Lu no e generale comunamète a la gé te comune zoe a coloro chestão ne la carita comune. Manisestasi dico in loro uededo & puando la mía carita in molti & diuersi benefiz cii che riceueno da me. Laltro mo do e partícular a quelli che sono fa cti amici oltra a la manifestatiõe đ la comune carita che essi gustão & cognoscono & puano & sentio p sentimeto ne le anie loro. La secun da maniscitatioe d la carita e pufi loro medefimi maifestadpmi p affecto dáore. No chio sia aceptatõe de le creature ma dl sancto deside rio. Ma manifestmoi ne laniai olla pfectioe ch ella mi cerca. Vñ alcua uoltami manisesto e qsta e pur la lecunda dando lo spírito di pphe tia mostrandoli le cose uenture. Fe gito e in molti & diuersi modi zoe secudo el bisogno chio uedo ne la nia ppria & ne le altre creature. Al cuna uolta questa e la terza' forma ne la méte loro la pletia dla mia ue rita unigenito mio figliolo in mol

ti modi secundo che lanima appetisse à uole. Peroche alcuna uolta mi cerca nela oratione uolendo co gnoscere la potentia mia & io li sa tisso facendoli gustare & sentire la mia uirtu. Alcua uolta mi cerca ne la sapientia del mio sigliolo & io li satisso ponedolo p obiecto a lochio de lintellecto suo. Et alcuna uolta mi cerca ne la clemetia de lo spirito sancto. Et allora la mia bonta li sa gustare el soco de la diuina carita concepedo le uere & reale uirtu fundate ne la carita pura del proxi mo suo.

Per che christo no disse io mani festaro el padre mio ma mi mede:

simo, capítulo. lxii.

Dűque uedi che la ue rita mia dise uerita di cend o chi mamera se ra una cosa cú meco. Pero che sequitando

la doctrina sua per affecto damor sete conzunti in lui & essendo con zunti in lui seti conzunti in me po che siamo una cosa inseme & cosi manisesto me medesimo a uni per che siamo una medesima cosa. Vn de se la mia uerita dise, io manisestaro me a uni dise uerita peroche manisestando se maisesta ne & ma nisestando me manisesta se. Ma p che non dissi io manisestaro el pa dre mio a uni per tre cose singular luna perche uose manisestare che io non son seperato da lui ne lui da me. Et pero a sancto filippo quan-

do li disse mostra ze el padre & ba sta a noi risspose & disse. Chi uede me uede el padre & chí uede el pa dre uede me. Questo dise p che era una cosa cũ meco & quello che haueua lhaueua da me & nõio da lui Et pero dise a lí iudei. La doctrina mia non e mia ma e del padre mio che mi mando pero che el figliolo mío pcede da me & ío da lui:ma bene sono una cosa cũ lui & lui cũ meco:pero adunque no dise io ma niseltaro el padre ma disse io manifestaro we zoe pero che io sono una cosa col padre. La secunda su percohe manisestando se a uoi no porzeua altro che gl ch hauea hauu to da me padre. Quasi uolse dire. El padre ha manifestato a me p ch io sono una cosa cu lui & io me & lui per mezo di me io manifestaro a uui. La terza fu peroche io inuisi bile non posso esser ueduto da uoi uisibile se non quando sereti sepe rati da li corpi uostri. Allora uede reti me dio a facia a facia & il uerbo del mio figliolo intellectualme te di qui al tempo de la resurectioe generale quando lhumanita uostra si conformara & si asetara ne la hu manita del uerbo si come di sopra nel tractato de la resurectione io ti contai. Si che me come io son non potete uedere. Et pero ho uelato la natura diuia col uello d la uostra hu manita azo che me poteste uedere Vnde io inuisibile me seci quasi ui fibile dădoui el uerbo del mi figlio

ho uelato del uelame de la uostra humanita & cosi lui măisesta me a uui. Et po adunça no dissi io măisestaro el padre ma disse io măisestaro me a uui. Și dicat. Secudo chi mi ha dato el padre mio: măisestaro me a uui. Siche uedi che in osta măisestatio manifestado se manifestatio manifestaro el padre a uui. Cioe pehe a uui nel corpo mortale non e possibile di uedere me padr coe dicto e & perche esso e una co-sa cum meco.

& ba

Luede

eel pa

cheera

he ha

dalui

etrina

re mio

igliolo

lui:ma

clui ci

io ma

io ma-

o fono

nda fu

on iou

a hauu

edire.

iep ch

me &

**Festaro** 

inuill

dauoi

ti sepe

a uede

luer,

ualme

ectioe

uostra

lahu

[opra

eioti

non

310 3

tahu

dere

asi ui

elio

Que modo tene lanima a falire lo scalone secudo del pote essendo za falito el primo, capitulo, jxiii.

Ora hai ueduto i qua ta excellentia sta colui che e zunto a lamore de lamico. Questo ha salito el pede d lo affe

cto & ezunto al secreto del cor zoe al secodode li tri scaloni ligli sono figurati nel corpo del mio figliolo lo ti disi che essi erano significati p le tre potétie de lanima & hora te li pongo per significare li tre stati de lanima. Ma hora ianzi che io ti zoga al terzo:ti uoglio mostrare in ch modo zonse a ellere amico & essedo facto amico & facto figliolo zo ze a lamore filiale & gllo che si uede che esso e facto amico. El primo zoe cõe e uenuto ad essere amico io tel dico. Costui in prima era imper fecto essendo nel timor seruile ma exercitadosi & perseuerando uene

a lamore del dilecto & de la propria utilita trouando dilecto & ut lita in me. Questo e la uía & p que sta passa colui che desidera de zunzere a lamore perfecto zoe a lamor de amico & de figliolo. Dico che la more filiale e perfecto: po che ne la more del figliolo riceue la heredita dí me patre eterno: & p che amore di figliolo no e senza lamore de lamico:pero ti disi che damico era sa cto figliolo: Ma cfi modo tene a zo zerui!Dicotelo: Ogni pfectione & ogni uirtu procede de la carita & la carita e nutricata da la humilita & lumilita procede dal cogno scime nto & odio sancto di se medesimo cioe de la propria sensualita. Chi zonze agîto couene che sia perseue rante estía ne la cella del cognosci mento di se cognoscera lania la mi fericordia mia nel sangue del unigenito mio fiolo tirando a secu lo affecto suo ladinia mia carita exercitadosi in extirpare ogni peruersa uolunta spirituale & teporale & na scondendosi ne la casa sua si come fece pietro & li altri discipuli che da po la colpa de la negatione che fecc del mio figliolo piase. Ma il suo pià to era ancora imperfecto & imperfecto su i fine dapo quarata di zoc dapo lascensione. Ma poich la mia uerita ritorno a me secundo la humanita fua:allora fi nascoseno pie tro & li altri ne la casa aspectando lauenimento del spirito sancto: se come la mia uerita haueua pmesso f tii

a loro. Essi stauano iserati per pau ra peroche sempre lanima ifine cyl no zoze al uero amore teme. Ma p seuerado in uigilia in humile & co tinua oratiõe hebeno la abondatia de lo spirito sancto unde allora bu tato uia el timor seguitauão & bdi cauano christo crucifixo. Cosi lani ma che ha uoluto o uole zonzere a gsta perfectione:poiche da la colpa del peccato mortale se leuata & ricognosuta comiza a piazere p timo re de la pena: & puo si leua a la cosi deratiõe de la misericordia mia do ue troua dilecto & sua utilita. Que lto dico che e impfecto & io p farla uenire a pfectione dapo li quarata di zoe dapoi afti dui stati ad hora misotrago da lanima no per gratia ma'per sentimeto. Quelto ui ma nifesto la mia ucrita gado dise a li discipuli. jo adaro & tornaro a uni Ogni cosa chi esso diceua era dicta in particulare a li discipoli & era di cta in generale & counamente a tu ti & pñti & uenturi zoe di alli che doueuano uenire. disse dung. Io andaro & tornaro a uui. & cosi su peroche uenendo lo spirito sancto sopra a li discipoli torno poi come di sopra ti disi lo spirito sancto no uene solo ma uene cum la potentia mia & cu la sapiétia del figliolo ch e una cosa cú meco & cúla clemetia de esso spirito sancto elquale pcede da me padre& dal figliolo. Or cosi ti dico che p fare leuare lanima da la impfective io mi sotrago per

sentimento priuandola dela consolatiõe di pria. Quado essa cra ne la colpa del peccato mortale si pti dame & io fotrassi la gra p la colpa sua po che essa haueua serata la po ra del desiderío ma ricognoscedo se & le tenebre sue p lequale el sole de la gratia mado fuora no p difecto di sole ma p difecto di essa crea tura che sero la porta del desiderio apre la finestra uomitado marzap la sancta cofessioe. Vnde io allora p gratia son tornato ne lania & ritragomi da lei no per gratia ma p sentimeto coe dicto e. Questo so io per farla exercitare i cercare me in uerita & per prouarla del lume & de la fede perche ella uenga a prudentia. Vnde allora se essa ama seza rispecto cum uiua sede & cum odio di se medesima gode nel tem po de la fadica reputandosi idegna de la pace & quiete de la mente. Et questa e la seconda cosa de le tre de lequale io ti diceua zoe dimostrare in ch modo uiuene a perfectioe & che sa quando essa e zonta. Questo dico che e quello che fa zoe per che essa senta perche io si ritrago a me non uolta il capo in dreto ma perz seucra cum hamilita ne lo exercitio fua & sta serata nel cognoscimento de se & de me cum sede uiua aspecta lo euenimento del spirito sans cto zoe me che sono esso soco di ca ritaComeaspecta non ociosa ma in uigilia & in continua orattone. Et non solamente la uigilia corpo

rale ma la uigilia intellectuale zoe che lochio de lo intelleto non si sera ma col lume de la fede uigila estirpando cum odio le cogitatione del core ui gilado ne laftecto de la mia carita cognoscendo che io no uoglio altro che la fua fanctificatio ne & questo ui e certificato nel san gue del mio figliolo. Et poiche lochio uigilia nel cognoscimento di me & di se medesima sa oratiõe cõ tinuamete cum ordine di bona & sancta uolunta. Quelta e oratione continua & anco ora cum la oratio ne actuale zoe dico facto ne lo actual tempo ordinatamente secon do lordine de la sancta chiesa. Or questo e quello che fa lanima ch se e partita da la imperfectioe & azo che essali zonzesse mi pti da lei no per gratia:ma'per sentimento.Par tome ancora per ch essa uedesse & cognoscesse el desecto peroche sen tendosi priuata de la consolatione: sentese pena afligitiua & sentise de bile & non stare ferma ne perseuerante & troua in questo la radice d lamore spirituale proprio di se me desima. Et peroli e materia di co: gnoscere si & leuarsi sopra di se salendo fopra la fedia de la confcien tia sua & non lassare passare quello sentimento che non sia correcto cum improperio eradicado la radi ce de lamore proprio col coltello d Iodio de esso amore & cum lamor de la uirtu.

Come amando dio imperfecta

COLL

Ta ne

112 po

Mcedo

dole

dife

acrea

Iderio

deries

allora

18 Th

ma p

ofoio

me in

me &

a pro

mase

& cum

eltem

iegna

ne, Et

trede

trare

õe &

luelto

Tche

a me

pera

tcitio

iento

libe,

Carv

dica

ma

me.

rpo

mente cosi impsectamente se ama el proximo de li segni di questo az more impsecto, capitulo, lxiiii.

> T uoglio che tu la pi che ogni imperfectio ne & perfectioe si ma nifesta & se aquista in me & cosi se aquista

& manifesta nel mezo del proximo. Bene lo sano li simplici che spesse uolte amano le creature de spirituale amore. Vndese essi ha riceuuto lo amore di me schiettamente & senza alcuno rispecto schiettaméte beue lo amore del proximo suo. Et si come el uasello che e sempre ne la fonte se lo trae fora beuedo: el uasello rima ne uodo ma se ello beue stando el uasello ne la sonte no rimáe uodo ma sempresta pieno. Cosi lamo re dl proximo spirituale & tempo rale uole essere beuuto in me senza alcuno rispecto:pero che io domado a uui che uui me amiate di quel lo amore che io amo uul Ma que sto non poteresti fare a me peroche io ui amai senza essere amato si chi ogni amore che uoi haueti in mi e amor de debito & non per gratia pero chel douete far & io amo uoi di gratia & non di debito. Adunque a me non potere réder questo amore che io ui domando & pero ui ho posto el mezo del pximo uro azo che faciati a lui quello chino po füü

tete fare a mi zoe amarlo di gra sen za alcuno rispecto & senza alcuno aspectare utilità & io reputo allora che faciatí a me qllo che uui facete a lui. Et asto mostro la mia uerita dicendo a paulo quado mi pseguitaua Saulo faulo p che mi pseguiti! Questo diceua reputando che pau lo perseguitasse me pseguitando li mei sideli. Siche dung uole essere schietto questo amore & cum gllo amore che uni amate me douete amare loro. Et sai a che se ne po aue der che lamore no e persecto colui che ama de spirituale amore!si sen te pena affligitiua quado la creatura che esso ama no li pare che satisfacía a lamore suo no parendoli es sere amato quato li pare amare. O uero che egli si ueda sotrare la con uersatiõe o priuare de la cosolatiõe o uedendo amare uno altro piu di lui. A gito adung & a molte altre cose sene potra auedere che osto a/ more in me & nel proxio e ancora impfecto & che beuuto questo ua sello fora de la fonte benche lamor babí trato da me. Ma pche i me lo haueua ancora impfecto pero imp fecto il mostra in colui che ama de spirituale amore. Tuto ofto procede pche la radice de lamore pprio spirituale no era bene cauate. Et po io lasso spesse uolte che ponga gito amore azo che cu esso cognosca se & la sua impsectione p lo modo di cto. Et sotragomi per sentimeto da lei azo che essa si serri ne la casa del

cognoscimeto di se doue aquistara ogni pfectione. Et poi io torno in lei cũ piu lume & cũ piu cognoscia meto de la mia uerita. In tanto ch si riputa a gratia di potere amazaf la ppría uolunta p me. Et non si resta mai di bruscare o podare la uigna de lanima sua & di tagliare le spine de li penseri & di poere le pietre de le uirtu fundate nel sangue de christo crucifixo lequale ha trouate ne landre per lo ponte de christo crucifixo unigenito mio figliolo fi coe io ti disi se bene ti ricorda che so pra de lo ponte zoe de la doctrina de la mía uerita erão fundate le pie tre de le uirtu del sangue suo:poch le uirtu hano dato uita a uoi in uir tu di sangue.

Del modo chi tene lanima p zon zere a lamor schieto e liberale: & q comeza el tractato de la orati oe, ca

pitulo.lxv.

Oí dung che lanima e intrata dentro passá do pla doctria d christo crucifixo cu ucro amore de la uírtu &

ora

far

dici

ne

fare

gllo

elde

&at

citio

mac

ogni

dela

bitti

dlur

Q

metu

doch

tioes

nech

capi

odio del uitio cu perfecta pseueratia zonta a la scala del cognoscimeto di se medesima sta serata in uigi lia & in cotinua oratione seperata al tuto de la conuersatione del secu lo:perche se rechiuse per timore co gnoscendo la sua impersectione & per desiderio che ha di zonzere a la more schieto & liberale. Et perche uede bene & cognosce che per al/

tro modo no ui po zonzere: pero a specta cum fede uiua lo auenimen to di me per acrescimeto di gratia i se. Ma in che se cognosce la fede di uina! Ne la perseuerantia de le uir tu no uolzedo il capo indreto p alcuna cosa ch se sia ne leuadosi mai da la fancta oratione per alcuna co sa che sia. Guarda pero che no sust se per obedientia o p carita. Ma al tramète no debe partirse da la oratioe:peroch spesse uolte nel tepo or dinato de la oratioe el déonio azoze cu le molte bataglie & molestie piu che quado si troua suora de la oratioe. Et questo, fa el demonio p farli uenire a tedio loratioe sancta dicedoli spesse uolte. Questa oratio ne no tí uale pero ch tu no debí pe sare altro ne attédere ad altro che a allo che tu dice. Questo li fa ucder el demonio pehe essa uega a tedio & a cofusioe di mete & lassi lo exer citio de la oratioe laquale e una arma cum che lanima se diffende da ogni aduerfario tenuta cu la mano de lamore & col brazo del libero ar bitrio defendedosi cu essa arma cu el lume de la sanctissima fede.

Qui tocado alcuna cola de facra meto del corpo de christo da piena doctrina cu lanuma uenia da la ora tioe uocale a la metale cu una uisio ne ch quelta anima hebe una uolta

capitulo.lxvi.

tara

oin

oldi

diff

zařla

resta

lpine

re de

driv

te ne

an

licoe

ne so

trina

epie

loch

luir

TON

âg

t, ca

3/13

chri

CTO

iå

ne

ngi

U

co & la

le

Api figliola cariffima che ne la oratiõe humile cõtinua & fidele & cũ uera ple

uerantia aquista lanima ogni uirtu. Et pero debe pseuerare & no la fiarla mai ne per illufione di demo nio ne per propria fragelita zoe p pensero o mouimeto che ueisse ne la ppria carne sua neper dicto di creatura che spesse uolte si pone el demonio sopra le lengue loro face dolo fauelare parole che hano ad ipedire la fua oratiõe ma tu le debe passare cu la uirtu de la perseueran tia. O quato e dolce a glia anima & quato e a me piaceuole la fancta oratione facta ne la casa del cognosciméto di se & del cognoscimento di me apredo lochio de lintellecto col lume di sancta fede & cu lo affe cto ne labodátia de la mía carita laquale carita ue facta uisibile per lo uisibile unigenito mio figliolo hauedouela mostrata cu el sague suo. Elquale fangue inebria lanima & ueltela del foco de la carita & dali el cibo del facrameto loquale ui ho posto ne la botega del corpo mistico de la fanéta chiefía del corpo & del sangue di mio figliolo tuto dio & tuto homo. Dádolo a ministrar per le mane del uicario mio elqual tiene le chiaue di afto sangue: Que sta e quella botega de laquale te fece mentione che staua in sul pote p dare el cibo & confortare li uianda ti & peregrini chi passano per la do ctrina de lamia uerita azo che per debileza no uengano meno. Questo cibo coforta poco & assaí secun do el desiderio de colui ch el pilgia

à in qualunque modo el piglia o sacramentalmente o uirtualmente Sacramentalmente e quando si co munica del fancto facramento uir tualmète & counicandosi p sancto dsiderio si p dsiderio de la couniõe & si p cosideratioe del sagne d'chri sto crucifixo zoe comunicandose sa cramentalmete de lo affeto de la ca rita lagle ha gustata & trouata nel sangue elquale uede chep amore fu sparto & pero li sinebria & li se abrasa per sancto desiderio & li sa ciase trouandosi piena solo de la ca rita mia. & del proximo suo. Que/ ste due laquista ne la casa di cogno scimento dise medesima co sancta oratione doue perde la iperfectioe si como si disipoli & pietro perdeteno stado dentro in uigilia & oratione la impersectioe loro & aquistono la persectió. Conche! Con la perseuerantia codita cui la sanctissi ma sede. Ma non pensare che rice ua tanto ardore & nutrimeto diasta oratione folamente cum oratio ne uocale si como fano molte anie che la loro oratione e di parole piu che daffecto: Lequale non pare ch attendano ad altro se non in copire in molti salmi & in dire molti paternostri. Et côpito el numero che si sono posti di dire non pare ch pe sino piu oltra ma pare che metano laffecto & la intentione a loratione solo nel dire uocalmente. Et non se uole fare cusi pero chel non facendo altro poco fructo ne trano

& e poco piaceuole a me. Ma le tu mi dici debessi lassar stare qsta oratione pero che tuti non par che sia no tractialoratione metale no ma debe andare cu molto affecto che io fo bene che cum lanima e prima imperfecta che perfecta cost e imp fecta la sua oratione. Debe adungs per non cadere nelotio quando e ancora imperfecta andare cu la ora tione uocale:ma non debefare la oratione uocale senza la mentale. Cioe che mentre che dice sinzegni di leuare & di drizare la mente sua ne laffecto mio cum la consideratione comunemete di li defecti foi & del sangue delunigenito mio sigliolo doue troua la largeza de la mia carita & la remissione de li peccatí suos. Et questo debe far acio ch il cognosimento di se & la conside ratione de li defecti soi:li facia co/ nosere la mia bonta in se & continuare lo exercitio fuo cum uera hu milita. Non uoglio che siano considerati li desecti in particulare ma in comune acio che la mente non ha cotaminata per lo ricordameto di particulari & bruti peccati. Dice ua che io non uoglio & non debe hauere sola confideratione di peccati i comuni ne in particulare senza la confideratione & la memoria del fangue & de la largeza de la mi sericordia:azio che no uenga acon fusione:pero che se il cognosimeto di se & la cosideratioe del peccato no fusse codito cula memoria del

tec

tua

mi

sangue & cû la sperăza de la miseri cordía:starebe in essa cosusione. Et cũ esta isieme & col demonio ch la guidata soto colore di cotrictioe & dispiacimeto del peccato zozerebe al eterna danatione. No solamente p questo ma p che da asto no pigli ando el brazo de la misericordia mia:uerebe adesperatiõe. Et qsto e uno di sotigli igani chi il demonio facia ali serui mei: & po couiene p nostra utilita &'p campare lo igan : no dil demonio & p esser piaceuo li a me che semp ui dilargate el cuo rc & laffecto ne lasmisurata miseri cordia mia cũ uera humilita. Che sai ch la supbia del déonio no puo sostenere la mête humile ne la sua cofusione la largeza de la mía bota & misericordia doue lanima inueritasperi. Et pero si ben ti ricorda quado el dionio ti uoleua atterrare per cofusione uolendoti mostrare che la uita toa fosse stata ingano & no hauere segtata ne fata la uoluta mia tu alore facelti fiola quello che tu deueui fare & che la mia bonta te debe potere fare lagle bonta no e ascosa a chi la uole receuere cioe ch tu allora ti alzasti ne la misericordia mia cũ humilita dicedo lo cofesso al mio creatore che la uita mia no e passata altro che i tenebre ma io mi nascondero ne le piage di xfo cru cifixo & bagnaromi nel lague suo & cosi hauero cosumate le iniquita mie & goderomi'p desiderio nel mio creatore. Sai che allora el deo-

letu

1013

he fin

10 ma

toche

brima

imp

dung

ado e

la ora

fare la

entale.

regni

nte fua

idera,

ti foi

aio fi-

de la

i pec

doch

mlide

2 CO/

onti

rahu

1con-

e ma

non

meto

Dice

debe

pec,

fen

ioria

a mi

ICOD

icto

ago del nio fuzete. & tornădo poi cû laltra temptatione cioc di uolerti in le z uare in alto per fuperbia dicendo tu fe perfecta & piaceuole a dio & non bifogna piu che tute affizi ne che tu pianzi piu li diffecti tuoi.

Et io allora donandoti el lume uedisti la uia che ti conueniua fare cioe di humiliarre & respondesti al demonio dicendo. Miserabile me. loanne batista non sece peccato mai: & fu sanctificato nel uen tre de la matre & non dimeno fece tanta penítentia. Et io ho comissi tanti desecti & non cominciai mai aconoferlo cum pianto & uera contrictiõe uededo che e dio che e offeso da me & chi som io ch loffendo: allora el demonío no po. tendo sostenere lhumilità de la me te nela speranza de la mía bonta di se a te: Maledecta siatu:che modo non posso trouare cum teco: che se io ti pongo abasso per consusione: tu tilicui in alto a la misericordia & se io ti pongo in alto tu ti poni a basso uenendo nelinferno per humilita. Et intro lo inferno mi pseguite fi che io non tornaro piu ate: po che tu me batí col bastone de la carita. Debe dunque lanima condire col conosimento di me & col conosimeto di se: & agito modo lo ratiõe uocale sera utile a lania ch la fara & ame fara piaceuole & da lo ratiõe uocale iperfecta zozera pleuerado cu exercitio aloratioe men tale pfecta. Ma se siplicemete mira

pur de copire el numero sucio se p la oratione uocale lassasse loratiõe mentale:no ui azunze mai. Alcuna uolta fara lanima fi ignorante ch fa facto el suo proponimeto di dire ta ta oratiõe cũ la lingua: & io alcuna uolta uisitare la mete sua quado in uno modo & quado in uno altro. Alcuna uolta in uno lume di cono simento di se medesima: & cu una contrittone del defecto suo. Alcuna uolta ne la largeza de la miacarita. Alcuna uolta ponendole di nă zi ala mente sua in diuersi modi se cundo ch piace a me la presentia de la mia uerita o secundo chessa anima hauesse desiderato. Et essa per copire el numero suo lassa lauisitatione di me che sente ne la mete offi per consientia che si fara di lassare quello che ha cominciato. Non de be far cosi pero che facendolo sarebe ingano de demonio. Ma subito che sente disponere la mête per mia uisitatione per molti modi coe dicto e debe abandonare loration uocale. Et poi passata lamentale se ha tempo puo repigliare quello ch perpotto haucua di dire. Non hauendo tépo non sene debe curare ne uenire atedio ne a cofusione di mente. Cosi debe fare. Guarda po che no fulle loffitio diuino elquale lichierici & religiosi sono tenuti & obligati di dire & no dicendolo of fendeno:peroche essi debono infino a la morte dire loffitio suo. Et se essi se sensisseno allora debita che si

debe dire la mente tracta & leuata per desiderio si debeno prouedere di dirlo inanzi o dirlo poi fi che no trapassare che el debito delosfitio non sia renduto. Ma ogni altra cosa che lanima cominciasse la debe cominciare uocalmente per zionze re a ala mentale. Et sentedosi lamé te disposta la debe lassare per la casone dicta. Questa oratione uocale facta nel modo ch dicto te ho zo zera a perfectione & pero non debe lassare loratione uocale per qua lugs modo elsa e facta ma debe andare col modo chi dicto te ho. Et co si culexercitio & cula perseueratia gustara loratiõe iuerita & il cibo dl sangue de lunigeito mio figliolo. Et pero ti disse che alcuno si comu nicaua uirtualmete del corpo & dl sangue di christo ben che no sacra mentalmente cioe comunicandosi de laffecto de la carita laquale gusta col mezo de la fancta oratione & asai secudo laffecto di colui che ora. Vnde chi ua cum poca prudentia & non cum modo poco tro ua & chi con assai assai troua pero che quanto piu lanima se igegna d dilligare laffecto suo: & legarlo in me col lume de lintellecto: piu conose:& chi piu cognose: piu ama: piu amado: piu gulta. Adongi uediche loratioe perfecta no fe austa cũ molte parole ma cũ affecto de desiderio leuadose in me cu cogno simento di se medesimo codito isie me uno con laltro. Et cost insime

ell

mente hauera la mentale & la uocale:pero che le stano in sieme si co me la uita actiua & la uita contemplatiua.ben che in molti & diuersi modi fintenda oratiõe uocale o uo li mentale, pero che posto te ho che il desi derio sancto & continua ora tione cioe dhauere bona & sancta uolunta laquale uolunta & deside rio si leua al loco & al tempo or di nato actualmente azionto a quella cotinua oratione del sancto deside rio & cosi loration uocale e stando lanima ne la sancta uolunta & sarla atempo ordinato:alcuna uolta fuo ra del tempo ordinato la fara conti nua secundo che richiede la carita i salute del proximo si come uede el bisogno & la necessita & secudo lo stato che io lo posto. Vnde ognuo secundo lo stato suo debe operare i falute de lanime secundo el principío de la sancta uoluata & tuto gllo che adopera uocalmete & actual mente ne la falute del proxio e uno orare uirtuale poníamo che octual mente alluogo debito la faci per si. Et fuora de la oratiõe debita sva tu to che esso fa per la carita del proxi mo suo o cerca se per exercitio che esso facesse actualmente cum bona uolunta di qualunque cosa si fosse: e uno orare. Sicoe el glorioso mio banditore de paulo dice non cessa dorare che no cessa bene ad operar Et pero ti disi che loratione si saceua in molti modi cioe lactuale uni ta cu la mentale po che lactuale ora

leush

wedere

cheno

doffice

maco

la debe

monte

li lame

Tla Ca

UCCI.

tho to

ion de

the any

). Ltco

deratia

ibo d

Hiolo.

comu

oàd

facta

ndosi

e gu-

Lione

ii che

pru

to tro

pero

ma d

oin

co

ma:

ue,

ofta

de

mo ilie tione facta per lo modo dicto e fa cto colafecto de la carita elquale af fecto di carita e la continua oratioe Hora te ho dicto in che modo si zū ze a la mentale cioe col exercitio & co la perseueratia & lassare la uoca le per la mentale quado io uisito la nima. Et hoti dicto quale e loratio ne comune & la uocale couna mete fuora del tempo ordinato & lora tione de la sancta & bona uolunta. & come ogni exercitio che fa in se o nel proximo cum bona uolunta fuora delordinato tempo & oratio ne. Adung uirilmente lanima de be speroare si medesima cum questa madre deloratiõe. Or questo e quello che fa lanima che serata nela casa del conosimento di se zionta alamore de lamico & filiale & se essa anima non tiene li modi dicti sempre rianera ne la tepideza & ne la imperfectione sua & tanto amarebe quato sentisse utilità o dilecto in me o nel proximo suo.

De lo ingano che receueo li mo dani liquali ameo el feruitio d dio per propria eonfolatione.ca.lxvii.

I questo amor imper fecto ti uoglio tacere uno ingano che in es so amore possono riceuere nela parte da-

Vnde uoglio che tu sapi che il seruo mio che impersectamete me ama cerca piu la consolatione per la quale me ama che me & a questo se

ne puo auedere che manchando? li la consolatione ospirituale cioe e mente o la consolatioe téporale durba, Nelle temporale toca a li huomini del mondo che uiuco cu alcuno acto di uirtu mentre chi ha no la proposita:ma sopra uenendo le tribulatione lequale io do ploro bene si coturbano in quello poco del bene che adoperauano. Et chi li domădasse per che ti coturbi!Ri sponderebeno per ch habiamo ri ceuuta tribulatiõe & quello puoco dl bene che io facea mel pare quali perdere per chinolo fo co ollo cuo re & cũ qllo animo ch io faceua mi pare a me. Et qîto e per la tribula! tiõe chio ho riceuuta pero che mi pareua piu adoperare & piu pacifi camete & cu cuore ripolato inanzi che adello. Coltoro sono inganati nel pprio dilecto & no e la uerita che ne sia casione le tribulatioe ne chi essi amino meno ne adoperano meno cioe ch loperatione che fano nel tépo de la tribulatiõe tanto uale în se quâto di prima nel tepo de la cololatioe anco lo poterebe ualele piu se esti hauesseno patientia. Ma questo li acade pche elli sedelecta no ne la psperita. Li cu uno poco d ato di uertu amauano me & li paci ficaujo la méte lo ro cu quella poca operatione. Vnde ell'endo priuati di quello doue si riposauano li pare che li sia tolto el riposo nelloro adoperare: & no e cosi. Ma alloro aduene como delhomo che e i uno

zardino:ch in esto zardino p che li ha dilecto: si riopsa culla sua opera tione. Parli dico riposare nel opera tione ma esso si riposa nel disecto che ha preso del zardino. Et agsto se nauede che sia la uertia che esso si dilecta piu nel zardino che neloperatione: po che tolto gli el zardio si sente privato del dilecto:pero chi se un principal dilecto hauesse posto ne la sua operatione non lhaue rebe pduto áco lhauerebe seco:po che lexercitio del bene operare no si puo perdere se no uole per che li sia tolto el dilecto & la prosperita si coe a costui el zardino. Adonque se inganano nel loro adoperare p la propria passione. V nde hano in usodi dire questi cotali.lo so che io faceua meglio & piu confolatione haueua inanzi chio fusse tribulato che adesso & ziouariamo de sar be ne ma adesso non me ne zioua ne me dilecto puncto. Eloro ueder & illoro dire e falso:pero che se essi se fusseno delectati nel bene p amore del bene de la uirtu non lauerebe perduto ne mancato i loro ma cresuto. Ma per che el loro bene adoperare era fondato nel proprio loro bene sensitiuo: pero li macha & uiene ameno. Questo e lo ingano che riceue la comune gente in alcuno loro bene adoperare & sono in ganati da loro midefimi dal proprio dilecto sensitiuo. Ma orati uo glio dire de li serui miei De lo ingano che riceueno li ser

ui de dio li qli améo dio del sopra dicto amore impersecto.capitulo. I xviii.



e ello

nela

ardio

Toch

560-

paris

10:po

are no

tchell

Tita fi

inque

are p

noin

the io

dione

पांअर

af be

a ne

leia

Mise

310m

rebe

icre/

2do

ola

12 de

ano

oin

100

iuo

let

I ferui mei che ancora fono ne lamore im perfecto cercano & a mão me cum affecto damore uerfo la cofo

damore uerso la coso latione & il dilecto chi trouão i me. Et percio che io sum remunerator de ogni bene ch si fa pocho & assai seundo la misura de lamore di colui che riceue per asto do consolatione mentale quado i uno modo & quado in uno altro nel tépo de lo ratione. Et questo no fo p che la ingnorante anima riceua la côfolatio ne zoe che ella reguardi piu al presente de la cosolatione che data da me cy mea ma per che essa riguardi piu laffecto de la mia carita:cum che io el do & la indignita sua chri ceue che il dilecto de la propria cosolatioe. Ma se la ignorate piglia so lo il dilecto senza cosideratione de laffecto mio uerso di lei ne riceue il danno & lo ingano chio ti diro. Luno sie che e inganata da la proz pria cosolatioe & li delecta. Et piu che alcuna uolta sentedo in alcuno modo la cosolatione & la uisitatioe mia in se & poi partendosi andara drieto per lauia che tene quado la trouo per trouar quella medesima. Etio uolendo ad uno modo che co si parebe che io no hauesse che dar ancole do in diuersi modi secudo

che piace ala mía bonta & secundo la necessita & bisogno suo. Ma eslendo essa ignorante cercara pur in quello modo come se csia uo/ lesse ponere leze alo spirito sancto. Non debe donque fare cosi ma debe passare uirilmente per lo ponte de la doctrina di christo cru cifixo. Et li riceuere in quello mo do in quello luogho & in quello tempo che piace a la mia bonta di dare. Et se io non: ancora quello non dare io el fo per amore & no per odio & per che essa cerchi me in uerita & non me ami solamen te per lo dilecto ma riceua cum hu milita piu la carita mia che il dile cto che troua pero che se essa non fa cosi ma uada solo al dilecto a fuo modo & non a mio riceuera pena & confusione intolerabile quando se uedera tolto lobiecto del dilecto elquale si misse inanzi alochio de l'intellecto suo Que sti sono quilli che ellezeno le consolatione a loro modi. Cioe che trouando dilecto in alcuno modo di me ne la mente loro uoleno passar cũ quello medefimo. Et alcuna uolta sono tanti ignoranti che uisi tădesi io i altro modo che in ollo sa rauo resistentia & non riceuerano ma uorano pur quello che se hano ymagiato. Questo eldefecto de la p pria passione & dilecto spirituale: el quale troua in me. Essa e ingana ta pero che impossibile sarebe di

stare cotinuaméte in uno modo: po che come lanima non puo stare fer ma:ma conujene che essa uada ina ci in uirtu o essa torni indrieto:cosi la mente in me no postare ferma folo in uno dilecto che la mia bota no ue dia piu & li do molto differe ti. Vnde alcuna uolta do dilecto de una alegreza mentale. Alcuna uol ta una contricione & uno dispiacimento che parera che la méte sia co turbata in se. Alcuna uolta saro nelanima & no mi sentira. Alcua uol ta formaro la mía uolunta cioe ueri ta uerbo incarnato in diuersi modi dinanci alochio de lintelecto suo. Et non dimeno non parera che essa nel sentimento de lanima el sen ta cum quel calore & dilecto che in quel uedere li pare che deuesse segtare. Et alcuna uolta sentira & non uedera grandissimo dilecto. Tuto questo fo per amore & per conseruarla & acrescerla ne la uirtu delhu milita & ne la perfeuerantia & p in segnarle che essa non uoglia metere regola a me ne meta el fine suo ne la consolatione ma solo ne la uir tu fondata in me. Et cum humilita riceua luno tépo & laltro & cũ affecto damore laffecto mio coe io do Et cum ujua fede creda che jo do a necessita o de la salute sua o a neces fita di farla uenire ala grande perfe ctioe. Debe adunque stare humile facendo el principio & il fine ne laf fecto de la mia carita & riceuera in essa carita dilecto secudo la mía uo

lunta & non secondo la sua. Questo e il modo a non uolere riccuere ingano cioe ogni cosa receuer pamore da me che sum loro fine: fon dati ne la dolce mia uolunta.

De quelli liquali per non lassare la lor consolatione non subuengo/ no al proximo ne le sue necessita.

capitnlo.lxix.



Tti dito de lingano che riceuéo coloro chi aloro modo uogliono gustare & riceuer me in la mente loro.

Hora ti uoglio dire di coloro chitu to el suo dillecto e posto in receuer la consolatiõe de la mente loro.lntanto che spesse uolte uederão elpximo suo in necessita o spirituale o temporale: & non li fouenerano fo to colore di uirtu dicendo.lo ne p/ do la pace & la quieta de la mente. Vnde non hauendo la consolatio ne li pare offendere me:ma essi sono inganati dal proprio dilecto spi rituale de la mête loro. Et offendomi piu non souenendo ala necessita del proximo che lassando tute le loro cofolatione: po che ogni exercitio uocale & mentale e ordiato da me che lanima el faci per ariuare a la carita perfecta di me & del proxi mo & per coseruarla in essa carita. Si che donque me offendeno piu lassando la carita del proximo p lo exrcitio actuale & quiete de mente lassando esso exercitio plo proxio peroche ne la carita del pximo tro

sper test

leu

der

ilfu

do

fcer

ph

ret

Ue

las

uão me: & nel dilecto suo done cer cano me:ne sarebeno prinati: pero che non souenendo a esso diminu iscono la carita del proximo & di minuise laffecto mio uerso di loro: diminuito laffecto: diminuita e la consolatioe:siche uolendo essi gua dagnare perdono & non uolendo perdere guadagno. Cioe uolendo perdere le proprie consolatione in falute del proximo riceue & guada gname & il proximo suo: souenen dolo & seruendolo caritatuamen te.Et cusi gustarebeno in ogni tem po la dolceza dela mia carita. Et no facendo stano in pena:pero che al cuna uoltafi conuene pur chel fouengao per forzao per amore o p infirmita corporale o per infirmita spirituale che esso proximo habie. Et souenédolo alora el souiene cu pena cum tedio di mente & stimu lo di consientia & diuenta incopor tabile a se & ad altri & chi el diman dasse per che senti questa pena responderebe per che mi pare hauer perduta la pace & la gete de la mé/ te: & molte cose di quelle che io so leua fare ho lassate & credo ne offe dere dio. Et non e cosi. Ma per che il suo uedere e posto nel pprio dile cto pero no sa discernere ne cogno scere in uerita doue sia la sua offesa phoche se ben conosesse essa uede rebe che la offesanon stain no hav uere la consolatione mentale ne in lassare lo exercito de Josone nel té po de la necessita del proximo suo

erpa.

ne: fon

lassare

uengo/

ceilita,

ingano

Moro ch

uoglio.

riceuer

te loro.

to chau

receuer

ro.ln

ioelp.

ituale o

ranofo

onep/

mente.

Solatio

effico

tto [pi

fendo

recessi-

tute le

i cxet

iato da

pare a

proxi

arita.

o piu

op lo

nente

TOX10

o Ho

ma stain essere trouata senza la carita del proxio esquale debe amar & seruir per amor di me. Si che ue di come singanna solo col proprio amore spirituale uerso di se.

De lo inganno che receueno co loro liquali ano posto tutto el loro affecto ne le consolatione e uision mentale.

T alcuna uolta per que fro cosi facto amos ne riceue anco piu dáno po che se lassecto suo solo si pone & cerca el

solo si pone & cerca el dilecto ne la consolatióe & ne le ni sione lequale spesse uolte dono & do a li serui mei:quando essa se ne uede priuata cade i amaritudie & i tedio di mente:pero che li pare eer prinata de la gratia quando alcuna uolta mi sotrago da la méte sua. Si come io ti dissi che io andaua &tor naua ne lanima partendomi no p gratia ma per sentimento per far uenir lanima a perfectõe. Si che ue dichene cade in amaritudine & pa re a lei esser dentro de linserno se tendosi leuata dal dilecto & sentire le molestic de le molte temptatioe Non debe dung esser ignorate ne lasarsi tanto inganare al, pprio amo re spirituale che non conoscala ue rita: & debe conosere me i se che so no io solo el somo bene&colui che li conseruo la bona uolunta nel tepo de le bataglie che no correp di lecto drieto aloro. Debisi dug hu miliare riputadosi idegna de la par

ce & de la quiete de la mente. Et pe ro mi sotrago da lei per questa ca/ sione:cioe per farla humiliare & far la conoscere la carita mia in se: tro uandola nela bona uolunta che io. liconseruo nel tempo de le bata/ glie:& etiam per che essa non rice/ ua solamente el lacte de la dolceza schizato da me ne la faza de laima fua ma per che essa sa tachi al pecto de la mia uerita si cho riceua el lacte insieme cum la carne:zoe di trare a se el lacte de la mia carita col mezo de la carne di christo crucifixo:cioe de la doctrina sua de laquale ue ho facto ponte azio che per lui zonza te a me. Per osto dung mi ritrago da loro. Vnde andando esse cu pru dentia & non cum ignoratia de receuere solamente el lacte: ritorno aloro cum piu dilecto & forteza: & cum piu lume &cum piu ardore di carita. Ma se esse riceueno cum te dio & cum tristeza & confusiõe di mente elpartire del sentimento de la dolceza métale poco guadagna/ no & stano ne la tepideza loro.

Come i predicti che se delectéo de le consolatione e uision mentali posseno esseringanati dal demonio in forma de luce e segni per li quali se cognosce quando la uisióe eda dio o no calxxi.

T dapo questo riceuéo
fpesse uolte unaltro iga
no dal demóio cioe di
trásformarsi i forma di
suce. Pero chel demonio in quello

chel uede che la mente e disposta a riceuere & desiderare in quello da. Vnde perche uede la mente ingio tornita & che a posto el suo deside rio solo ne le consolatione & uisio ne mentale:a lequale lanima non debe metere el suo desiderio ma so lamente ne le uirtu:&di quelle per humilita reputarfene indegna & i esse consolation riceuere lo affecto mio: dico chel·demoio alora si tras forma in quella mente i forma di luce in diuersi modi:quando i for ma de anzolo: & quando in forma de la mia uerita: o in altra forma de sanctimei. Et questo sa per pi gliarla collamo deliproprio dilecto spirituale che ha posto ne la uisio ne & dilecto de la mente. Vnde se essa anima non si liena cum la uera humilita despressano ogni dilecto: rimane presa cum questo amor ne le mane del dimonio. Ma se essa cum humilita disprecia el dilecto: &cum amore strinze laffecto di me che son donatore & non del dono el demonio no po sostenire per la sua superbia la mente humile. Et se tu mi domandassi a che se po co noscere che sia piu dal dimoio che da te: Io ti rispondo che questo e el signo. Che se essa e dal dimõio che sia uenuto ne la mente a uisitare in forma di luce como dicto e: laima riceua subito nel suo uenire allegre za & quanto piu sta piu per de lale greza & rimaei tedio & tenebre & stimulo ne la mente offuscata in si

de dentro. Mase in uerita e uisita ta da me uerita eterna: lanima rice ue timore sacto nel primo aspecto & cum esso timore receue alegreza & securita cum una dolce pruden tia che dubitando non dubita: ma per conosimento di se reputando si indegna: dira. Io non son degna di riceuere la tua uisitatione: non essendone degna come po esseret Alhora si uolze alalargeza de la mia carita conosendo & uedendo che a me e possibile di dare & non riguardo a la indegnita sua ma a la dignita mia che la fa degna di rice uer mi per gratia & per sentimen to in se pero che no disprecio el de siderio col quale essa mi chiama. Et po riceue humilmente dicendo Ecco lancilla tua: facta sia in me la tua uolunta. Et allora ense del ca mino de loratione & uisitatiõe mia cum alegreza & gaudio di mête & cum humilita riputandosi idegna & ricognoscendola cum carita da me. Or questo o e il segno che lani ma e uisitata da me o dal demonio Trouando quado e da me nel primo aspecto el timore & al mezo & 'al fine lalegreza & la fame de la uir tu & quando e dal demonio: el pri mo aspecto e la alegreza: & poi riv mane in confusione: & in tenebre di mente. Si che uedi che io ho pro ueduto in darui el segno: acio che lanima se essa uole andare humile & cum prudentia non possa esseri-

ganata. Flquale ingano riceue la

oftaa

loda.

111010

deside

ruisio

la non

maso

le per

na &i

affecto

ili traf

tma di

oi for

forma

forma

per pi

lilecto

uisio

ndese

laucra

ilecto:

nor ne

e efia

ilecto:

dime

dono

per la

e. Et

DO:001

io che

toeel

o che

are in

aima

legre

lale

re&

in fi

nima che uora nauicare folo cum lamore impfecto de le proprie con folatione piu che de lassecto mio como dito te ho.

Come lanima che in uerita cognosce si medesima sauiamente se guarda da tutti li predicti ingani. Capitulo. Ixii.

On te ho uoluto tace re lo ingano che riceue no i comune ne la more fensitiuo nello loro por

sensitivo nello loro po co bene adoperare: cioe di quella poca uirtu che esse adoperauão ne lo tempo de la consolatione. Non de lamore proprio spirituale de le proprie consolatioe de li serui mei come essi col proprio amore del di lecto singagnano che non lo lassa conosere la uerita de lassecto mio ne discernere la colpa doue essa sia: & lo ingano che il demonio usa cu loro per loro colpa se essi non tengona el modo che dicto te ho te lo dicto acio che tu & li altri serui mei adati dreto ale uirtu per amore di me & non ad alcuna altra cosa. Tuti questi periculi puo riceuer &spes se uolte riceueno coloro che sono ne lamor imperfecto cioe damar me per rispecto del dono & non di me che do.ma laia che e iuerita itra tane la casa del conosimento di se medesima exercitado loratio e pfer cta & leuadosi da la impsectioe de lamor dela oratioe impfecta p quel lo moche del tractato de loratioe

io ti côtai riceue me per affecto da more circando de tirare a se ellacte de la dolceza mia col pecto de la doctrina de christo crucifixo zota alterzo stato cioe de lamore de la mico &filiale. No hano amore mer cenario ma fano coe carissimi ami ci si come fara uno amico co laltro Che essendo presentato da lamico suo lochio non si uolta solamente al presente ma al cuore & a laffecto di colui che da & riceue & tene ca ro el presete solo per amore de las secto de lamico suo. Cosi laima zio ta al terzo stato de lamore psesto g do riceue li doni & le gratie mie no risguarda solamete al dono: mara guarda cum lochio de litellecto laf fecto de la mia carita di me donato re.Et azo che lanima non possa ha uer scusa di fare cosicioe di riguar dare laffecto mio io prouidi di co, zonzer el dono col donatore cioe conzunzedo la natura diuina cum la natura humana quando ui doai el uerbo de lunigenito mio filiolo elquale e una cosa cum meco & io cum lui. Si che per questa unioe no potete riguardare el dono che uni non raguardate me donatore. Ve di adung cum quanto affecto da more douete amare & desiderare el dono & il donatore. Facendo co si sareti in amore puro & schieto & non mercenario si come fano que sti che sempre stano serati nela casa del cosentimeto de loro medesimi. Per que modo lanima se parte

da lamore impersetto e giuge alamore persetto filiale e amicabile ca pitulo. 1xxiii.

N fine adora te ho mo

ftrato p molti modi eo me lanima fi leua da la imperfectiõe & ziôze al amore pfecto & gllo che fa poi che essa e ziuta alamore de lamico filia, le: Disiti & dico che essa li azioze cu pseuerancia serandosi ne la casa del conosimento di se elquale conosi/ mento di se uole essere codito col conosimento di me acio che no ué ga a confusione pero che dal cono fimento di se aquistara lodio de la propria passione di se sestiua & del dilecto de le proprie consolatione. E da lodio fondato i humilita trav ra la pacientiame laquale pacientia diuentera forte contra le bataglie del dimonio contra le persecutioe de li homini & uerso dime quado per suo bene sotrago el dilecto de la mente sua si che tutte le portara cum questa uirtu. Et se la ppria sen sualita per dificulta uolesse alzare el capo contra la rasiõe: el judice de la consientia debe salire sopra di se & cum odio tener in se rasiõe & nõ lassar passare li mouimenti che no siano correcti. Ben che lanima che stara ne lodio sempre si coreze & re prende da ognitempo & non tato quelli che sono cotra ala rasioe ma quelli che spesse uolte sarao da me-Et afto uolse dir el dolce servo mio

lancto Gregorio quando diffeche la sancta & pura consientia faceua peccato doue non era peccato cioe che uedeua per la purita de la consientia la colpa doue non eta la col pa. Or cosi debe fare & fa laima che si uol leuar da la imperfectioe aspechando ne la casa del cognosimeto dise la puidentia mia con lume de la fede si come feceno li disspoli chi steteo in casa & no se mosseno mai fina a lauinimento del spirito sacto ma cum perseuerantia i uigilie humile & continua oratione perseuc rano. Questo e quello si come io ti diffi che lanima fa quando se leua ta da la imperfectione & se e serata in casa per zionzere a perfectione. Vnde essa sta in uigilia uigilando cu lochio de lintellecto ne la doctri na de la mia uerita humiliata per che ha conosiuto in se & in cotinua oratione cio di sancto & uero desiderio: perho che in se cognobe las fecto de la mia carita.

ealar

oile ca

JXXIII.

10 mo

1001001

la da la

Jozeal

toi che

coffia.

103001

caladel

conosy

dito col

eno ue

ono,

o de la

la &del

atione.

dita tra

ngenna

ataglie

CULIOE

quado

rato de

ortara

oria [en

aliare

dice de

radi se

e&no

the no

na che

ze die

n tato

je ma

ame.

) mio

De segni a quali se conosce che lanima sia uenuta a lamore psecto. Capitulo. Ixxiiii.

Oratiresto a'dire in che

h fi uede che se essi siano zionti a lamore psesso. Dico che si uede & cono se per quello segno medesimo che su dato ali discipuli sasti da poi che hebeno riceuuto lo spirito sansto zoe che enseteno suora di casa & poduto el timore annunciauso la partola mia predicando la dostria del

uerbo unigenito mio filiolo & non temeuano pene ma si gloriauao ne le pene. Et non curauano de anda/ re dinanze a li tyranni del mondo ad anuntiarli & dirli la uerita p lau de & gloria del nome mio. Cosi la nima ch ha aspectato nel conosimé to di sep lo modo dicto chete ho: io som tornato a lei col fuoco de la mia carita. Ne laquale carita men tre che stete in casa cum perseuera tia cocepete le uirtu per affecto da mor e participando de la potentia & uirtu signorezio & uinse la propria passione sensitiua. Et in essa ca rita participai in lei la fapientia del mio filiolo:ne la quale sapientia uide & cognobe con lochio delintel lecto la mia uerita & li ingani de la more sésitiuo spirituale cioe lamo re impersecto de la propria consolatione come dicto e. Et cognobe lo igano & la malicia del demonio che da alanima che e ligata in quel lo amore impersecto & perose le uo cum odio de essa impersectioe & cum lamore de la perfectione: & in questo esso spirito sancto li parti cipai nela uolunta sua fortificando la uolunta ad uoler sostenir pea & usire suora di casa p lo nome mio: & parturire le uirtu sopra el proximo suo. Non che esca fuora di casa del conosimento di se ma ense de la casa de lanima le uirtu concepu te per affecto damore & parturise le al tempo del bisogno del pximo suo in molti & diversi modi no hav

uendo rispecto alamore di no perdere le proprie consolatione si coe ti dissi disopra. Ma poi che son ue/ nuti a lamore perfecto &liberale ef cono fuore per lo modo dicto aba, donaudo loro medesimi. Et que! sto li cozunze col quarto stato cioe che dal tercio stato elquale e stato perfecto nel quale tercio stato gu Ra& parturise la carita nel proxio suo riceue uno stato ultimo di perfecta unione in me liquali dui stati sono uniti insieme pero che non e luno senza laltro si comme non e la carita de me senza la charita del proximo&quella del proximo sen za la mia: che non puo essere se parata luna da laltra. Cosi que sti dui stati no e uno senza laltro si come ti uenero dechiarando & mo strando per questo tercio.

Come li impersetti uoleno seq' tare solo el padre ma li persetti se guitano el filiol e de la uissone che hebi questa anima nelaqual e de di uersi batismi e altre belle cose.

Capitulo. Oti dicto che sono ensiviti fora laqual cosa e il se impersectione & zionti a la persectione. Apre adunque lovehio delintellecto tuo & mirali cor rere per lo ponte de la doctrina de christo crucifixo elquale su regula uia & doctrina uostra. Et uedi che dinanzi da lochio delintellecto lovenio delin

to essi non si pogono altro che chri sto crucifixo. Non si pongono me padre si come fa colui che stane la more imperfecto elquale non uole sostenere pena: & perche in me no puo cadere pena uole seguitare so/ lo el dilecto che trouain me: & pe ro dico che seguita me non me:ma el dilecto che troua in me. Non fa no cosi costoro ma come inebriati & affocati damore hano congrega ti & saliti li tre scaloni generali ligli ti figurai ne le tre potentie de laniv ma & li tri scaloni actuali che actu almente ti figurai nel corpo di chriv sto crucifixo unigenito mio filiolo. Vnde salliti li piedi con li piedi de laffecto de lanima zionse al costato doue trouo el secreto del cuore & cognobe el batesimo de laqua lagi le ha uirtu nel fague doue lanima trouo la gratia nel facto baptesmo disposto el vasello de lanima a rice uere la gratia unita & impastata nel sangue. Doue cognobe qsta digni ta di uederfi unita & impaftata nel fangue de lagnello riceuendo el fa eto baptismo in uirtu del sague nel costato doue cognobe el fuoco de la diuina carita. & cosi se manifesto se ben ti ricorda la mia uerita essen do dimandato da te quando diciui. Do dolce & immaculato agnel lo tu eri morto quando el costato ti su aperto: pche dunq uolesti eer percosso espartito nel cuores Et es sorispose se ben ti ricorda che asai casone ze haueua. Ma alcuna pring

cipale tene diro. Et dico perche el desiderio mio uerso lhuana genera tione era infinito & lopatione actu ale di sostenere pena & torméti era finita: & perche per la cosa finita no poteua mostrare tanto amore qua to piu amaua perche lamore mio era infinito: perho uolfi che uede sti el secreto del cuore: mostran/ douelo aperto azio che uedesti ch più amaua che mostrare non ui po teua per la pena finita. & spargendo langue & aqua ui mostrai el sancto baptesmo de laqua elquale riceue/ te in uirtu del sangue: & perho ro uersaua sangue & aqua. Et anchora mostraua el baptesmo del san gue in dui modi. Luno modo sie in coloro che sono baptizati nel sa gue loro sparto per me. Alcuni al tri se baptizão nel fuoco desideran do el baptesmo cum affecto damo re: & non lo pono hauere. Et non e baptesmo di fuoco senza sague per ro chel sangue e intriso & impasta to col fuoco de la diuina carita:pe ro che per amore fu sparto. In uno altro modo riceue lanima questo baptesimo del sangue parlado per figura & questo prouide la diuina carita: perho che conosendo la istr mita & la fragilita del homo per la qual fragilita offende no che sia co ftricto da fragilita ne da altro a co metere la colpa se non uole ma co me fragile cade in colpa di peccato mortale per laqual colpa perde la gratia che trasse del sco baptesmo

echri

10 me

ne la

DUOLE

me no

are fo

& pe

nema

ion fa

ebriari

1हरहरूवा

ali light

de laniv

ie actu

dichri

filiolo

edi de

coftato

iore &

na lagi

anima

resmo

arice

ata nel

digniv

ata nel

oella

nenel

ico de

rifetto

effen

dia!

ignel

fato

Ai eet

Eteli

afai

RILIA

in uirtu del sangue: perho fu dun que bisogno che la diuina carita pi uedesse a lassare el continuo bap tismo del sangue elquale si riccue cum la contricione del cuore & cu la sancta confessione confessando quando puo a ministri meiche té gono le chiaue del sangue elquale sangue butano nella absolutione sopra la fazza de lanima. Et non potendo hauere la chonfessione basta la contricione del chuore. Allora la mane de la mia clemétia ui donail fructo di questo precio so sangue. Ma potendo hauer la co feffione: uoglio che lhabiate & chi po hauere & non la uora: sera priua to dal fructo del sague. E uero che nelultima estremita uolendola & non potendola hauere: etiam eliriceuera. Manon sia alcuno si mato che si uoglia perho cum questa spe ranza conducere ad aconzare i fav Ai soi ne lultia extremita de la mor te:perho che non esicuro che per la sua obstinatione io cum la diuia mia iusticia non dicesse. Tu non ti ricordasti di menela uita nel tem po che tu potesti & io de ti non mi ricordaro nela morte. Si che niuno debe pigliare la indusia. Et se pur per lo defecto suo ha perso la grav tia non debe lassar infine alultimo di batizarsi per speraza nel sangue.

Si che uedi che questo batesmo e continuo doue lanima si debe ba tizare infine alultimo per lo modo dicto. In questo baptesmo dunque

g iiii

cognofiche loperatiõe mia cioe de la pea de la croce fu finita ma el fru eto de la pena che hauete receuuto per me e infinito. Questo e in uirtu de la natura divina infinita conzúta cum la natura humana finita la q le natura humana sostene pena in me uerbo uestito de la uostra hua/ nita.Ma pcheemixta&ipastatalu na natura cu laitra trase a se la deita eterna la pena che io sosteni cu tan to fuoco damore: & po si puo chia/ mare infinita questa operatione. Non che ifinita sia la pea ne lactua/ le pena del corpo ne la pena del de siderio che io haueua di compire la uostra redemptione: perho che haue termino & fine in croce quan do lanima se parti dal corpo. Ma el fructo che processe da la pena&dal desiderio de la uostra salute e ifini/ to:& pero el riceuete infinitamen te:pero che se esso non suse stato i finito no sarebe restituita tutta lhu mana generatione ne li preseti: ne li passati:ne auenire. Ne anco sho/ mo che offende dapo loffesa si po trebe rileuare se questo baptismo de sangue non ui fusse dato: in fini to cioe che el fructo del sangue no fose infinito. Questo ui manisestai ne lapritura del lato mio doue troui el secreto del cuore mostrando che io ue amo piu che mostrare no posso cum questa pea finita. Telo mostral adunque infinito. Cu quet Col baptesmo del sague unito col fuoco de la mia carita: pero che in

amore fu sparto. Et nel baptesmo generale dato a christiani & a ognu no chel uole riceuere da laqua uni ta col sangue & col suoco doue la nima simpasta nel sangue mio. Et per mostraruelo uolsi che del costa to enfisse sangue & aqua. Hora ho risposto a quello che tu mi doman. daui.

Come lanima salita al tercio scav lone cioe peruenuta ala bocca pi lia incontinente lofficio de la boc ca e la propria uolunta essedo mor ta e uero segno che laue gionta. Capitulo.

Orati dico tutto questo

Orati dico tutto quelto che io te ho narrato: sai che ti narro la mia ucri ta&ioteho narrato da capo fauellandoti in persona sua: acio che tu conosca sa excelletia do ue e lanima che ha salito osto secu do scalone doue conose & aquista tanto fuoco damore dalquale subi to correno al tercio cioe ala bocha. Et doue se manisesta essere uenu to a perfecto stato. Vnde passa per lo mezo del cuore cioe: cum la me moria del sangue doue si ribapte zolassado lamore imperfecto per lo conosimento che trasse del cor diale amore uedendo gustando & aprouando el fuoco de la mia caritazionti sono costoro ala bocha:& pero el dimostrano sacedo lossicio de la bocha. La bocha parla cum la lengua che e nela bocha: & il gusto gusta la bocha ritiene. Porzendo a

tu

lo stomacho & li deti si schiaciano perochei altro modo no potrebe igiotire. Or cosi fa laia pero che pri ma parla a me con la lingua che sta ne la bocha del fancto desiderio ci oeco la ligua de la facta & cotinua ofone. Questa ligua parla actuale & métale offerédo a medolci & a morosi desiderii i salute de lanime Et actuale parla anutiado la doctri na de la mia uerita. A monédo con siliando & cofessando senza alcúo timore di ppria pena chel mondo li uoglia dare: Ma arditaméte côfef sa inazi ad ogni creatura in diuersi modi & ciaschaduno secodo lo sta to suo. Dico che mazia prendendo el cibo de lanime phonore di mei su la mensa de la sanstissima croce: poche in altro mone i altra tauola el potrebe maziare inerita perfecta mête. Dico che lo schicia con li de ti:po che in altro mo nol potrebe ingliotire:cioe co lodio & co lamo re liquali sono dui fili didenti ne la bocha del fancto defiderio che rice ue el cibo schiciando lo coodio di se medesimo & con amore dela uir tu in senel proximo suo. cia dico ogni iiuria.scherni.uilanie strazi & uituperii con le molte per secutione sostenendo same & sette fredo & caldo & peofi defiderii la chrime & sudori p salute de laie.tu tì li schicia p honore di me portan do & soportado el pximo suo. Et poi che la schiciato il gusto gusta a saporado el fructo dela fatiga & il

dmo

a uni

De la

e. Et

costa

ta ho

oman

10 (03

a pi

a poc

o mor

Tita.

IXXVI.

juefto

to: gi

LUCTV

ato da

14 fus:

tia do

) secur

rusta

e fabi

ocha.

uena

la per

la me

papte

o per

1 cor

do &

cari

ha:&

ticio

mla

nfo

toa

dilecto del cibo de laie gustadolo nel foco de la carita mia & del pxi mo suo. Et cosi zioze gsto cibo nel stomacho elgle p lo desiderio & sa me de laie sera disposto a uolerlo-ri ceuere cioe lo stomacho del cuore cordiale aore dilecto & dilectione di carita col pximo suo. Dilectado sene & crumadolo p si facto modo che pde la tenereza de la uita cor porale p potere maziare ofto ci bo psoi su la tauola de la chroce de la doctria de xpo crucifixo. Allora in grassa laia ne le uere & reale uirtu. Et tato sgofia p lhabodatia dl cibo: che el uestimeto de la ppria sensua lita cioe del corpo chi ricrope crepa quanto alapetito sensitiuo. Colui che crepa more & cosi la uoluta sen sitiua remane morta. Et ofto e per che la uolunta ordinata de lania e ujua in me uestita de la terena uo luta:ma e po morta la sésitiua. Or ofto lanima che inuerita eziota al terzo scalone de la bocha pche ha morta la propria uolunta quando gusto lassetto de la carita mia:&pe ro trouo pace & quiete ne laia sua ne la boccha. Sai che ne la boccha si da la pace cosi i osto tercio stato tro ua la pace p si facto mo che niuno. e che la possa turbare: pche ha per duta & negata la sua propria uolti ta lagi uoluta da pace & quiete qua do essa e morta. Questi cotali ptu riscono le uirtu senza pea sopra el pxio loro:no che le pene fiano pe ne in loro: ma non e pena a lauolū

ea morta:pero che uoluntariamen te sostiene penaper lo nome mio. Questi correno senza negligentia per la doctrina de christo crucifixo & non sminuiscono landare per in iuria che li sia facta ne per alcuna p secutione ne p dilecto che trousse no cioe dilecto chel modo li uoles se dare. Ora tute queste cose trapas sano con uera forteza & perseuera tia uestito lassecto loro de lassecto de la carita guitando el cibo de la salute de lanime con uera & pfecta pacientia:laquale pacientia e uno segno demostrativo che mostra la nima a me dio suo pfectissimamé te & senza alcuno rispecto peroche se essa amasse me & il proximo per propria utilita sarebe impaciente. & diuenteria negligente nelanda/ re. Ora perche cosi amano me per me in quanto io fono fumma bon ta & degno de effere amato: & se a/ mano me p me & il proximo p me cioe per réder gloria & laude al 110 me mio pero sono pacienti & forti a sostenere & perseueranti.

De le operatione de lanima poi che salita al tercio schalone capitu lo.lxxyii.



Veste so quelle tre gloriose uirtu sondate nel la uera charita lequale stano i cima de larbore

de essa carita: cio e la paciétia: la foreza: & la perseuerantia: laquale e

coronata col lume de la factiffima fede col quale lume correno fenza tenebre per la uia de la uerita. Et e leuata in alto persancto desiderio & pero non e alchuno che la possa offendere. Non el demonio con le sue temptatioe: pero che esso teme lanima che arde ne la fornace de la carita: Non le detractione non lei, iurie deli homini: ma co tutto cice che el mondo li persequiti el mon do ha paura de loro. Et questo per mete la mia bonta cioe di fortificar li & farli grandi dinanzi a me &nel mondo perche esti si sono facti pi coli per humilita. Be lo uedi tu ne li fancti mei liquali per me fi fecco picoli: & io li ho facti grandi in me uita durabile e nel corpo mistico de la sancta chiesia doue si fa semp mentiõe di loro: pero che li nomi loro sono scripti in melibro di ui ta.Si che uedi che il mondo li hain reuerétia: perche essi hano di spreziato el mondo. Questi cotali non ascondeno la uirtu per timore ma per humilita: & fe il proximo ha bi fogno del feruitio suo essi non na scondeno per timore de la penane per timore di perdere la ppria con solatione ma uirilmente el serue p dendo se medesimi & non curado dise. Et i qualuque modo esso ex ercita la uita & il tempo suo in ho nore di me: si gode & troua pace & quietene la mente. Perche? perche non eleze di seruir a me a suo mo do ma a modo mio: & perho tanto

gui

del

por

for

li pesa el tempo de la consolatióe q to quello de la tribulatione & tanto la prosperita quanto la duersita. Tanto li pesa luna quanto laltra: peroche in ogni cosa troua la uolu ta mia&essi non pensa di fare altro fenon di conformarfi con essa uo lunta mia donde la troua. Esso ha no ueduto che niuna chosa e sacta senza me & ogni cosa uedeno che e facta con misterio & con diuina providentia se non il peccato che non e & pero o diano el peccato & ogni altra cosa hanno in reueretia Et pero sonno tanto sermi & stabi line lo suo uoler andar pla uia de la uerita & non alentano: ma fedel mente seruéo al proximo loro: no uano guardando a lignorantia ne a la ingratitudine sua ne perche al cuna uolta el uicioso li dica iniuria & riprenda il suo bene ad operare non alenta che essi non crideo nel conspecto mio con sancta oratione per lui: dolédofi piu de loffesa che fa a me & del danno de lania fua: che de la iniuria propria. Costoro dicono el glorioso dicto di paulo mio banditore. El mondo zemale dice: & noi benediciamo: ze perfe guita: & noi rigratiamo: semo cacia ti como in mundicia & spazatura del mondo: & noi pacientemente portiamo. Siche uedi filiola dilectif sima li dolci segni singularmente sopra ogni signo la uirtu de la pa cientia doue lanima dimostra i ue rita de esser leuata da lamore imp

Him

lenza

a Ete

liderio

2 pos[a

conje

Oteme

tedela

unlei

to dee

d mon

uto per

orthcar

ne and

facti pi

itu ne

feceo

im me

mifico

fa semp

i nomi

di ni

li hain

dispre,

di non

ore ma

ohabi

on na

remane

ria con

erue p

rurado

Roex

in ho

vace &

rerche

mo

tanto

fecto & uenuta al pfecto legrando el dolce&imaculato agnello unige nito mio filiolo. El gle stado in su la croce téuto da li chiodi de lamore no ritrasse idreto p dicto de li iudei che diciano descendi de la croce & credemo in ti ne per ingratitudine uostra non trasse indredo che non perseuerasse ne lobedientia che io li haueua imposta contanta pacié tia che el crido suo non su odito p alcuna mormoratione. Cosi questi cotali dilectissimi filioli & fideli ser ui mei seguitando la doctrina & lo exempio de la mia uerita: Et ben che con lusenge o minaze el mondo li uogli ritrare non uolzeno pe ro el capo indreto a mirare lo uer foro ma reguardando folo nel ob iecto de la mia uerita. Questi non si uoleno partire del capo de la ba taglia per tornare a casa p la gonel la cioe p la gonella propria che egli lasso del piacere piu ale creature & piu temefloso chime creatore suo: macum dilecto sta ne la bataglia: pieno inebriato del sangue de chri sto crucifixo. Elquale fangue ui e posto denaci nela bataglia del cor po mistico de la sancta chiesia de la mia carita per fare inanimare colo, ro che uoleno esfere ueri caualieri & combater cum la propria sensua lita & carne fragile col modo & col demonio col coltello delodio de es si nimici soi cui essi hano a come batere & col coltello delamore de le uirtu. Elquale amore e una ar

ma che ripara a li colpi che nol pof sono acarnare se essono si tra le ar me di dosso & il coltello di mano & dialonele mane de linimici soi cioe dando le arme con la mae del libero arbitrio arendendosi uolun tariamente a linimici suoi non fan no dico cosi questi che sono inebri ati del sangue ma uirilmente perse uerano in fine ala morte doe rima gono sconsicti tuti li inimici soi.O gloriosa uirtu quato sei piaceuole a me & reluci nel modo neli ochii tenebrosi de li ignoranti che non possono far che no participeno de la luce di serui mei: Vnde ne lodio de quelli che perseguitano li serui mei reluce la clementia che li serui mei hanno a la loro falute. Nela in uidia loro reluce la largeza de la ca ritanela crudelita la pieta peroche essi sono crudeli uerso di loro & es si sono piatosi. Ne la iniuria reluce la pacientia laquale e regina che fi gnorezia & tene la segnoria & tute le uirtu peroche essa e il muro del la charita: Esta dimostro & risegna le uirtu ne lanima & dimostra se es se sono uirtu fondate in me uerita o no essa vice&no e mai vita:essa a cópagnata da la forteza & da la ple uerantia come e decente. Essa tor na a casa co la uictoria. & ensita del campo de la bataglia tornata a me padre eterno remunatore dogni loro fatiga:riceueno da me la coro na de la gloria.

Del quarto stato che no e sepera

to dal tercio e de la operatione de lanima che e agiunta a questo stato e come dio non si parte da essa per cotinuo sentimeto cap. lxxyiii.

Id me

Icto te ho hora choe di mostrano di esserzion ti ala persectione de la more de la mico & filia

more de lamico & filia le. Ma adesso non ti uoglio tacere i quanto dilecto gustano me essen do ancora nel corpo mortale pero che zionti al terrio stato in esso sta to si come io ti dissi aquistano el gr to stato non che sia stato seperato dal terzo ma e unito insieme co es so & luno non puo esfere senza lal tro si come la carita mia non po cer senza glla del proximo: si coe io ti diffi: Mae uno fructo che inse de q sto tercio stato dua pfecta unione che laia fa in me doue riceue forte za sopra forteza i tato che non che porti có paciétia. ma esso desidera có axietato deliderio de potere su stinere pea p gloria & laude del no me mio. Questi si gloria ne li obro brii del unigenito mio figliolo: sico mo diceua paulo mio banditore. io me glorio ne le tribulatioe &ne li obrobrii d xpo crucifixo. & i uno altro loco dice. Io no reputo di do uere gloriarmi altro che i xpo cru/ cifixo. Vnde in uno altro loco dice Io porto le stigmate di christo crucifixo nel corpo mio. Cosi asti cota li come inamorati del honore mio & coe affamati del cibo de lanime correo a la mesa dela sactissima cro

lla

0

de

di

81

Ue

&

luc

XO

tal

10

ce: uolendo cum pena & cum mol to fostenere fare utilità al proximo conservare & aquistare le virtu por tando le stigmate de xpone li cor pi loro: cioe che el cruciato amore elquale hano reluce nel corpo mo strandolo cum lo dispreciare se me desimi & cum delectarsi dobrobrii sostenedo molestic&pene da glun que lato & i glug mo io le cocedo. agsti cotali carissimi filioli la pea lie dilecto & il dilecto lie fadigha: & ogni cosolatioe & dilecto che il mo do alcuna nolta li uoleseno dare & non solamente quelle che il modo li da per mia dispensatiõe cioe che li serui del mondo alcuna uolta so no constrecti da la mia bota de hav uerli in riuerentia & a souenirli ne li loro bisogni & necessita corpora le. Ma la consolatione che riceuéo da me padre eterno nelamente lo ro la despreciano per humilita & p odio di loro medesimi. Non che di spreciano la confolatione & il dono & la gramia:mael dilecto che tro uaua el desiderio de lanima in essa consolatione. Questo e per la uirtu de la uera humilita aquistata da lo dio sancto laquale humilita e bella &nutrice dela carita aquistata cum uero conosimento di se medesimo & di me. Si che uedi che la nirtu re luce & le stimate de christo crucisi xo & ne le mente loro. A questi co tali li e tolto di no separarmi da lo ro per sentimto si come de li altri de cui ti dissiche io andaua & tor

le de

to Rav

a effa

XXVIII

noedi

azion

dela

& filix

acerei

effen

è pero

effo fta

noelge

rperato

recoef

neg la

po ce

ie io ti

ledeg

unione

efoite

on che

esidera

ere fu

del no

obro

131011

ie aine

iuno

dido

o crw

1 dice

an

i cota

mio

time

100

naua aloro partendomi non p gra tia ma per sentimento. No fazo co si aquesti perfectissimi che sono ziv onti a le grande perfectione. & itut to morti ad ogni loro nolunta: ma continuamente mi riposo p gratia & per sentimento ne laia loro cioe che ogni uolta che uogliono con zunzere in me la méte loro per af fecto damore possono: pero che il desiderio loro e uenuto a tanta co punctione per affecto damore che per niúa cosa se ne po separare. Ma ogni loco li e loco & ogni tempo li e da oratione: pero che la loro conv uersatione e leuata da la terra & sa lita in cielo: Cioe che ogni aflecto terreno & ogni amore proprio sen situo di loro medesimi hano toli to da se & leuati si sono sopra di lo ro ne lalteza del cielo cula scala de le uirtu saliti li tre scaloi che io ti si gurai nel corpo de lunigéito mio fi liolo nel primo scaloe spoliao li pie di de laffecto de lamore del uitio. Nel secundo gustano el secreto i la fecto del cuore. Vnde cocepeteno amorene le uirtu. Nel tercio cioe de la pace quiete de la mête prouano in se la uirtu eleuadosi da lamo re imperfecto zionseno ala grande perfectione. Vnde hano trouato el riposo ne la doctrina de la mia ueri ta & hano trouato la mensa & el civ bo & il servitore elquale cibo gusta no col mezo de la doctrina de chri sto crucifixo unigenito mio filiolo. Io li sum illecto & la mensa: & gsto

dolce & amorolo uerbo lie cibo si p che gustano el cibo de laie i questo glorioso uerbo & si perche esso e ci bo dato da me a uoi cio e la carne & il sague suo tuto dio & tuto homo elqual riceuete nel sacraméto delal tare posto & dato a uoi dala mia bo ta mêtre che seti peregrini & uian, dati:acio che no ueniati a meno ne landare p debeleza: & pche no per diate la memoria del benificio del sangue sparto per uoi con tanto so co damore ma pche sempre ui con fortiate & dilectate nel uostro ada/ re.Lo spirito sancto ministra li doi & le gratie. Questo dolce seruitore porta & recha & offerisce a me li pe nosi & dolci amorosi desiderii delo ro: & porta lor el fructo della diuia charita dele lor fadighe ne lanima loro gustado & notricandosi della dolceza dela mia charita. Siche ue di che io li sum la mesa & il figliolo mio li ecibo: & lo spirito sancto gli serue el gle procede da me padre& dal figliolo. Vedi duque che semp per sentimeto mi senteno ne la mé te loro. Et quato piu hano despresi ato el dilecto & uolupta: piu hano pduta la pena & acquistato el dilec to perche sono arsi & affocati nella mia charita doue e cosumata la uo lunta loro. Vnde el demonio teme el bastone dela charita loro: & pho gitta le saette sue dala luga & no se ardise de acostare. Et il modo batte nela pelle de li corpi loro crededo offendere & esso e offeso: pho che

la saetta che no troua doue entrare retorna a colui che la gietta. Chosi il modo con le saette dele ingiurie dele psecutióe & dele mormoratio ne sue gierradole neli perfectissimi serui mei no eluogo da niuna par te dode possono itrare: phoche lor to de laia loro e serrato: & perho ri torna la faetta a colui che la geta a uenenata col ueleno dela colpa. Vedi dunque che da mun lato po ferire peroche ferendo el corpo no ferisse lanima:masta beata & dolo rosa. Dolorosa sta de lossesa del pz ximo suo: & beata per la coiuuctio ne & affecto dela charita che ha ri, ceuuta in se. Questi sequitano lo in maculato agnello unigenito mio fi gliolo: elquale stando in croce era bró & doloroso. Doloroso era por tando la croce del corpo sostenedo pena: & la croce del desiderio p sa! tiffare ala colpa de lhumana genez ratione. Et beato era perche lanatu ra diuina conzunta co la natura hu mana no poteua sostenere pena: & sempre facea lanima sua beata mo strandosi alei senza uelame: & pero era beato & doloro fo pch la carne sosteneua ma la divinita non pote ua patire ne anco lanima quato ala parte desopra de lintellecto. Cosi d sti dilecti filioli zionti al terzo & al quarto stato sono dolorosi portan do la croce actuale & mentale. cioe actualmente sostenendo pena neli corpi loro secondo che io permeto & la croce del desiderio che hanno

&

tin

fen

tti

do

tia:

per fee

191

chi

all

hô

del cruciato dolore de loffesa mia: & del danno del proximo. Et dico che sono beati: perho che il dilecto de la charita laquale si gli sa beati: non po esser tolto dalqual essi rice ueno alegreza & beatitudine. Vn/ de questo si chiama dolore ma no e dolore affligitiuo che faza seccha lanima ma e ingraffatiuo pero che ingrassa lanima ne lassecto de la car rita pero che le pene augmentano la uirtu fortificano & crescono & p uano la uirtu. Siche dunque e péa ingrassatiua & no affligitiua: poche niuno dolore ne pena la po trar de lo foco se no come el stizone che e tuto cosumato nela fornace che ni uno e chel possa pigliar p asmorza re peroche esso e sacto suoco. Cosi queste anime zetate nela fornaced' la mia carita no rimanendo alchúa cosa fuora di me cioe alchuna loro uolunta:ma tuti affocati in me niu no eche le possa pigliar ni trarle so ra di me p gratia: pero che sono sa Ai una cosa con meco & io con lor: & mai da lor non mi sotrago p sen timento che la mente loro non mi senta in se si come io ti dissi de li al triche io andaua & tornaua parté domi p fentimento ma non p grav tia: & questo faceua p farli uenir ala perfectione. Gionti dunque ala p/ fectiõe: io li toglio el zoco da lamo re dandare & di tornare elquale si chiama zuoco damore, peroche p amore mi parto & pamore torno: no ppriamente io po chio fo lo dio

ntrare

. Chos

ngiurie

moratio

diffimi.

ana par

othe lot

perho ri

1 2 647 5

colpa.

lato po

corpono

1 X dolo

ladelpi

bruuctio

ne hari

noloin

to miof

TOCE ETS

era por

stenédo

iop fai

a gene

lanacu

turahu

pena: &

nta mo

& pero

acarne

in pote

nito ala

Coliq

10 & al

ortan

e. Cloe

la neli

meto

anno

uostro imobile chio non mi mouo ma il sentimeto che da la mia carita ne lanima e quello che ua & torna

Come da predicti pfecti non se subtrahe mai p sentimento ne per gratia ma si p union. Capit.lxxix.



Iceua che a costoro cioe a questi perfectissimilie tolto che non perdeno mai el sentimento. Ma i

uno altro modo mi parto peroche lanima che e ligata nel corpo non e sufficiente a riceuere continuame, tela unione che io fo ne lanima de uedere me: & pche no e sufficiente mi sotrago non per sentimento ne p gratia:ma per unione:pche leuā dosi lanime co anxietato desiderio correno co uirtu p lo pote de la do. ctrina de christo crucifixo: & qui zo zeno ala porta leuado la méte di lo ro in me passute & inebriate di san gue:arse di fuoco damore:gustano i me la deita eterna: lagl e a lor un mare pacifico doue lanima ha fac ta tăta uniõe che alchuno mouime to de la mente non ha altro che in me. Et essendo mortale gusta el be ne deli immortali. Et essendo col peso del corpo riceue la legreza de lo spirito. Vnde spesse uolte el cor po e leuato dalla terra per la perfe cta conjunctione che lanima ha fa cha in me quasi come el corpo grav ue diuenta si ligiero. Non e perho chegli sia tolta la graueza sua: ma perche la unione che lanima ha fa ctain me e piu perfecta che non e

lunione fra lanima & el corpo: per to la forteza dello spirito unita in me leua da terra la graueza del cor po & il corpo sta chome immobile tucto straaciato da lassecto de lania in tanto che si coe ti ricorda de has uere oldito de alcune creature no serebe possibile di uiuere se la mia bonta non cerchiasse loro di forte za. Vnde io uoglio che tu sapi che mazore miracolo e a uedere che la nima non si parta dal corpo in que sta unione: che uedere molti corpi morti refusitati. Et pero io per alcu no spatio sotrago lunione facedo la tornare al uasello del corpo suo cioe che il sentiméto del corpo che eratuto alienato per laffecto de la nimatorna al fentimento suo: pe rochenoechelanima si parta dal corpo peroche essa non si parte se non col mezo de la morte: mae p che se parteno le potentie & lasse to de lanima: per amore unito in me. Vnde la memoria non si troua piena alora de altro che di melo i tellecto eleuato speculando nel ob iectode la mia uerita lafecto che ua dreto alintellecto ama & conzuze se in quello che lochio de litellecto uede.Congregate & unite tute in sieme queste potentie & anegate& affocate in me perde el corpo el se timento:peroche lochio uedendo non nede lorechia oldendo no ol de la lingua parlando non parla se nó cóe alcuna uolta per lhabonda tia del cuore lassero che il mébro

de la lingua parli p sfocamento del cuore & per gloria & laude del no me mio: si che parlado no parla: la mano tocando no toca & li piedi a dado no uano. Tutti li mebri lono ligati & occupati dal legame & dal sentimento de lamore. Per loqua le ligame sono si sotoposti ala rasio ne & uniti con laffecto de lanima che quasi contra sua natura aduna uoce tutti cridano ame padre eter no di uoler esser separati da laniv ma & laia dal corpo. & po crida di nazi ame col glorioso paulo. Odisa uenturato me chi me disoluerebe dal corpo mio: perche io ho una le ze puersa che impugna cotra lo spi rito. Non tanto diceua paulo della impugnatione che fa el sentimen to sensitivo contralo spirito poche per la parola mia era quasi certifica to quando li fu dicto: Paulo bastiti la gratia mia: ma pero el diceua po che sentedosi paulo ligato nel uase lo del corpo elquale lipazaua p spa tio di tempo la usione mia cioe in fin allora de la morte lochio era li gato a no poter uedere me trinira eterna nela uisione de li beati imor tali liquali :empre rendono glo/ ria &laude al nome mio. Ma troua uasi fra li mortali che sempre offen dono me privati de la mia visione cioe di uederminela essentia mia. Non che esso & li altri serui mei no mi uedino & gustano non in essen tia:main esecto di carita in diuersi modi secondo che piace alla bonta

mia di manifestar me medesimo a uoi. Ma ogni uedere che lanima ri ceue mêtre che e nel corpo mortale e una tenebre a respecto del ueder che ha laia separata dal corpo:siche pareua a paulo che il sentimeto del uedere ipugnase el uedere del spiri to cioe che il sentimeto humão del la grosseza del corpo impazasse lochio de lintellecto che non lassaua uedere me a faza a faza. La uoluta li pareua che fusse ligata a no poter tanto amare quato desideraua da mare perho che ogni amore i qîta uita e imperfecto infin che no ziúze a la sua perfectio e no che lamor di paulo o de li altriueri serui mei fusse imperfecto a gratia & a perfe ctione di carita pero che esso era p fecto:ma era imperfecto pche non haueua satieta nel suo amore. Vnde era com pena che se susse stato pieno el desiderio di quello che es ser amauano non hauerebeno hau uta pena. Ma perche lamore perfe ctamente mentre che e nel corpo mortale non ha quello che ama po ha pena ma seperata laia dal corpo ha piéo el desiderio suo & po ama senza pena. Allora satiata e ma e su zi el sastidio da lanxieta: & essedo faciata ha fame ma dalunzi e la pe na da la fame pero che seperata lanima dal corpo e ripieno el uasello suo in me inuerita sirmato & stabi lito che non po desiderare cosa che non habi. Vnde desiderado de ue dere me mi uede afaza afaza. Et de

nto del

del no,

tarla: 12

I pledia

onol iso

re& dil

r loqua

alaraio

lanima

adum

idre eter

da lanj

coda di

lo Odifa

pluerebe

ounale

tralospi

alo della

unmen

to poche

certifica

o bashn

cellapo

nel uafe

uapipa

doe in

o erall

: trinica

nimor

10 8101

a trous

eoffen

ulione

a mua

neino

effell

liverli

201112

fiderado di uedere la gloria & laude del nome mio la uede ne li fancti mei o uero ne la natura angellica o uero nela natura humana.

Come li mondani rendeno glo ria a dio uogliedo esti o no.ca:lxxx



T tanto e perfecto el fuo uedere che no tá to ne li citadini che so no a uita eterna: ma ne le creature morta'-

le uede la gloría & laude del nome mio pero che o uoglia o no el mon do mi rende gloria. Vero e che no me la rende per lo modo che debe amado me sopra ognicosa ma da la parte mía io trago di loro gloría & laude del mio nome cioe che in loro reluce la mia misericordia & la bondantia de la mia carita prestá dolí el tempo & non comando ala terra che li ingiotisca per li desfeti loro:ma li aspeto & ala terra comã do che li doni de li frutti soi:al sole che li scaldi & dia li la luce & il cal do suo al cielo che si moua in tutte quante le cose create facte per loro: Io uso la misericordia mia & carita no sotrahedoli pli desecti loro ma li do al peccatore coe al iusto & spes se uolte più al peccatore che al iusto po che el iusto che e atto aportare e priuaro del bene de la terra p darli piu abondatemete del bene del cie lo. Si che la misericordia & carita mía reluce sopra loro. Alcuna uol ta anchora nele persecutione che li serui del mondo farão ali serui mei

progando in loro la uirtu de la pa tientia & de la carita offeredo el ser uo mio che sostiene humile & con tinue oratione ne torna gloria & la ude al nome mio. Si che o uoglia lo peruerso bon o no me ne torna gloria ben che el suo rispecto non fusse po:ma per farme uituperio.

Come etiá dio li demonii rende no gloría & laude a dío .c.lxxxi.

> Vesti cotali peccatori stando in questa uita hano ad acrestcerele uirtu ne li serui mei si come lí demonii stan

do nel iferno come mei iusticiert & mei accresetori cioe facedo iustitia de dánatí & acresetori a le mie crea ture che sono uiandate & peregrie in qla uita fati p zungere a me ter mine suo. & dico che li accresceno exercitandoli in uirtu cũ molte mo lestie & tétatione i diuersi modi fa cendo fate isuría luno a laltro & tol lere le cose luno a lattro no solame te per le cose o p la iniuria: ma p pri uarli dela carita. Ma crededo priua re li serui mei & essi li sortificao in loro la uirtu de la patientia & de la forteza & de la pseuerantia. Si che p qilo mo redeo gloria & laude al nome mio & cosi sa adipie la mia uerita i loro cioe che li haueua crea ti & p gloria & laude de me padre eterno. & p ch participaseno la bel eza mia una ribellando a me per la superbia sua cadeteno & suno priuati de la mia uisione unde no mi-

rendeteno gloria ne dilectione da more ma io uerita eterna ho melli li dicti demonii per instrumeto ad exercitatiõe de li serui mei ne la uir tu & anco come iusticieri di coloro che per li loro defecti uano ala eter na dánatione & ácho de coloroch uano a le pene del purgatorio. Si che uedi che e la uerita che la uerita mia e adépita in loro. Cioe che mi rendeno gloria non come citadini de uita eterna pero che ne sono pri uati per li loro defeti:ma come mei iulticieri manifestando per loro la iustitia mia sopra li danati & sopra quelli del purgatorio.

Come lanima poi che e passata de questa uita uede pienamente la gloría del nome de dio i ogní crea tura: E come in essa e finita la pena del desiderio e non e el deside/

rio.ca.lxxxii.

Hi el uede gîto e chi el gusta cioe che i ogni cosa creata & nelí demõii

& ne le creature che hão iloro rasone si uede la gloria & lau de del nome mio. Lanima che e di nudata dal corpo & e giunta a mi suo sine el uede schietamete & nel suo uedere cognosce la uerita. Vn de uedendo me padre eterno ama amádo e saciata: saciata cognosce la uerita:cognoledo la uerita e ferma. a la noluta mia. & eligata & stabir ita p mo che i niuna cosa puo sostenere pea po che ella ha quo che desideraua di hauere zoe di uede -

re prima me &la gloria&laude del noe mio & essa la uede pienamete In uerita ne li sci mei & ne li spiriti bii & i tutte le altre creature & ne li déonii coe dito te ho. & beche et ue da lossesa che facta a me de lagle in pria haueua dolor ora no puo hre dolor ma copassioe senza pea ama do & semp pgandome cu affeto di carita chio faze misericordia al mo do. Si che uedi che e terminata i lo ro la péa ma n la carita si coe al ver bo del mio fiolo isu la croce po che ne la morte termio la pea dl crucia to desiderio che haueua portando pea dal pricipio chio el madai nel modo i fine a lultio d la morte p la salute ufa: Ma no termio el deside rio de la ufa falute ma be la pea po che se lassetto de la mia carita lagle p mezo di lui ui diostrai fusse allo ra termiata & finita i uui no sareste po che sete facti damore. Vnde se lamore sude ritrato a mecioe chio no accalie lessere uro uni no saresti Ma lamore mio ui creo & lamore mio ui conserua. & po che io sono una cosa cul la mia uerita & esso uer bo incarnato cu meco fini la pena del desiderio Vede dong li sancti & ogni ania che e a uita eterna hano desiderio dela salute da le anie senza pena pero che la pena termi no ne la morte loro ma no laffecto de la carita. anco coe ebrii nel sanque de lo immaculato agnello uestiti de la carita del proximo passo no p la porta streta bagnati nel san

ne da

melli

pe osar

elauir

otologo

alla eter

loroch

rio. Si

Luerita

che mi

diadini

onopri

memei

tloro la

lopra

ballata

ente la

ni crea

ila pe-

deside/

chiel

nico

emoii

he hao

i à lau

heedi

aa mi

à nel

. Vn

ama

Ice la

erma

tabiv

100

, che

de

gue di christo crucifixo & se trona no in me mare pacifico leuati de la iperfectioe zioe de la insatieta e zo ti ala psectioe satiati de ogni bene

Come poi che sancto paulo so tracto a la gloria di beati desidera, ua de esser soluto dal corpo e questo sano quelli che sono coniuncti al,iii.&.iiii.stato sdicto.c.lxxxiii.

Aulo dongs haueua ue duto & gultato questo bene quando io el trassi

al tertio cielo zioe ne lal teza de la trinita gustado & cogno scendo la uerita mia doue esso rice uete a pieno lo spirito sancto & im pero la doctria de la mia uerita uer bo încarnato uestitasfi lania di pau lo per sentimento & unione di me padre eterno come li bean de la ui ta durabile excepto che lanima no era sperata dal corpo ma p sentime to & uniõe & piacedo ala mia bota di farlo uasello de electiõe ne labis so di metrinita eterna io spoliai di me pche i me no cade pea & io uo leua che sostenesse p lo noe mio & po li puoli p obiecto xpo crucifixo dinăzi a lochio de litellecto suo ue stédoli el uestiento de la doctria sua ligato & icatéato cu la clemetia del spirito sco fuocho de carita esso cu uasello disposito & risormato da la bota mia pche no fece resistetia on do fu pcosso: ma disse signore mio ch uolitu ch io facia: die qllo che tu uoli chi io facia & io el faro. lo linfe gnai gdoli messi xpo cru. dinazi a

lochio suo uestendolo de la doctri na dela mia uerita lo illuinai perfectissimamente col lume dela uera contritione cum laquale spele el def fecto suo fodata ne la mia carita & se uesti dela doctrina di christo cru cifixo.& strinselo per si fatto modo fi como esso ti manisesto che zamai non li su tracto di dosso ne per tes ptatione di demonii ne per lostimulo dla carne che spesse uolte lo impugnaua lassato a lui da la mia bonta per crescerlo in gratia & in merito & per humiliatione perche esso haueua gustata lalteza de la tri nita. Ne ancho per tribulatione ne per alcua cofa che li hauenisse sargaua el uestimento di xpo crucifi, xo zioe la perseueratia de la doctri na sua ancho piu stretamente sello incarnaua. & ancho sello strese che esso ne die la uita & cum esso uesti mento ritorno a me dio eterno. Si che paulo haueua prouato che cosa era gustare me senza la graueza del corpo facendoli io gustare per sen timento di unione ma non per seperatione. Adonque poi che fu ritornato a se uestito del uestimento de christo crucifixo ala perfectione de lo amore che in me haueua gustata & ueduta e che li sancti gusta no seperati dal corpo li pareua el suo impersecto. Et pero li pareua che la graueza del corpo il rebellas se cioe che li impazase la grande psectione dela facieta del deside 1 rio che riceue lanima da po la mor

te. Vnde la memoria li pareua impersecta & debile come essa e per la quale debelleza & imperfectione ipediua di potere ritener & esser ca pace & riceuer & gustare me in ue rita cum quella perfectione che me receueno li sancti. Et pero li parea che ogni cosa mentre che staua nel corpo suo li fusse una lege peruersa che impugnasse & ribellasse corra lo spirito non de impugnatione di peccato pero che za ti dissi che io el certificai dicedo paulo bastiti la gra mia. Ma de impugnatione che faceua de impazare la perfectione dl spirito cioe di uedere me ne la esse tia mia elquale uedere era impazato da la leze & graueza del corpo. Et pero cridaua disauenturato homochi mi dissoluerebe dal corpo mio che io ho ua leze peruersa liga ta ne le menbre mieche impugna cotra lo spirito. Et cost e la uerita po che la memoria e impugnata da la imperfectione corporale. Lo intellecto e impedito & ligato per questa grosseza del corpo de non uede re me come io sono ne la essentia mía. & la uolunta e ligata cioe che non poziugere col peso del corpo a gustare me senza pena dio eter/ no per lo modo che dito te ho. Si che paulo diceua la uerita che esso haueua una lege puersa ligata nel corpo che impugnaua contra lo spi rito & cosi questi mei serui de ligli io ti diceua che erano giunti al tertío & alo quarto stato de la perfetta

unione che fano in mi cridano cu lui uoledo essere e des ligati dal cor po& seperati.

Per quale casiõe lanima deside ra de esfere soluta dal corpo & no potendo esfere non discorda pero dala uolunta de dio ma se gloria in questo e ogni altra pena capitulo. lxxxxiiii.



main,

e per la fectione

र शीरा व

ne in ue

e che me

li parea

taua nel

peruer[a

He cotta

atione di

Icheioe

Aid la gra

iche fa-

tione d

iela elle

mpaza-

corpo.

rato ho

al corpo

persa liga

npugna

erita po

ata da la

o intel

per que

on uede

effentia

rice che

corpo

io eter /

ho. Si

he esso

ata nel

alospi

le light

al ter

exfetta

Vesti non senteno aspe reza de la morte:po che ne hano defiderio.& cū odlo perfecto hão facto

guera col corpo loro. V nde hano perduta la tenereza che naturalme te e fra lanima & el corpo.

Si che dato & tolto a lamore na turale cum odio de la uita del cor po suo & cum amore di me deside ra la morte:& pero dice.chi me dif soluerebe dal corpo mio. lo deside ro de esser dissolto dal corpo & esser cum christo. Et dicono anchora questi cotali col medesimo paulo. La morte e in desiderio & la uita ipatientia. Pero che laima leuata in questa perfecta uniõe desidera de uederme rendere gloria & laude. Vnde tortando poi ala nuuola del corpo suo tornando dico el senti / mento nel corpo elquale sentimen to e retracto in me per affeto damo re si come io ti dissi cioe che tuti li sentimenti del corpo erano trati p la forteza de laffeto de lanima unita in me piu perfetamente che non e lunione tra lania & el corpo. Tra endo donque a me questa unione

pero che za il dissi che il corpo no era suffitiente a portare la continua unioe io mi parto per unione: ma non per gratia ne per sentimento come nel secondo & tertio stato ti feci mentione. & sempre torno co piu acresimento di gratia & cu piu perfecta unione. Vnde sempre di nuouo & cum piu alteza & cogno simento de la mia uerita torno ma nifestando me medesimo allora. Et quando io me parto per lo mon do dito perche el corpo torni uno poco al sentimento suo dico che p luniõe che io haueua facta ne lanima & lanima in me tornando in se el sentimento del corpo e impatien te nel viuere uededosi leuata da la uniõe di me & leuadosi da la couer satiõe de li imortali che redeo gloria a me trouadosi cula couersatio ne de li mortali & uedendo offen/ der me tato miserabilmete. Et asto e il cruciato diiderio ch esti portão cioe de uedermi offéder da le mie creatur. Vñ p qîto & p lo diderio di ueđrmi li e icoparabile la uita lo ro & no diceo pche la uolunta loro no e loro áco e fata úa cosa cú mi p aore & no possono uolere ne desiderare altro che filo chio uoglio. Vnde desiderando el uenir sono po cotéti di rimanere se io uoglio che riangano & asto cui loro pea p piu gloria & falute del noe mio & per piu salute de le anime. Si che i niuna cosa si discordano da la mia

desiderio uestiti de christo crucisi xo caminando per lo pote de la do ctrina sua gloriandosi neli oprobrii & pene sue & tanto si dilecta? no quado si uergono sostenere ance el sostenere d le molte tribulatio ne e a lor uno refregerio nel defiderio che essi hano de la morte po che spesse uolte el desiderio de la uolunta del sostenire mitigala per na che essi hano de essere disligati dal corpo. Costoro non tanto portino cum patietia come el tertio sta to ma essi se gloriano di portare p lo nome mio molte tribulatione. Vnde portando hão dilecto & no portando hão pena temendo chel loro bene adoperare io non el uolia remunerare in questa uita o che non sia piaceuole a me el sacrificio de li loro desiderii ma sostenendo & permetendoli io le molte tribula tione essi se ralegrano uedédosi ue stire de le pene & de li oprobrii di christo crucifixo. Vñ seli fuste post sibile dhauere uirtu sēza faticha no la uorebeno. Ma piu tosto si uole / no delectare in croce cum christo. & cum pena acquistare la uirtu ch per altro modo hauer uita eterna. perche sono afogati & anegati nel sangue doue trouano affocata mia carita laqual carita e uno fuocho ch procede da mi & rapisse el cuore & la mente loro accendando el sacrificio de li loro defiderii. Vnde lochio de lintellecto si leua speculandosi nela mia deita doue laffeto si

nutrica & se conzunze caminando drieto a lintellecto. Questo e so uedere per gratia infusa che so so ne lasa che i uerita ama&serue me.

Come alli che sono zunti al soli cto stato unitiuo sono illumiati ne lo intellecto de lume sopra naturale insuso per gratia e come melio e andare p conselio de la salute de la nima a uno huile cu sca cosietia che ha uno suppositerato: cap.lxxxv.

Vm questo lume elale posto ne lochio del intellecto me uedete tho-

maso de acquino. Vnde acquisto el lume de la molta sci entia augustino Ieronimo & li altri doctori & sancti mei: Vnde illuminati da la mia uerita intenz de uano & cognosceuano ne le te nebre la mia uerita zioe che la san cta scriptura che pareua tenebrosa perche non eraintesa non per dif fecto de la scriptura ma de lo inten dítore che no itédeua. Et po mádai io gîte lucerne ad illuminare li acce cati egrosi itendimett leuando dico lochio de litellecto p cognoscere la uerita ne le tenebre coe dito e Et io suocho aceptatore del sacrificio lo ro li rapidando lo lue no p natura ma sopra ogni natura & ne la tene bre riceueuano el lue cognosendo la uerita p qîto mo.unde qila ch al lora appariua tenebrosa appare ho ra cũ přectissimo lue agrossi & aso ili de qualung mainera gete si sia & ogniuno riceue secodo la sua ca

pacita & secudo che esso si uole dispoere a cognoscere-me perche io non disprecio le loro dispositioe. Si che uedi che lochio del itellecto ha riceuuto lume infuso per gratia sopra el lume naturale. Nel quale li doctori & li altri sancti cognobeo la luce nele tenebre & di tenebre si fece luce perho che lo intellecto fu prima che fusse formata la scriptura. Vnde da lintellecto uene la scie tia pero che nel uedere desernete. Et per questo modo inteseno & de chiarono li sancti padri & li profe ti che profetauano de lauenimeto &morte del mio siliolo. Per questo modo anco hebeno li apostoli dapo lauenimento del spirito sancto elquale li dono questo lume sopra illume naturale. Questo hebeno li euangelisti & li doctori li confesso rile uergene & li martyri Si che tut ti sono stati alluminati de questo p fecto lume. Er ogniuno la hauuto in diuersi modi secundo la necessi ta de la sua salute & dele creature & de chi ha rasione de la sacta scriptu ra. Si come seceno li sancti doctori ne la scientia dechiarando la do ctrina de la mia uerita la predica/ tione de li apostoli le expositioe so pra li uangelii de li cuangelisti &li martiri dechiarando nel sangue lo ro el lume de la satissima fede elfru ao & el tesoro del sague del agnel lo le uergene lo affecto de la carita & de la purita. Ne li obedieti e de-

inan-

e jo fu

ue me.

lal pdi

mati ne

natura.

nelio e

ie de la

rua che

VXXXV.

ne dale

delin

tte tho

o. Vn

olta (ci

tlial

Vnde

inten

ne lete

la San

ebrosa

er dif

inten

mādai

li acce

o dico

ere la

Etio

cio lo

latura

tene

endo

chal

eho

alo

i sia

13 63

chiarata la obedientia del uerbo mostrando la perfectioe de la obedientia laquale reluce ne la mia ue rita pero che ne lobedientia chio li posi corse a la oprobriosa morte de la croce: Tuto questo lume se uede nel uechio & nel nouo testamento. Nel uechio le profecte di sancti p feti fu ueduto & cognosciuto da lo chio del intellecto col lume infuso per gratia da me sopra & lume na turale come e dicto. Nel nouo te/ staméto de la uita euagelica e ogni cola dechiarata ali fideli christiai cu questo lume medefimo. Et perche ella procedeua da uno medesimo lume non rumpe la leze nuoua la leze uechia: ma si la ligo insieme. Ma tolseli la impersectione perho che essa era fondata solo in timore: Vnde uenendo el uerbo de luni genito mio filiolo cum la leze de la more la compi dandoli lamore le uando el timore dela pena & rima nendo el timore sancto. Et perho disse la mia uerita ali discipoli per dimostrare che esso non era rum, pitore de la leze. lo non son uenu to a disoluere la leze: ma adempir la:quasi dicese la mia uerita a loro la leze e adesso imperfecta:ma col fol sangue mio la faro perfetta&co si la ripero di quello che adesso li mancha tollendo usa el tímore de la pena & fundandoja in amore & in timore sancto. Che cosa de, chiaro che questa fusse la uerita!

h iiii

Et lume che su dato & e dato achi lo uole riceuere per gratia sopra el lume naturale come dito e . Si che ogni lue che ense da la sancta scrip tura e usito & ense da questo lume. Et pero li ignoranti superbi scienz tiati se acciechano nel lume pero ch la superbia & la nuuola de lamore proprio ha ricomperata & tolta qsta luce. Et po intendéo piula scrip tura litteralmente che cum intendi mento. Vnde per questo ne gusta/ no la lettera riuoltando molti libri & no gustão la medulla de la scrip tura.pero che sano tolto el lume cu che e formata & dechiarata la scrip tura. Vnde questi cotalisi maraui gliano & cadirano ne la mormora tione uedendo molti grossi & idio ti nel sapere la sacta scriptura & no dimeno sono tanti illuminati in co gnoscere la uerita come se longo te po lhauesseno studiata. Questo no e marauelia niuna.pero che esti ha no studiata la principale casiõe del lume unde uene la scientia. Ma per che essi superbi hano perduto el lu me no uengono ne cognosseno la bonta mia nel lume de la gratia insuso sopra de li serui mei. Vnde io ti dico che molto e meglio andare per conseglio de la salute de laima a uno humile cu sancta e drita con scientia che a uno superbo litterato studiante ne la molta scientia pero che colui non porge se non di quel lo che esso ha in se. Vnde pla tenebrosa uita spesse uol

te el lume de la sancta scriptura po zera in tenebre.

El contrario se troua ne li mei ser, ui peroche el lume che essi hao in loro quello porzéo cum fame & de

fiderio de la salute soa.

Ouesto te ho dito dolcissima figli/ ola mia per farti cognoscere la perfectione de quelto stato unitiuo do ue lochio d'Intellecto era rapito dal fuocho de la mia uerita ne laquale carita riceueno el lume sopra naturale e cum esfo lume: amão me po che lamore ua drieto a lintellecto: & quato piu cognosce piu ama qnto piu ama piu conosse & cosi luno notrica laltro.

Come questo lume zongeno a la c terna mia uisione doue uededo & gustando me in uerita seperata lanima dal corpo si coe io ti dissi ando io ti contai de la beatitudie che

lanima riceue in me.

Questo e quello stato excellentissi. mo che essendo anco mortale gu, stara li immortali beni de limmorti. Vnde spesse uolte uene a tanta unione che apéa che sa se esso e nel corpo o fuora del corpo.

Et gusta lara de uita eterna si per lu nione che ha fata i me & si perche la uolunta e mortale in se per laqua le morte fece unioc in me pero che in laltro modo perfectamente non poteua fare.

Adunque gustano uita eterna priuatí de linferno de la propria uolú ta laquale da una ara de inferno a

lhomo che uiue a la uolunta sensiti ua si come io ti dissi.

Ta po

i fer,

neoin

: & de

figli

a per-

ob ou

to dal

aquale

natu

me po

ellecto:

na gn

iluno

alae

ido &

212 2

Rign

ie che

viffi,

: gu

mor-

tanta

e nel

perlu

erche

che

non

pri

iola

10 2

Repetitione utile de molte cose di te E come dio induce questa ania a pregarlo per ogni creatura e per la sancta chiesia. Capitulo. lxxxvi.

Ora hai ueduto cum lochio del intellecto tuo & hai odito lorechia del fé timento da me uerita e-

terna che modo conuiene tenere fare utilita a te & al proximo tuo di doctrina & di cognoscer la mia ue rita si come nel principio io ti dille cioe che a lo cognosimeto de la ue rita se uiene per lo cognosimento di te medesima non puro cognosi mento de ti medefima ma condito & unito col cognnscimento di me in te: Vnde hai trouato humilita odio & dispiacimeto di te & hai trouato el fuocho de la mia carita per lo cognosimeto che trouasti di me in te. Vnde uenisti a lamore & dile ctione del proximo facedo a lui uti lita di doctrina & di sancta & ho/ nesta uita. Ancho te ho mostrato el ponte come sta & te ho mostrate li tre scaloni generali posti p le tre po tentie de lanima. Come niuna po hauere la uita de lagratia se non li salisse tuti tre cioe che siano cogregate nel nome mio. li ho manifestati in particulare per li tri stati de lanima figurati ne l cor po de lunigenito mio fiolo del qua le ti dissi che esso haueua fato scala del corpo suo mostradolo ne li pie di conficti & ne la pertura del lato & ne la bocha doue lanima gusta la pace & la quiete p lo modo che dito te ho.

Et te ho mostrata la impersectione del timore seruile & la imperfectio ne de lamore cioe amando me per dolceza. & te ho mostrato la perfe ctione del tertio stato di coloro che sono zunti ala pace de la bocha esse do corfi cum anxietato defiderio p lo ponte de christo crucifixo salen do li tre scaloni generali cioe dhauere congregate le tre potentie de lăima doue cogrega tute le sue ope ratiõe nel nome mio si come di sopra te spianai piu chiaramete & de tre scaloni particulari liquali hano saliti passando de lo stato impersecto al perfecto. & cosi li hai ueduti corere in uerita & ho fato gustare la perfectiõe de lanima cum ladornaméto de le uirtu. & te ho mostra tí lingani che riceue prima che zuga a la soa perfectione se essa no ex ercita el tempo suo nel cognoscime to di se & di me. Ancho te ho dechiarato la miseria di coloro che ua no anegandosi per lo fiume no ca minando per lo ponte de la doctri na de la mía uerita laqualí io posi p che uui non anegasti ma esti come mati sono uoluti anegare ne la miseria & puza del modo. Tuto offo te ho dechiarato per farti crescere el fuocho del sancto dsiderio & la co passione & el dolore de la damna; tione de lanime azio che el dolcre

de la dánatiõe de lanime acioche el dolore & lamore ti constringa no a costringere me co lachrime& Indori & co lachryme de la humile & côtinua oratione offerta a me co foco dardetissimo desiderio . & no solamete i te ma per molte altre creature & serui mei che lodirano pero che serano costriti da la mia carita cosi isiememete & tu& li altri serui mei di pregare & di costrige re me a fare misericordia al modo & al corpo mistico de la sacta chie sia p cui tu tato mi pregi.po che za dissi se bnti ricorda chio adepires li desiderii uostri dandoui refrigerio ne le uostre fatiche: cioe satisfacedo ali penosi uostri desiderii do nado la reformatioe dela sacta chie sia de li boi & sacti pastori. No co guera coe io ti dissi ne con coltello ne co crudelita:ma co pace & quie te & co lachrime & sudori deli serui mei liquali io ue ho missi coe la uoratori de le anime uoltre & di alle del pxio nel corpo mistico de la făcta chiesia chi uoia lauorare in uertu nel proxio & ne la chiesia sa ctain exemplo & i doctria & coti nua oratioe offerire a me p lei & p ogni creatura parturendo le uirtu sopra el pxio uostro plo modo ch dictore ho.po che za ti dissi che ogni uirtu & diffecto si faceua & au gumentaua sopra del proximo. Et po uoglio che faciate utilità al pro ximo uostro & p questo modo darete de li frutti dela uigna uostra.

No ul restate di zitarme Inceso de odorisere oratione per la salute de le anime po che io uoglio sare misericordia al mondo. Et cum esse oratione sudori & lachrime uoglio lauare la faza de la sposa cioe dela sco chiesia po che za te la mostrai i forma d'una dozela ibratata tuta la facia sua quasi come leprosa. Et q sto era per li desseti de li ministri de tuta la religione christiana che al peto di questa sposa si notricano de liquali desseti io in uno altro lo co tinarraro.

Come questa anima fa petitiõe a dio de uoler fauere li frueti de le lachrime. ca.lxxxvii.



Llora quella anîma an xietara di grandissimo desiderio leuandosi co me ebria si per lunioce

che di no che che

qui

me

fim

Erc

loch

eter

laud

man

elal

alo a

lafu

mo

che heua fata in dio & si per quello che haueua odito & gustato de la prima dolce uerita & anxietata de dolore de lignorantia de le creatu re zoe di no cognoscere el loro be nesactore & lassecto de la carita de dio. Haueua nondimeno una alle greza de una speranza de la promessa de la uerita de dio haueua fata a lei insignandoli el modo che la douesse tenere & essa la latri ser ui de dio puoler che dio facia mi sericordia al mondo.

Et leuado lochio del itellecto ne la dolce uerita doue essa staua una moleua alcua cosa sapere sopra li di ti stati de lasa chi dio hauea alei nar

rati. Vnde uedendo che laia passa ali stati co lachryme uoleua sape re da la uerita le desserétie de le la chryme & coe erano fate& unde p cedeuano & lo, fructo che sequita ua dapo el pianto: Volendo adúgs saper da la pria dolce uerita unde pcedeuio le dicte lachryme & di g te fusse rasone lachryme:pero che la uerita no si puo cognoscere altro che da essa uerita pero dimandaua la uerita. Et nulla cosa se cognosce ne la uerita che no si ueda co lochi de litellecto. Vnde e bisogno a chi uole cognoscere che si leui con desi derio di uolere cognoscere con lue de la fede ne la uerita aprendo lochio de litellecto co la popilla de la sede ne lo obiecto de la uerita. Poi duce che hebe cognosciuto po che no li era usito di mente la doctrina che li dete la uerita cioe dio & pho che per altra uia no poteua sapere quello che desideraua di saper cio e de li stati & de li frutti de le lachri me leuosse sopra di se con grandis simo desiderio oltra ad ogni mo. Et col lume de la fede uiua apriua lochio delintellecto suo nela uerita eterna nelaquale uide & cognobe la uerita di quello che dimandaua manifestadoli dio se medesimo cio e la benignita sua condescendedo alo affocato diiderio suo adepiua la sua petitione parlando in questo modo.

clo de

late de

te mi

m.elle

K dela

oftail

tuta 2

a. Ető

niltrik

ina che

tricano

altro lo

etitioe

tidele

XXYII.

ma an

iAimo

dofico

uniõe

juello

de la

ita de

realu

ro be

ira de

a alle

P[0/

ueua

oche

i set

mi

ne

oita

di

Come sono cinque mainere de

lachryme capitulo.lxxxviii.



Dillectissima & carissi ma filiola tu me diman di de uolere sappere de le rasone de le lachri

me de li fructi loro . & io non ho dispregiato el desiderio tuo. pri bene aduq lochio de lo intelle cto & mostraroti p li dicti stati lani ma che sono contati le lachrime i persecte fondate nel timore: Ma prima dele lachryme de li iniqui huomini del mondo diro. Quelte sono lachrime de damnatiõe. Ma le secunde dicte sono quelle del ti more cioe di coloro che si leuano per timore dela pena dal peccato & per timore piangono. Le terze sono di coloro che leuati dal pecca to comenciano a gustare me &con dolceza piangono & comenciami a seruire: ma perche e impersecto lamore:etiam impersecto e el pian to si come io te narrai. Le quarte lo no di coloro che sono gionti a per fectione ne la charita del proximo. amandome senza respecto alcuno. di se medesimi.costoro piangono, & il pianto loro e perfecto. Le gn te sono unite con le quarte: & sono queste lachryme di dolceza gittate co grade suauita: si choe di soto di stesaméte ti diro. Et anco ti narraro de le lachrie del fuoco scnza lachri ma dochio p satisfare a coloro che spesse uolte desiderão el piáto & no lo possono hauere. Et uoglio che tulappi che tuti questi diuersi stati

possono essere in una anima leuan dosi dal timore & da lo amore iper secto & giungedo ala carita psecta a lultimo stato. hora aduq ti comecio a narrare de le dicte sacrime p questo modo.

De la differentia de le pdicte la erime discorredo p li pdicti stati de

O uoglio che tu sapi ch

lanima.capitulo.lxxxix.

ogni lacrima pcede dal cuoro po ehe niuno me bro e nel corpo che uoglia tanto satisfare al cuore onto lochio. Vnde se el cuor e ha dolor lo chio el manisesta: & se esso e dolor sensitiuo geta lacrime cordiale che generano morte.po che pcedeuão dal cuore nelquale era lo amore de fordenatoifuora di me unde pche esso e desordeato: po e cu offesa di me & pero receue mortale dolore & lacrime. E uero ch la graueza de la colpa & del piato e piu graue & meno secundo la misura del desor denato amore. Questi sono quelli che hano lacrime di morte de ligli io to dicto & diro. Ma adesso comencia a uedere le lacrime che comenciano a dare uita cioe di colo, ro ch cognoscedo le colpe & li peccati soi per timore de la pena comé ciano a piangere. Queste sono le lacrime cordiale & sensitive. & lanima non essendo ancora a perfectissimo odio de la colpa commessa perloffesa facta a me si leua cum uno cordiale dolore per la pea che

li sequita da poi el peccato commis so. Et pero lochio piage perche uo le satisfare al dolore del cuore. Ma exercitandose lanima ala uirtu co/ micia a perdere el timore pero che cognosce che solo el timore non e sufficiente a darli uita eterna si come nel secondo stato de lanima jo te narrai. Et pero fi leua cum amo re a cognoscere se medesima & la mia bonta in se & comencia a pigliare speranza de la misericordia mia ne laquale el cuor sente alegre za. V nde perche mescolato e el do lore de la colpa cu la algreza de la sperăza dla diuia misericordia mia lochio allora comecia piagere lagle lacrime ense de la fontana del cuore. Ma pehe ancora no e gioto ala grade pfectioe spesse uolte geta lacrime sensuale & se tu mi dimadi p che mõ:Rispodeti p la radice de lo amore pprio di se no damora sensi tíuo po che gía e leuato p lo modo dicto:ma e uno amor spirituale on do lanima apetisse le spirituale co solatiõe de legle distesaméte te dissi ne la psectioe loro o métale o cu mezo dalcua creatura amata de spi rituale amore. Vnde gndo e priua de glla cosa che ama cioe de la coso latioe e détro & de fuora: détro per cosolatioe che hauea tracta da me: & de fuora p la cosolatioe ch hauea p mezo d le creature. & soprauené do le tétatiõe o le psecutiõe de li hõi ni el cuore ha dolore. Vñ subito lo chio che sente el dolore & la péa di

ma

191

lat

cuore comencia a piangere duno píanto tenero & compassioneuole a se medesimo duna compassione spirituale del proprio amore: pero che non e anchora coculcata ne ab negata la propria uolunta intuto. & per questo modo getta lacrime sensuale cioe di spirituale passiõe. Ma crescendo & exercitandos nel lume del cognoscimento di se medesimo piglia uno dispiacimento in se medesima & odio persecto di se medesima. Vnde ne tra uno cognoscimento uero de la mía bonta cum uno fuoco damore & comíncia a unire & confumare la uolu n/ ta sua cum la mia & cosi comencia a sentire gaudio & copassiõe. Gau dio in se per laffecto de lamore & compassióe al proximo si come nel terzo stato ti narrai subito lochio al lora che uole satisfare al cor geme ne la carita mia & dl proximo suo cum cordiale amore dolendosi so/ lo deloffesa mia & del dano del pi ximo & non di pena ne di dano p prio di se medesimo pero che non pensa di potere rendere gloria & laude al nome mio & cum spasimato desiderio se dilecta de piglia re el cibo in su la mensa de la sanchissima croce doe conformandosi cum lhumile paciente & inmacua lato agnello unigenito mio figlio: lo del quale seci pote come dicto e. Poi adunque che si dolceméte era per lo ponte caminata sequitando la doctrina de la colce mia uerita.e

immil the uo

E. M.

Ituco,

टाठ केट

la si co.

lima jo

m amo

ma de la

mapl.

ricordia

e alegie

peddo

a de la

dia mia

re lagle

el cuo-

oto ala

getala

madi p

redelo

a sensi

modo

ialegn

nale co

te dif-

०० त

de ípi

priva

colo

o pet

a me

auca

uene

li hoi

itolo

éz di

non e

passata per questo uerbo sostenendo cum uera & dolce pacietia ogni pena & molestia secundo che io ho lassato per la sua salute & uirilmen te la riceue non elegédole a suo mo do & non tanto che porti cum paciencia come io ti disse:ma cum ale greza sostene & uene i una gloria de esser perseguitata per lo nome mio pur che essa habi di che patire. Alora uiene lanima a táto dilecto & tranquilita di mente:che no e ligua sufficiente a poterlo narrare. Paffata adong col mezo di questo uerbo cioe per la doctrina del uni genito mio figliolo & fermato lo chio de lo intellecto i me dolze pri ma uerita ueduta la cognosce & co gnoscendo la lama tracto laffecto drieto a lo intellecto gusta la deita mía eterna laquale cognosce & ue de essa natura diuina unita cum la uostra humanita. Allora se riposa i me mare pacifico & il cuoree unito per affecto damore in me si coe nel quarto últiuo stato ti dissi. Nel sentimento allora di me deita eterna: lohio comencia rouersare la crime di dolceza che dritamete sono uno lacte che notrica lania i uera paciencia. Queste lacrie sono un gueto odorifero che geta odore de grade suauita. O dilectissima figliola mia qnto e gloriofa qlla anima che cosi realmete ha saputo trapassa re dal mare tempestuoso a me mar pacifico & ha piéo el uaso del cuo re suo nel mare di me somma eter-

na deita. & pero lochio che uno co duto se ingegna coe ha tracto del cuore de satisfarli & cosi uersa lacri me. Questo e allo ultimo stato doue lania sta beata & dolorosa. Beata p la unione che ha facta meco p sentimeto gustando lamore divio. & dolorosa sta p la offesa che uede fare a la bonta & gradeza mia: laq le ha ueduta & gustata nel cognoscimeto di se & di me:p loquale co gnoscimeto di se & di me giuse al lultimo stato. & no e po impedito lo stato unitiuo che e de lacrime de grande dolceza plo cognoscimen to di se ne la carita del pximo ne la quale trouo piato damore de la di uina mia misericordia & dolore di offesa del pxoi piágendo cú coloro che píangono & godendo cũ colo ro che godeo. Questi sono coloro che uiuono in carita: de liquali lani ma gode uedendo rendere gloria & laude a me da li serui mei. Si che el pianto secundo cíoe el terzo non impaza lultimo cioe il quarto uniti uo secundo:ma codisse luno & lal tro pero che se lultimo piato doue lanima ha trouata tanta unione no hauesse tracto dal secundo cioe dal terzo stato de la carita del pximo: no farebe profecto. Si che e di biso gno che se cod scano luno culaltro altramente uerebe a presumptione ne laquale entrarebe uno uento su tile de una ppria reputatione & ca derebe da lalteza infino ala basseza del primo uomito. & po e bisogno

di portare & tenere cotinuo la cari ta del proximo suo cu uero cogno sciméto di se. & pasto modo notri cara el fuoco de la mia carita i se po che la carita del pximo e tracta de la carita mia cioe da fillo cognosci mento che lanima hebe cognoscen do se & la bonta mia in se. unde es sa allora se uede amare da me ines fabilmete. & pero cu quelto medeli mo amore che uede i se essere ama ta:ama ogni creatura che ha in se rasone. & questa e la rasone po lani ma se destéde subito che cognosce me ad amare el proximo suo. Vn de pche essa el uede:lama inessabil mête si che ama quella cosa che ue de chio piu amo. Poi cognobe che a me no poteua fare utilita ne ren dermi quello puro amore cu che si sente esser amata da mesude posto se pone a rendermi amore cu quel lo mezo chlo ue ho posto cioe el p xiourochegl mezo acuiuoidouete far utilita. sicoe io ti dissi chogni uirtu se faceua colmezo del pxio a ogni creatura i coune & i pti culare secudo le diverse gratie rece uute da me dadouele a ministrare. Amare douete adugs di allo puro aore che io ho amati uoi. Ma qîto no si po sar uerso di me: pch io ue amai za esfere amato & senza alcu no rispecto. & poch io uo amati se za esfere amato da uoi & prima chi uoi fusti & etia lamore me mosse a crearue ala ymagine & similitudie mia & gsto uoi no potete rendere

di

lia

ion

tax

tíde

lani

PUT

401

tach

moc

inn

bile

tidil

uerit

rein

dela

108

Mund

a me:douetelo adungs rendere ala creatura che ha in se rasone amado li senza essere amati da loro & ama re senza alcão respecto de propria utilità o spirituale o teporale.ma so lo amare a gloría & laude del nõe mio: perche e amata da me. & cosi adépierite el comandamento de la legecioe damare me sopra ogni co sa & lo pximo coe uoi medesimi. Bene e adung uero che a glla alteza no se puo gingere senza gito se condo stato cioe che uiene a essere el terzostato: & secodo ala unione Ne poi che e gionto: si puo coserua re se se ptisse da gllo affecto unde p uiene ale secode lacrie dicte. Si coe no se puo adempiere la lege di me dio eterno senza quella del proxi mo uostro: pero che sono duo pie di de lo affecto per cui observano li comandamen & li cofilii: si come io ti disti che ue ha data la mia ueri ta xpo crucifixo. Cosi questi doi sta tí de liquali e facto uno notricano lanima ne le uirtu crescedola ne la perfectione de le uirtu & nelunitis uo stato, no che muti altro stato gio ta che e a questo:ma questo medesi mo cresce ne la richeza de la gratia in noui & diversi doni & in amira bile eleuatione di mente si come io ti dissi cum uno cognoscimento di uerita ch quafi essendo mortale pa re immortale: perche il fentimeto de la propria sensualita e mortifica to & la uolunta e morta per la conz iuncione che ha facta in me. O gto

ola can

cogno

ाठ गठन

tailepo

racta de

plongo

gnologa

unde d

me inef

medefi

ere ama

hain le

le polani

ognole

uo. Vn

nestabil

che ue

obe che

ne ren

riche fi

e p gilo

ci quel

loe el p

obion

licho

del p

& ipti

perece

trare.

o puro

agilo

io ue

a alcu

gati se

na ch

offea

rudie

idere

e dolce questa conjuncione alania che lagusta:pero che gustandola ue de le secrete cose mie. Vnde spesse uolte riceuete spirito de prophetia in sapere le cose uenture questo sa la mía bonta benche lanima humi le sempre le deba sperar nelaffecto de la mía carita che doma lo apetí to de le pprie consolatione: reputa dose indegna de la pace & gete de la mente p nutricare la uirtu detro ne lania sua. & no sta nel secudo sta to.ma torna ala ualle del cognosci meto di se: & gîto li meto p gra cioe di darle qîto luc:acio che semp cre sca. Pero che lanima no e tato psecta i qstauita che no possa crescere a magiore perfectioe damore. So lo el dilectissimounigenito mio fi gliolo mio capo uostro fu gllo a cui no potete crescere alcua psectione: po che esso era una cosa cum meco & io cum lui:unde lanima fua era beata per lunione dela natura mia díuia. Ma uoi pegrini mébri semp sete apti d'crescer i mazor psectõe. No po ad altro stato coe e dicto:da poi ch fiete gioti alultio:ma potete crescere allo ultio medesimo cu al la perfectioe che sara di uostro pia cere mediante la gratia mia.

Repetitione del precedente capitulo. & coe el déonio fugi da qili ch so coiucti ale qute lacrie e coe le molestie di déonio sono uia da gio gere a questo stato, capitulo, lxxxx.

Ora hai ueduto li stati dele lacrime & la differetia loro secondo che e piaciuto ala mia ueri ta di satisfare al desiderio tuo de le prime cioe di coloro che sono i sta to di morte di colpa di pecato mor tale:uedesti che il pianto loro procede dal cuore generalmete: ma pche laffecto onde uiene la lachryma era coroto pero ne enfe coroto & miserabil pianto: & ogni lor ope ratione sono corotte. El secodo sta to e di coloro che cominciano a eo gnoscere li lor mali p la propria pe na che li segta: dapoi la colpa. Que sto e uno comenciamento generale bonaméte dato da me ali fragili li quali come ignorati se anegano zo per el fiume schiuado la doctria de la mia uerita. Ma molti sono gl li che cognoscono li mali suoi senza timore seruile cioe di ppria pe na. Et sene uano alchuni de subito couno grade odio di se medesimi: plo qual odio le reputao degni de la pena. Et alchuni co ua bona sim plicita se dão a seruire a me suo cre atore dolendosi de la offesa che ha no facto a me. Et uero che colui e privato ad agiongere alo stato per fecto:che ua cum gradissimo odio: benche exercitandosi luno & laltro gionge.ma questo gionge prima. Debe adung guardare luno di no rimanere nel timore seruile & lalltro nela tepidita sua cioe che in al la simplicita no exercitandola:non sintepidisse dentrosi che questo e uno chiamore comune. El tertio & el quarto e di coloro che leuati dal

timore sono gióti alo amore & ala speranza gustando la diuina mia misericordia riceuedo molti doni & consolatione da me per lequale lochio che satissa al sentimento del cuore piange, ma per che ancora e imperfecto & miscolato col pianto sensitiuo spuale come dicto e:gion ge exercitandose in uirtu alquato doue lanima cresciuta in desiderio si se giunge & se conforma cum la mia uolunta in tanto che no puo uolere ne desiderare se non quello chio uoglio:uestito de la carita del pximounde tra uno pianto damo re i se del dolore de la offesa mia & del dano del pximo. Questo e uni to cũ la quita & ultima pfectioe do ue esso se congiunge i uerita & do ue e cressuto el fuoco del sancto de siderio dalquale desiderio el demo nío fuge & no puo batter láima ne per injuria che li fusse facta po che ella facta paciente ne la carita del p ximo ne per consolatione spiritua le ne temporale:pero che per odio & per uera humilita la dispregia: E bene el uero che el demonio da la parte sua non dorme mai ma inse gna a uui negligeti che nel tempo del guadagno state a dormire. ma la sua uigilia a questi cotali no puo nocere pero che non puo sustinere el calore dela carita loro ne lo odof delunione che ha facta i me mare pacifico doue lanima non puo esse re ingannata mentre che' stara con giunta in me, si che fuge come fa la

ME

Cti

mosca da la pignata che buglie sul foco p paura che ha del fuoco. Ma se fosse tepita non temerebe ma li anderebe derro ben che spesse uol te ella li mora trouandoui piu cal do che non se imaginaua. Così ad uiene alanima pria che uenga alo stato perfecto unde el demonio p che li pare tepida lientra dentro cu molte diuerse tentatione. ma essen doui punto di cognoscimento & di calore & dispiacimeto de la col pa:resiste ligando la uoluta che no cosenta cum illigamo del odio del peccato & de lo amore de la uirtu. Ralegrafi ogni anima che sente le molte molestie: pero che quella e la ula di giungere a quello dolce& glorioso stato.pero che giati dissi che per lo cognoscimento & odio di uui & per lo cognoscimento de la mia bota: uoi uenite a perfectio ne:unde niuno tempo e ch cogno scatăto ben lanima se io son in lei quanto nel tempo de le molte ba taglie. In che modo telo dico se co gnosce bene uedendosi nele bata glie che non si puo liberare ne resi stere ala uolunta che non habie gl le bataglie & allora puo cognosce re le non essere: pero che se essa sus se alcua cosa per se medesima. si le uerebe quelle bataglie che essa no uole. Cosi adung per questo mo do se humilia cum uero cognosci mento di se: & col lume de la sanz ctissima sede corre a me dio eter/ no per laquale bonta se troua con-

e & ala

na mia

di doni

lequale

ento del

ancorat.

X pianto

o e:gion

lalquato desiderio

a cum la

no puo

in quello

carina de

to damo

a mia &

toeuni

tioe do im & do

incto de

d demo

ima ne

po che

ita delp

Spiritua .

er odio

regia:E

io da la

ma inle

tempo

ire. ma

10 puo

Hinere

odor

mare

10 elle

ta con

refala

servare la bona & sancta volunta che non consente al tepo de le mol te bataglie ad andare drieto ale mi serie ne lequale sesente molestare. Ben hauere adung rasone di con fortarui cum la doctrina del dolce & amoroso uerbo unigenito mio sigliolo nel tempo de le molte mo lestie & pene aduersita & temptatione da li homeni & dal dimonio poi che uacresse la uirtu a farui giù gere ala grande perfectione.

Come quelli che desiderano le lacrime de li ochii & non possono hauere hano quelle del fuoco & TA che casone dio subtrahe le lacrime corporali.capitulo.lxxxxi.

leto te ho de le lacrime perfecte & imperfecte & coe

cuore: di questo uasselo ense ogni lacrima di qualung ra sone le sia & impero tute si possono chiamare lacrime cordiale. So lo adungs la differentia sta nel or/ dinato & disordiato amore & nel amore perfecto & imperfecto fe/ cundo che dicto e di sopra. Resto ti hora a dire per satisfare al deside rio tuo de alcuni che uorebeno la pfectione de le lacrime & no pare che possino hauere. Adungi ce altro modo dochio! Si bene.e uno pianto di fuoco cioe di uero & san cto desiderio elquale se cosumma per affecto damore & uorebe dife soluere la uita sua in pianto podio di se medesimo & salute & laie &

no pare che possa. Dico aduos che costoro han lacrima.di, fuoco .icui piange lo spírito sancto dinanci a me per loro & per lo proximo loro Cioe dico che la diuina mia carita accède cum la sua fiamma lanima che offerisca ansietati desiderii di nanzi da me senza lacrima dochio Dico che gste sono lacrime di suo co & per questo modo diceua che. lo spirito sancto piangea. Vnde q sti non potendo fare cum lacrima offerisseno desiderii de la uolunta che ha pigliato p amore di me. Be che se apreno lochio de lo itellecto uederano che ogni seruo mio che geta odore di scto desiderio phumile & continue oratione dinanzi da me pjange lo spirito sancto per mezo di lui. A questo modo pare che uolesse dire el glorioso aposto io Paulo quando disse: che lo spirito sancto piangeua dinancia me padre cum gemito inenarrabile p uoi. Adung uedi che no e dimeo el fructo de le lacrime del fuoco ch di agima spesse uolte e de magior secundo la misura de lo amore: & po non debe quella anima uenire a cofusione di mente ne li debe pa ref esser priuata di me lequale desi dera lacrime & non le puo hauere per lo modo che desidera: ma dez be desiderare cum la uolunta acor data cum la mía humilita a si & ad altri sccundo che piace ala diuina mia bonta: po che alcuna uolta.io permetto di no darli lacrime cor-

poralmente & p farla stare cotinua mente dinăci a me humilita & cũ continua oratione & desiderio di gustare me: po che hauere da me quello che essa dimanda no li sare be glla utilita che elfa si crede. ma starebesi contenta de hauere quello che ha desiderato & sminuirebe laffecto & il desiderio cum che est sa mela dimandaua siche io per accressimento & non perche dimi, nuisca sotrago a me di non darli. actuale lacrime dochio ma doli le mentale solamente di cuore piene di fuoco de la diuina mia carita. si che uedi che in ogni stato & i ogni tempo farano piaceuoli a me pur che lochio de lo intellecto no se se rimai col lume de la fede da lo ob iecto de la mia uerita eterna cum affecto damore.po che io son me dico & uui infermi & do a tutti alloche e di necessita & di bisogno ala uostra salute & accrescere la pfectione ne lanima uostra. Questa e la uarieta & la dechiarati oe de li stati de le dicte lacrime dechiarate da me uerita eterna a te dolcissima figliola mia. Anegate adungs nel sangue di xpo crucifixo & immaculato agnello unigeito mio figlio lo cũ humile cruciato crescendo in continua uirtu acio che si nutrichi el fuoco de la diuia mia carita i te.

Come i quatro stati de questi pdi cti cinque stati de le lacrime da/ no ifinite uarietade de lacrime. & che dio uole cere seruito come co sa infinita capitulo. lxxxxii.

Velti cing stati bdicti so no coe cinquericipali cana li de ligii ligiro dano abū dantia de ifinita uarieta di lacrime lequale tutte danno uita se sono ex ercitate in uirtu come e dicto. E co me ifiniti no dico che i qîta uita sia ti ifiniti in piato:ma ifinite lechiamo per infinito desiderio de lanima. Hora teho dicto come la lacrima pcede dal cuore & come el cuore la porge a lochio hauendola ricolta ne lo afocato defiderio: fi co me el legno uerde che sta nel fuoco nel quale p lo caldo geme laqua & questo fa perche esso e uerde: po ch se susse secco no gemerebe. Co si sa el cuore rinuerdito p la rinouatione dela gratia & tracta ne la secheza del humore pprio che difecca lanima p lo defiderio affoca/ to. Et pche el desiderio non finisse mai non si satia in questa uita: ma quato piu ama menoli pare amar. & cosi exercita el desiderio sancto che e fundato i carita cu loquale de siderio lochio piage. Ma sepata ch elaia dal corpo & giota a me fine suo no abadona po el desiderio chi no defideri me & la carita & la ca rita del pxio suo ipoch la carita e i trata detro coe dono portadose el fructo d'tute le altre uirtu: e uero ch tmia & finisce la pea si coe io ti dis si:po ch se esso d'sidera me esso me ha in uerita senza alcuo timore de poter pdere quello che tanto tepo ha desiderato. Et in asto mo se no crica la fame ma hauedo fame so-

tinua

िक्वां

tio di

da me

li fare

12, ma

quel

nirebe

the ef

to per

# dimi

n darli

dolile

piene

rica, fi

rogni

e pur

ösese

loob

a cum

in me

ri gl

ogno

lap,

uelta

dell

arate

Tima

nel

mar

iglio

loin

ichi

110.

ti po

e, å

eco

no faciati & faciati hano fame. Ma diloga e il fastidio da la sacieta & la pena de la fame. po che li no man cha alcuna pfectioe. Si che uedi il desiderio uoltro e ifinito: po che al tramente no ualerebbe a uíta alcua uirtu se io susse solamte servito da uui cũ cosa finita. Vñ pche io son dio ifinito altro no hauere se no af fecto & il desiderio uoltro delania ma. Et per questo modo diceno:ti che erão ifinite uarieta di lacrime. & cosi e la uerita p lo modo che di cto ho cioe per lo ifinito defiderio che era unito cu la lacrima. La lacri ma partita che laia dal corpo rima na di fuora ma lassecto de la carita ha tracto a se el fructo de la lachrima & hala confumata si coe laqua sia fuora de la fornace ma el calore del fuoco la cosumata & tracta i se. Cosi adur laia giúta gustar el foco dela divia mia carita e passata dilasta uita cu laffecto dela carita di me & del pximo suo & cu lamore, uni ta col quale getaua lacrima & non ristando mai di continuamente of ferire li loro desiderii beati & lacri mosi se nza pena no culacrima de ochio po che essa e desiccata ne la fornace coc dco e:ma lacria di fuo co di spro sco. Veduto aduum hai cõe sono ifinite.ch pur in qita uita medesima uo e lingua sufficiete a a narrare gui-diuersi piati si fano in glto stato dicto:ma te ho dicta la di feretia de otrostati di lacrie. fructo de le lacrime de li huomeni modani ca.lx xxxiii.



Estoti aduq hora a di re del fructo de la lacri ma getata cum desiderio. Vnde prima ti co-

menciaro de la prima di lei de la le al principio ti feci mentioe cioe di coloro che miserabilmente uiuono nel mondo facendosi dio de le creatur & de le cose create & de la loro ppria sensualita. Vnde uene ogni dano de lanima & del cor po.lo ti dissi che ogni lacrima pro cedeua dal cuore & cosi e la uerita: pero che tăto si duole el cuore quă to essoama. Vnde li homeni del mondo piangono quando el cuo re sente dolore cioe quando e pri uato di quella cosa che esso ama/ ua. Ma molto diuersi sono si pian ti loro. sai quanto. quato e differéte & diuerfo lo amore. V nde per che la radice e corropta cioe el pro prio amore sensitiuo ogni cosa ne esce corropta. Ello e uno arbore che non genera altro che fructi di morte fiori marci foglie machiate lirami soi sono inchinati in fine a terra batuti da diuersi uenti. Questo e larbore delanima & pehe tuti fiete arbori damore:po fenza amo re non potete uiucre: percio che sie te facti da me per amore. Vnde la nima che uirtuosamente uiue ne mette la radice de larbore suo ne la ualle de la uera humilita. Ma qstiche miserabilmente uiuono la hano posta nel monte de la superbia. Vnde perche esso e mal pian-

che non contente al 1420

tato non produce fructi di uita ma de morte. Et li fructi sono le loro opatone ligli sono tuti aueneati de molti & diuersi peccati & se alcuo fructo di bona operatione essi san no:perche e coropta la radice ogni cosa ne esce guasto cioe ch lanima che e in peccato mortale niuna bo na operatione che facia li uale a ui ta eterna: pero che non sono sacte in gratia: ben che non deba lassare pero la bona operatione:pero che ogni bene e rimuerato & ogni col pa e punita. El bene adung che ha facto fuora de la gratia non e fuffi ciente ne li uale a uita eterna come dicto ho. Ma la diuina bota e una iusticia che da remuneratione impfecta si coe a me e data lapfectoe i perfecta. Vnde alcuna uolta & rimunerato in cose temporale. Alcu na uolta li presto il tepo si come in uno altro loco sopra a questa mas teria di sopra ti narrai dandoli spa cio pur perche se possa corregere. Questo anco alcuna uolta gli faro cioe che li daro uita di gra cũ alcũo mezo de li serui mei ligli sono piaceuoli & accepti a me. si come io se cial glorioso apostolo Paulo che per la oratione di fancto Stephão si leuo da la sua infidelita & da le p secutione che facea ali cristiani.siz che uedi ben che in qualung stato esso se sia non debe mai lassare di ben fare. lo te diceua che li fiori di questo arbore erano marci & cosi e la uerita. Li fiori sono le puzolen

ti cogitatione del cuore liquali sono dispiaceuoli a me & sono odio & dispiacimento uerso del pximo suo. Et come lo ladro ha furato lo honore di me suo creatore & hallo dato a se. Questo fiore mena puza di falso & miserabile iudicio elqua le judicio e i dui modi. luno e uer so di me iudicando li occulti mei ludicii & ogni mio ministerio ini quamete ha i odio quello che io li ho facto p amore: & in bufia quello che io li ho facto per uerita & in morte quello che io do puita. Vn de ognicosa codannano & iudi/ cano secudo elloro ifermo parere. & perche se hano aciecato culo p prio amore sensitiuo lochio de lo itellecto & hano ricopta la pupilla dela sanctissima sede:no possono uedere ne cognoscei la uerita. Lal tro iudicio e iuerso del pximo suo unde spesse uolte ne pcede molto male. El misero homo no cognosce se medesimo & se vole ponere a cognoscere il cuore & lo affecto de la creatura che ha in se rasione: & p u na opatiõe che uedera o per parole che olda uora iudicare lo affecto del cuore. ma li serui mei sempre judicano i bene:po che so no fondati i me sommo bene & q sti cotali semp iudicão i male:pero che sono fondati nel miserabil ma le de liquali iudicii molte uolte ne uiene odio.homicidii & dispiaciméto uerso del pximo suo & dilū gaméto damore de la uirtu de li

ita ma le loro

eatide alctio

elli fan

TO OOD

anima

una bo

aleani

o facte

lassare

eto che

enicol

cheha

e fuffi

come

e una

le im-

edoci

Alcu

mein

ma/

di spa

gere.

fato

alctio

pia

iofe

che

phio

lep

1.61

310

edi

idi

ofi

len

ferui mei. & cofi amando seguita/ no le foglie lequale sono le parole che escono de la bocha i uituperio di me & del sangue de lo unigeito mio figliolo & i dano del pximo suo & non si curano daltro che di male dire & codemnare le opatioe mie & di bialtimar & dir male de ogni creatura che ha i se rasone co me facto li uiene & secundo che il loro iudicio porta. & non tegono améte disaueturati al oro che la lin gua e facta solo pe rédere honore a me & p confessare li defecti loro & adopare pamore de la uirtu & in falute del pximo. Or queste so/ no le figliole machiate de la milerabile colpa.pero che el cuore unde sono procedute non era schieto ma molto maculato di duplicita & di molta misera. Quanto perico, lo oltra al danno spirituale de la prinatione de la gfa che ha fco ne laia esce in dano teporale che ple parole uene mutatiõe di stati disfa cimeto de citade & molti homicidii & altri mali:pero che la parola entra nel mezo del cuore di colui a cui essa fu dicta & itra doue non sarebe passato el cortello. Dico che questo arbore ha septe rami liqua li chinano infino a terra de liquali escono li fiori & le foglie p lo modo ch dicto te ho. Questi rami sono li septe pci mortali ligli sono pieni de diuersi & molti pci legati ne la radice & nel carboe d lo amo repprio di se & de la supbia lagle

prima ha facti li rami & li fiori de li molti pensieri & poi pcede la fo glia. de le parole & il fructo de le captine opatione. Stano dico inchi nati ifino a terra cioe ch li rami de pei mortali no fi uoltano altro che ala terra de ognie fragile & defordanata substătia del modo & non mira i altromo se no in che mo se possa nutricare de la terra insatia? bilmete chi mai no sia satia. Insatia bili sono & incorportabili a loro medesimi. & e cosa conuencuole che essi siano semp inqui ponedo sca desiderare & a uoler quella co sa che li da sempisacieta: si coe io te disti. Vñ qita e la casone pche essi no si possano saciare cioe che sem pre apetiscono cosa finita & essi so no ifiniti gto alo ecre po che lo cere loro no finisce mai beche finisca a gra p la colpa del pco mortale Vnde pche Ihomo e posto sopra tute le cose create & non son cose create sopra lui:po no si puo satiare ne star geto se no in cosa magio re di se. Magiore cofa non ce altro che io dio eterno: & pero folo io li posso satiare:ma pche esso ne priuato pla colpa comessa sta i cotivo torméto & péa. Vñ da po la pena li segta el piato. & giugedoli li uen tí p cuoteo labor de lamore de lap pria sesualita doue esso ha seo ogni suo pricipio:malí ucti sono diuersi coe tu olderai. Coe li pdicti pi angitori modani sono percossi da otro diuersi ueti capi. lxxxxiiii.



Vestí cotalí sono batu ti da molti ucti: po ch o ucto de prospita o ucto

de aduersita o di timor o di coscictia che sono gtro ueti. Fl ucto de la pspita norrica la supbia cũ molta psumptiõe cũ gradeza di se & cu auilimeto del pxio suo. Et se e signore ua cu me la siusticia & cũ uấta di cuore & cũ imudicia di corpo & di mente & cu la ppria re putatiõe & cũ molte altre cose che seguio da po gste legle la ligua tua no potrebe narrare. Quelto neto de la pspita e corropto i-se. pche e corropta la pricipale radice de lalbore unde ogni cosa se corrope pe rochio che mando & dono ogni cosa che ha eere son sumamete bo no & poebono cioche i glto ucto pspo. Vnde neli segta piato pche el suo cuore no e saciato po che de sidera filo che non puo hauere & no potedolo hauere ne ha pena & ne la pena piage:po che gia ti dissi! che lochio uole satissare al cuore. Da po allo uene uno uéto di timo re seruile nel qle li sa paura lobra sua temedo di pdere la cosa che es so ama unde esso teme di pdere la uita sua medesima o filla de figlioli o daltre creature o teme di pdere lostato suo o de altri p amor pprio di se o honore o richeza. Questo ti more no li lassa possedere el dilez cto suo i pace & gito e p che ordia tamte sedo la mia uoluta no lo pos sede: & polisegta timore servile &

paurolo. Et e facto feruo miserabi le dei peccato & tale se puo riputa re alla cofa a cui serue p lo peccato & no e nicte: adunque elso e uenuto a niète. Mêtre che il uéto del timo re la pehosso & esso ginge allo de la tribulatioe & de la aduersita de lagle esso temeua & lo priua di gllo che esso hauea & questo e alcua uolta i particulare & alcuna uolta i generale. Generale e que privato dla uita ch aliora p forza dela mor te e priuato de ogní cosa. Alcuna uolta dico che pticulare cioe qui le ua una cola & qñ una altra. o la sa nita o figlioli o richeze o stati o ho nori scdo che io dolce niedico uedo che ue e di necellita ala ufa salu te: & poue le ho date. ma pche la fragilita ura e tuta corropta & senza alcuno cognoscimero no gusta el fructo de la paticua: & po gña ipaciétia scădali & murmuratione: odio & dispiacimeto uerso di me & dele mie creature. Et quello che io ho dato puita riceuuto i morte cũ glla misura di dolore chesso ha uea lamore Vnde hora e coducto a piáto afiligitivo de ipacictia che disecca laia & amazala tolicdoli la uita de la gra & disecca & cosuma el corpo & aciecalo spiritualmente & corpalmète & privalo dogni di lecto à tolieli la spanza po che pri uato digila cosa ne lagle hauea dis lecto à doue hauea posto lo affecto & la fpanza & la fede fua fiche piage, à no solamete la lacria fa ue

batu

ocho

oueto

timof

ueti.Fl

upbia

eza di

uo. Et

अंद्रांश

atia di

priare

Me che

ma tua

लाउंग व

phee

telal.

pepe

ogni

ite bo

ucto

pche

r de

rede

na ôc

dilli

170.

timo

ours

reel

rela

lioli

ere

rio

oti

dia nol

nire tati incouenteti ma il desordinato affecto & dolor del cuore un epceduta la lacria:po che non la la crima de lochio in se da morte & péa:ma la radice un essa pced cioc lamore, pprio desordéato del cuor che se il cuore fosse ordiato di gra la lacria sarebe ordiata & costrizerebe me dio eterno a farli mileriz cordia:ma peh diceua ch qîta lacri ma da morte.pch esta e il messo ch ui maifesta la morte & la uita che e nel cuore, diceua che ueniua anco uno uéto di oscietia & gito sa la di uina mia bota:po ch haucdo puato cu la pspita p trarli p amore & col timore acio chi piportunita dri zasseno el cuore ad amare cu uirtu no seza uirtu & e puato co la tribu lative data p ch cognoscáv la fragi lita & poca fermeza dl modo. Ad alcui altri poi chi qilo no gioua do unostimolo di colcietia pche si leuino ad aprire la bocha uomitan/ do la marza de li peccati p la scă co fessioc.ma essi coc obstinati & dri ctaméte riprobati dame p le iniqua te soe non hano uoluto riceuere la gratía mia i alcuo mo. V n fugeno lo stimolo de la coscictia & la uano passado cu miserabili dilecti cum dispiacer mio &del pxio loro. Tu to afto ladiuiene pehe e corropta la radice cu tuto larbore & ogni co salseimorte & stano i pene & in piáti & amaritodiae coe dicto e.& se essi no si corregeo metre che ha no el tpo di poter usar el libero ar

bitrio passano da questo plato dato in tepo finito & giugeno cu esfo al piato ifinito: si che el finito li tor na ad infinito: po che la lacrima fu getata cum ifinito odio de la uirtu cioe col desiderio de laia fondato i odio elquale e finito. Vero e che le hauesseno uoluto ne sarebeno usciti mediate la mia diuia gratia nel tépo che esti erao liberi no obstate chio dicesse eere isinito & ing to alo effecto & alo eére de laia:ma no lodio o lamore che fuste ne laia po che metre che siete i questa uita potete amar & odiare scdo che di uropiacere. Ma se sinisse i amore di uirtu riceue ifinito bñ & se finis se i odio staisito odio riceuedo la eterna dănațioe si coe io ti dissi qui io te cotai che sanegauano plo fiu me in tanto che non possono desi derare bi priuati de la misericordia & de la carita fraterna lagle gu stano li sanctiluno cu laltro cioe la carita di uoi pegrini & uiandanti i questa uita posti qui da me p giù gere al termine uostro di me uita eterna. V nde ne oratiõe ne elimo fine ne alcune altre opatione li ua le. Esti sono mebri tagliati dal cor po de la diuina mia carita:pero ch mentre che uisseno no uosseno ee re uniti ala obedientia di scti mei comadameti nel corpo miltico de la sancta chiesia & ne la dolce sua obedietia.unde uui tracte el lague de lo imacul ito unigenito mio fir gliolo & pero riceuco el fructo de

la eterna danatione cui piato & stri dore de denti. Questi sono quelli martiri del demonio de liquali io te dissi siche el demoni o li da quel lo fructo che esso ha per se. Adun quedi che questo piato da fructo di pena in questo tepo finito & ne Initimo li da la infinita couerfatoe de li demonii.

De li fructi de le secunde de le

fructi che riceuono co

terze lacrime cap.lxxxxv. Estoti hora a dire de li

loro che se comencião a leuare da la colpa per timore de la pena ad acquistare la gratia. Vnde algti sono che esco. no de la morte del peccato morta le ptiore de la péa: Questo e il generale chiamare coe dicto ho Che fructo riceue afto! Riceue chi co mécia a uodare la casa de lasa sua de la imudicia mudando el libero arbitrio dal tiore de la pea. Et poi che ello ha purificata laia da la col pa ne riceue pace di coscietia & co mécia a dispoere lassecto de laia& ad aprif lochiode lo itellecto a ue dere el luoco suo po chi pria chi sus se uodo nol uedeua:ma ñ uedeua altro che puza di molti & diuerfi pci. Comécia a riceuere cofolatioe po ch el uerme de la coscietia sta in pace qui aspectado di findere el ci bo de la uirtu. si coe sa lhomo che põi che ha sanato lo stomaco & tra ctone fuora li huori driza lo apeti toa prédere el cibo. Cosi qui cota

li aspectano pur che la mane del li bero arbitrio co lo amore del cibo de le uirtu li apparechi: poche dap po laparechiare aspecta di mazare Et cosi e ueramete: poche exercitá/ do lanima el primo timore uodan dose de li peccati lo affecto suo ne riceue el secudo sructo cioe el secu do stato de le lachryme doue laia p affecto damore comécia a fornire la casa di uirtu ben che ipersecta:se ancora poníamo che sia leuata dal timore riceue cosolatioe & dilecto poche lamore de lanima sua ha riceuuto dilecto de la mia ucrita che son esso aore. Et p lo dilecto& con solatioe che troua i me comécia ad a mare molto dolcemete sentendo la dolceza de la cosolatioe mia o da lecreature pme. Exercitado adun que lamore ne la casa de laima sua elqle e itrato dreto poi chel timore lhebe purificata comencia a riceue re li fructi de la diuina mia bonta unde hebe la casa de lanima sua & poi che lamore e itrato a possidere comecia a gustare riceuendo molti uarii & diuersi fructi di cosolatioe Nelultimo pleuerando riceue fructo di poere la mensa.cioe poi che laia e trapassata dal timore alamore de le uirtu si pone ala mensa sua giuta ale tercie lachrime. Pone dico la mesa de la sactissima croce nel cuore & ne la nima sua:poi che laposta trouădoue el cibo del dolce& amoroso uerbo elquale dimostra lo honore di me patre & salute uo

old stri

quelli

qualifo

da quel

- Adun

1 fructo

lo & ne

etfatoe

de de le

lire de li

1000 co

Deperio

pa per

Mare la

esco1

morta

eil ge,

no Che

chi co

u fua

libero

t poi

la col

1800

aja&

gane

to ful

deua

uera

atiõe

ain

dd

che

114

peti

stra p laquale fu aperto el corpo de esio unigenito mio figliolo dadosi a uoi i cibo: allora comencia a man giare lo honore di me & la falute de lanime co odio & dispiacimeto del peccato. Che fructo riceue laní ma di questo tercio stato! Dicotelo riceue una forteza fondata in odio sancto de la ppria sésualita co uno fructo piaceuole di uostra humilita co una paciétia che toglie ogni sca dalo & priua lanima dogni pena. po che il coltello de lodio amaza la ppria uoluta doue sta ogni colpa. poche solo la uoluta sensitiua se sca daliza de le iniurie de le psecutioe in le cosolatioe téporale & spiritua le come di sopra ti dissi & cosi uiez ne a spacientia. Ma pehe la uoluta e morta co lachrymoso & dolce de fiderio:comécia a gustare lo fructo de la lachryma de la dolce pacietia o fructo di grade suavita quato sei dolce achi te gusta & quato sei pia ceuole a me:che stado nel a amariz tudine gusta la dolceza nel tépo de la iluria riceue la pace nel tepo che sei nel mare tépestoso & che li uen ti piculosi batteno cole grade ode la nauicella de laia tu sei pacifica & trăquilla seza alcuo male ricoperta la nauicella co la dolce eterna uolu ta mia unde ha riceuuto lo uestime to di uera & ardétissima carita acio che aqua no ui possa itrare. O dile Aissima figliola quelta pacictia e re gina posta nela rocha de la forteza essauice & no e mai uita & no e so

la ma e acompagnia a co la pseuerătia. Esta e el mirolo de lacarita: es sa e colei che manisella el uestimeto de essa carita. essa e il uestimeto nu ptiale:& se e roto di perfectione:aco el manifesta sentedo subito el co trario de la ipacicija. Tute le uirtu le uirtu si possono alcuna uolta o/ cultare moltrádosi pfecte eslendo ipfecto excepto che alle no si posto no nascodere po che se questa dol ce pacietia mirolo di carita enelanima essa mostra che tutte le uirtu sono viue & psecte & se essa no li e maniselta che uirtu tutte sono ipse cte & no sono giute ancora ala mé sa de la sanctissima croce doue essa paciétia su côceputa nel cognosci/ meto di se medesimo & nel cogno scimcio de la mia bota i se & partu rita da lodio sancto & unta di uera humílita. A questa paciena no e de negato el cibo de lo honore di me & de la falute de lanima ma esta e alla che maza cotinuamete:&cosi e la uerita.Rifguardala cariffia mia figliola ne li dolci & gloriofi marti ri che col sostenere mangiauano el cibo de laic:la morte loro daua uira resuscitauão li mortiecaciaciaua no le tenebre de peccati mortali.el mondo con tute le sue gradeze & si gnorico la loro poteña no si poteuano defedere da loro p la uirtu di qita regina dolce pacietia. Quetta uirtu e coe lucerna i sul cadelabro: gito e el gloriolo fructo che da la la chryma giota ne la carita del proxi

mo suo mágiado cibo co lo suo im matulato agnello unigenito mio si gliolo co cruciato & anxietato desi derio & co pena itollerabile de los sesa di me creatore suo no pena assigitiua: poche lamore con la uera pacicia amazo ogni timos & amo re pprio che da pena: ma e pena co solitiua solo de lossesa mia del da no del pximo siduta i carita laqua le pena igrassa lanima & godeno i sieme poche e uno segno dimostra tiuo che dimostra me essere p gratia ne lanima.

Del fructo de le quarte lachryme unitiue capitulo.lxxxxyi.

Icto te ho del fructo de

6

ala

ne

ala

199

Ro

iur

no

ne

111

to

le tercie lachryme: segta aduquel quarto & ul timo itato de la lachry, ma unitiua elquale non e seperato dal tercio come e dicto ma fono ûi ti isieme si coe la carita mia cu quel la del pximo & luna códisce laltra ma e i táto cressiuto gionta al quarto che no tato che porti co pacietia coe di sopra ti dissi ma co allegreza le psecutioe desidera i tanto che dispregia ogni recreatione da qua lug lato li viene pur che si possa co formar co la mía uerita christo cru cifixo. Quella aduque riceue uno fo co di quiete di méte una coiunctio ne facta p sétiméto ne la misericor dia mia dolce diuina doue gulta el lacte si come el fáciullo che pacificato se riposa al pecto de la madre Extenedo i bocha el pecto de la ma

tre trae a se el lacte col mezo de la carne. Cosi lanima giota a questo ultimostato se riposa al pecro de la diuina mia carita tenedo ne la boc cha del facto defiderio la carne di xpo crucifixo cioe sequitado le ue stigie & la doctria sua:peroche coz gnobe bene nel terzo stato chi no li couenia andare p me padre: poche in me padre eterno no puo cadere pena ma si nel dilecto mio figliolo dolce & amoroso uerbo: & uoi no potete andare fenza pena:ma con molto sostenere gi Jgere ale uirte p uate.siche adüq: si riposa al pecto di xpo crucifixo che e essa ucrita & cosi trasse a se el lacte de la uirtu ne lagle uirtu hebe uita de gra gultan do i se la misericordia mia diuina che daua dolceza ale uirtu & chosi c la uerita: poche le uirtu i loro no erano dolce ma fono facte dolce p che surono sacte & coincte i me amore divio cioe che laia no hebbe alcuno rispecto a sua ppria utilita ne ad altro che alo honore di me & ala salute de lanime. Or riguar dol ce figliola gto e dolce & gloriolo q sto stato nelgle laia ha facta táta con iunctione al pecto de la carita che no si troua la bochasenza el pecto ne il pecto seza el lacte & cosi gsta aia no si troua senza christo crucia to ne senza me padre eterno loqua le troua gustado la soma eterna dei ta. O chi uedesse se ipiscono le por tetie di glla anima. La memoria se pre di cotinuo ricordameto di me

o suo im to miofi

ctato defi

ile delos

penast.

in la uera

of ix amo

e penaci

så del di

fita laqua

godenoi

dimoltra

Tep gra

e lactory,

ructo de

me: seg,

mode ul

ilactivi

[epotato

[ono aj

ou quel

e lalma

al quar

pacietia

allegre

nto che

da qua

ollaco

to cru

uno fo

inctio

Ticol

ultad

acifi-

adre

ma

IFI.

tracto a se p amore li beneficii mei non tanto lacto di beneficii ma laf fecto de la mia carita chon che io li ho donati. Et singularmète el bene ficio de la creative uededosi creato ala ymagie & similitudie mia nelā le beneficio nel prio stato dicto co gnobe la pca che la igratitudie li se quitaua & posileuo da le miserie nel beneficio del sangue di x60 do ue io el recreai a gratia lauádoui la facia de laie uostre de la lepra del peccato doue laia troua nel secondo stato una dolceza gustádo la dol za de lo amore & il dispiacer de la colpa ne lagle essa uede che táto era dispiaciuto a me chio lhauca pu nita sopra el corpo de lo unigeito mio figliolo. Dapo qto ha trouato lauenimeto de lo spirito sancto elg le dechiaro & dechiara laia de la ue rita. Quando riceue laia gito lume Riccuelo poi che cognossiuto per lo prio & secodo stato el beneficio mio in se. Alhorariceue lue pfecto cognoscedo la uerita di me patre eterno cioe che p amore laucua creato per darli uita eterna: quelta e la ucrita. & glta ucrita ucho ma niseltara chon lo sangue di christo crucifixo. Poi adunque che la cognossiuta lama amádola el dímostra amindo schietamente quello chio amo & o diado allo chio ho i odio. Et cosi trouaua el tercio stato de la carita del pxio. siche aduce la meoria a qito pecto se ipisse passata ogi ipfectioe:poche se ricordata

& hatenuti i se li beneficii mei lo intellecto ha riceuuto el lue: poche mirado detro ne la memoria cog gnobe la uerita & pdendo la cecita delamore pprio rimase nel sole de lo obiecto di xbo crucilixo doe co gnobe dio & homo. Oltra a qîto cognoscimento p la unione che ha facta si leua ad uno lume acquistato no p natura si coe io ti dissi ne p fua ppria uirtu adopata ma p gratia data da la mia dolce uerita lagle no dispregiaua li anxietati desiderii ne le fadighe lequale ha offertte dinăzi ame. Vnde alhora laffecto che ua drieto alo nellecto se unisce co pfectiffimo & ardétiffimo amo re.& chi mi dimadasse chi e qsta a nima: direi e unaltro me facta p co iunctioe damore. Quale sareb. be qua lingua che potesse narrare la excellétia di questo ultimo & uni tiuo stato&li fructi diuersi & uaria ti che riceue essedo piene le tre potentie de laia! Questa e quela dolce cogregatioe de lagle ne li tre scaloni generali ti feci metioe dichiarata sopra la parola de la mia uerita. no e sufficiéte la ligua a poterlo nar rare:ma bene il dimostrano li sancti doctori illuminati di alto gloriolo lue che co esto spianauano la fancta scriptura. Vnde hauete dal g'oriofo Thomaso daquino che la sciétia sua hebe piu p studio de ora tiõe & elevatiõe di mête & lue de i tellecto che p studio huano: elquale Thomaso su uno lue chio ho mes-

so nel corpo mistico de la scà chie, sa'spégendo le tenebre del errore. Et se ti uolgi al glorioso Iohani eua gelista unde li quatro lumi esto acquisto sopra el pcioso pecto di xpo mia uerita col gle lue acqstato euan gelizo me cotato tempo. & cosi discorredo tutti ue lhano manifestato chipuno modo & chip unaltro. ma lo itriseco sentimeto & la iesta bile dulceza & la pfecta unione tu no lo potresti narrar co la ligua tua po che cosa finita. Questo pare ch uolesse dir Paulo dicedo ochio no puo uedere ne prechia a udire ne cuore pesare quato e il dilecto & il bene che riceue & che ne lultimo e aparechiato a quelli che i uerita me amano. O ĝto e dolce cotale másio ne: dolce sopra ogni dolceza cô la pfecta coiunctione che lanima ha facta i me che no ze i mezo la uolu ta de laia medesima poche essa e sa cta una cosa có meco. Essa getta odore p tuto quato el mondo & fru cto di cotinue & humile oratione. Lodore del desiderio crido p la sa lute de laie co uoce seza noce huma na cridado nel conspecto de la diuia mia maiesta. Questi sono li fru cti unitiui che mă gia lania i questa uita ne lultimo stato acquistato con molte fatighe lachrie & sudori . & cosi passa co uera pseuerantia da la uita de la gra & da gîta côiúctione lagle e anco ipfecta: ma e pfecta in gra ala unione durabile & eterna. ipfecta dico che e metre che ligata

&

101

me

nai

lor

ceu

me

na

gra

pdi

titi

nel corpo:pero in questa uita no si puo saciare di quello che desidera & anco perche e ligata co la peruer sa lege laquale se adormentata p lo affecto de la uirtu:ma no e morta & poessa si puo desidare se leuasse lo instrumento della uirtu che la fa dormire:& perho e dicta iperfecta coiuctioe, ma quelta ipfecta unione el coduce a riceuere la pfectioe durabile laquale non li puo essere tolta p alcuna cosa che sia si choe io tí disti narradoti deli beati i me gu sta cogultatori ueri i me uita eterna somo eterno bá che mai no finisco Coltoro hano riceuuta uita eterna in cotratio di coloro che riceueteno el fructo del piáto loro morte e ternale. Costoro dal piato sono giù ti ala alegreza riceuedo uita sempiterna & co lo fructo de la lachrima & con la affocata caritade cridano & offeriscono lachryma de soco p lo modo dicto di sopra dinanzi ad me per uui. Hora te ho fornito di narrare li gradi de le lachrime & la loro perfectione & il fructo che ri ceue lanima de esse lachrime & co me li perfecti riceueno me uita eter na & li iniqui la eterna danatione.

Come questa deuota anima regraciádo dio de le dechiaratióe de pdictistati de lachryme li fa tre petitióe capítulo. lxxxxvii.

chier

ettore,

ani mi

effoac

dixpo

toeuan

colidi,

fifestato

naltro.

la ieffa

posen

igua tua

pare di

chio no

dire ne

toas

rimoe

Tita me

e máfio

74 co 1

ima ha

a pola

Mach

ttta o-

& fru

tione.

pla la

huma

la di

Il fru

quelta

to con

rt. a

dala

Hone

tain

1112,

Calla

Llora quella anima an xietata di grandissimo desiderio p la dolce de chiaratioe & satissactio

ne che hebe da la uerita sopra li di ctistati. diceua come iamorata gra tia sia a te sommo & eterno padre satisfacitore de li sancti desiderii & amatore de la salute nostra el quale p amore ne hai dato lamore nel te po che erano in guerra cocepto col mezo delunigenito tuo figliolo. p questo adunque abisso de lasfocata tua carita te adimado di gratia& misericordia che acioche schietamente io possa cogiungere me a te & colume & non con tenebre pla doctrina de la tua uerita acciochio possa uedere due altri iganni de li/ quali io temo che non ce fiano o ce possano esfere. Voria padre eter no che prima che io ensisse de que sti stati tu meli dichi arassi.luno si e che se alcuna uolta fusse o a me o ad alcuno altro seruo tuo auenuto alcuno per confilio di uolere ferui reate:che doctrina io lo debo dare. Ben che di sopra so dolce dio e terno che tu me ne dichiarasti in gl la parola che tu dicesti io son colui che me dilecto de poche parole & di molte opatione:nodimeo se pia ce ala tua bota tocarne ancora alcu ne parole mi sera di grande piace re. Et anco se alcuna uolta pregando io per le tue creature & singular métep li fui toi io trouassi ne la ora tiõe nel lume la mête disposto pare domelo uedere che csio si goda di te & ne lattro mi parelle che fusie la méte tenebrosa debojo padre e terno o posso iudicare luno i luce

& laltro in tenebre! O se io uedessi luno andare co gratia di penitetia & laltro no: debbo io iudicare che magiore perfectione habi colui chi sa magiore penitetia che colui che no la fa. Pregoti aduq: che acioche 10 no sia iganata dal mio poco ue i dere tu me dechiari i particulare ol lo che tu mai dicto i generale. La secoda cosa de laquale so ti diman do si e che tu me dichiari meglio so pra el segnio che tu me dicetti che riceue lanima qudo e uisitata da te se essa e da te dio eterno o no. Vn de se bene mi ricorda tu me dicesti uerita eterna che la meterimaneua i alegreza & innanimata ala uirtu. Vorei aduq sapere se gsta alegrez za puo esfere co igano: io me tene rei solamente al segno de la uirtu. Quelte sono quelle cose lequale so ri domando acioche i uerita io pol sa seruire a te & al proximo mio& no cadere i niuno falso iudicio uer so le tue creature & de li scrui tuoi: poche mi pare che il iudicio cioe el judicare dalungi lanima da te: po no uorei cadere in alto icouenieie.

Come el lume e necessario a ogni anima che uole servire a dio i uerita & prima del lume generale capitulo.lxxxxviii.

Llora dio eterno dilectădosi de la sete & same di quella anima & de la schieteza del cuor del desiderio suo col gle ela dimă

daua di uolerli seruif uolto lochio de la pieta & d la misericordia sua uerso di lei dicedo.odilectissima o carissia o dilecta filiolad sposa mia leuati sopra di te & apri lochio del itellecto tuo a uedere me bota ifini ta & laore ieffabile chio lo ho a te & ali altri serui miei. Et apri lorec chia del fentimento del desiderio tno po che altramete se tu no uedes si potretti udire ne cognoscere la mia uerita. & po uolio acioche me glio tu la cognosca che tuti leui sopra al fentimento tuo cioe sopra el scrimeto sensiciuo. Ecto che mi di lecto dela tua dimada & del tuo de sidrioti sausfaro:no ch dilecto pos sa crescere a me di uoi: poche io so colui ch fo crescerejuoi & ñ uoi me ma dilectomi'nelmio dilecto med simo dela factura mia. Alora filla a nima obedi leuadosi sopra di se. p cognoscere la uerita di gllo che dimadaua. Alora dio eterno disse a lei acioche tu meglio possi iredere quello che io ti diro:io mi referiro al pricipio di quello che mi diman daui cioe sopra trelumi che escono dí me uero lume: luno de li qualí e uno lume generale i coloro che so uo ne la carita comune. ben che di cto te habí de luno & de laltro: no dimeno molte chose di quelle che io te ho dicto:te diro acioche il tuo basso itédiméto meglio itéda quello chetu uoi sape. Li doi aduq altri lumi sono di coloro che son leuati dal modo & uogliono la perfe

gr

uí

00

fiat

fet

far

lep

noi

frag

una

mer

**ftro** 

alcu

me

So p

tral

crioe. Et sopra di questi dichiariro ro di quello che me hai dimandato dicendoti piu i particulare quel lo che io ti tochai in comune. Tu sat si come io ti disti che senza el lutue niuno puo adare per la uia de la rasone el quale lume di rasoe tra cto e da me uero lume con lochio de lo intellecto & col lume de la fe de che io ue ho dato nel sancto baz ptismo se uoi da uoi non remouete per li uoltri defecti.nelquale baptismo & mediante la uirtu del să gue de lo unigenito mio filiolo riceueste la forma de la fede la quale fede exercitata in uirtu con lume de la rasone laquale rasone e ilumi nata da questo lume ue da uita & & ue fa andare per la uía de la ueri ra & co esso giungere a me uero lu me & senza esso giungereste ale te nebre. Dui lumi tracti da osto lue ui sono necessarii de hauere & an co el tertio. El primo e che uni tutti siati illuminati in cognoscere le co se transitorie del mondo lequal pas sano tutte come il uente. Ma non le potete ben cognoscere se prima non cognoscette la propria uostra fragilita quanto esta e inclinata co una lege peruerfa che e ligara ne le membre uostre a ribellare a me uo stro creatore. non che p questalege alcuno possa essere constrecto a cor mettere uno mínimo peccato se es so no uole ma bene impugna con tralo spirito & no diedi queita leg ge perche la mia creatu ra che ha in se rasone susse uinta:ma perchee.

lo lochia ordia fua

hilliman

Posa mia

achio del

pots Hip

ohoak

**Pri lora** 

defidence

Douedel

tofette la

toche me

ri levi la

Eloprael

the mid

el ruo de

ecto pol

driolo

auoi me

cto med

tradilar

Idile. p

chedi

disse a

iredere

referiro

diman

elcono

quali e

iche so

chedi

TO: 110

He che

tuo!

quel

onle

cert;

sa acrescesse & prouasse la uirtu ne lanima:poche la uirtu non si puop uare se non per lo suo corrario, un de la sensualità e contraria alo spiri to: & pero in essa sensualita pua lanima lo amore che ha in me creato re suo. Quando el proua. Quado con odio & dispiacimento si leua cotra di lei. Et anco li dedi questa lege per coseruarla ne la uostra hu milita. Vnde uede che creado lani ma alymagine & similitudie mia& ponedola i tata dignita & belleza. io la compagnai co la piu uile cosa che sia dandoli la lege peruersa cio eligandola con lo corpo formato de piu uile de la terra acioche uede do la belleza sua no leuasse el capo per superbia uerso di'me. Vnde el fragile corpo achi ha questo lume e casone di far humiliare lanima & non ha alcuna materia di superbi re anco di uera & pfecta humilita. siche uedi che questa lege non con strige ad alcuna colpa di peccato p alcuna sua impugnatione: ma eca sone di farui cognoscer uoi medesi mi & di cognoscer la poca fermeza del modo. Questo aduos debe ue dere lochio dè lo itellecto col lume dela sactissima fede d lagle io ti dif si che era la pupilla de lochio. Que sto e quello lue necessario che gene ralmente e di bisogno ad ogi creatura che ha i se rasõe a uolere ptici pare la uita de la gra in glungs stato se sia a uolere pticipare el fructo del sague de lo imaculato agnello. gîto e il lume comue cioe ch com

namente ogni persona el debeha uere come dicto e & chi non lo ha uesse starebe in stato di dannatioe & questa e la casone che essi no so no in sta to di gratia non hauendo el lume:pero chi no ha el lume no cognosce el male de la colpa ne chi ne e casone & perho non puo schi uare ne odiare la casone sua. Et co sichi non cognosce el bene cioe la uirtu non puoamare ne desidera re me che sono esso bene nela uir tu che ioue ho data come istrume to & mezo a darui la gratia mia & me uero bene. siche uedi di quato bisogno e questo lume:pero che in altro non stano le colpe & li pecca nuostrisenon inamare ollo chio odio & i odiare quello che io amo io amo la uirtu & odio el uitio.chi ama adunque el uítio & dia le uír tu:offede me & e priuato de la gra tia mia. Questi uano come ciechi: pero che non cognoscendo la caso ne del uitio cioe el proprio amore sensitivo non odia si medesimo ne cognosce el uitio ne el male che li sequita per lo uitio ne cognosce la uirtu ne me che son casoe de darli la uirtu che li da la uita nela digni ta ne laquale esso si conserua & uie ne a gratia con lo mezo de la uirtu siche uedi che el non cognoscere li ecasone del suo male. Et auui adung bisogno hauere questo lue come dicto e.

Di quelli ligli hano posto el loro desiderio piu in mortificare el corpo che la ppria uolunta ca. lxxxxix



Oi che lanima e uenu-ta & ha acquistato el lu me generale del quale

121

(en

chi

TOI

me

COL

10 t

110 4

lapp

uolu

HOLL

reid

mon

perp

uerlo

glion

loigi

si per

dein

com

hoffe

leneal

ce dent

ellane

fosseue

pholo

prima o

podo

latione ala falu

io te ho dicto non deb be star contenta:peroche metre che siete peregrini in questa uita siete per crescere & douete crescer &ch! no cresce ipso sacto torna i drieto. Vnde debe crescere o nel comune lume che esso ha acquistato media te la gratia mia o esso debe con solicitudine ingegnarsi de andare al secundo lume perfecto & dal imp sectogiogere al persecto peroche con lume se uole andare ala persectione. In quello secundo sume per fecto sono due mainer di perfecti. pfecti dico che sono leuati dal co mune uiuere del mondo: & in que sta persectione sono dui stati. Luo. che sono alcuni che persectamente si dáo a castigare el corpo loro sace do aspera & grandissima peniten. tia. Et acioche la sensualita loro no ribeili ala rasone tuto hano posto el desiderio loro piu in mortificare el corpo che in amazare la loro ppria uolunta si come in uno altro loco tí dissi. Costoro si pascono ala mé sa de la penitentia & sono boni & perfecti se essa e fondata i me co lu me di discritioe cioe co uero cogno scimento di loro & di me & co gra de huilita & tuti coformati ad ellere congiunti ala uolunta mia & no di quella deli homini ma se no sul seno cosi cioe che non susseno con

uera humilita uestiti de la uolunta mia spesse uolte offenderebeno lo ro pfectione facendosi judicatori di coloro che no uano per alla me desima uía che uáno essi No sai ch a giti cotali li auenirebe gito: pero che hano posto piu studio & defirio i mortificar el corpo che i ama zare la ppria uoluta. Quelli cotali semp uogliono elegere li tepi & lo chi & le cosolarione de la méte alo ro modo & anco le tribulatiõe del modo & le bataglie del dimoio si come nel secundo stato iperfecto io ti narrai. Costoro dico se igana no daloro medesimi inganati da la ppria uolunta laquale ti chiamai uolūta spirituale. Dicono ifra si jo uorrei questa cosolatiõe & no uor rei ofte bataglie & molestie dal de monio & gia nol dico per me: ma per piu piacere a dio & per piu ha uerlo p gra ne laia mia:po che me glio mel pare hauere & piu seruir lo i questo mo che in quello. Et co si per questo modo spesse uolte ca de in pena & in tedio & diuenta i comportabile a se medesimo & co si offende el suo stato psecto & no se ne auede ne se auede che li giace dentro la puza de la superbia & essa ue giace:pero che se essa no ui fosse ueramete humile & no psum pruoso uederebe col lume: che jo prima & dolce verita do stato tem po & locho consolatione & tribu/ latione secundo che di necessita e ala salute uostra & a compire la p,

deb che

lete

(ch!

cto,

une

di

So.

cal

mp

Pi. co pe

nte icé en no de de

fectione ne fanima alaquale io lo electa: & uederebe che ogni cola do per amore & pero chamore & reueretia debe riceuere ogni cola fi coc fano li fecudi cioe ch uene al tertio de ligli io ti diro che fono lu no di ghi doi stati liquali stano in questo psectissimo lume.

Del tertio pfecto lume & de la ragiõe & de le ope de lanima unita ad esso lume & duna uisione chi questa anima ebe nelqle tracta del modo di uenire a psecta purita &

del non judicare cap.c.



Vesti cotali cioe sono li tertii che uiene ad eë re el secundo a gsto ch

e dco & giúti che sono a quelto glorioso lume sono perse cti i ognistato che essi sono & cio che io pmetto aloro ogni cosa hano i debita reueretia si coe nel terzo stato d laia unitiuo io ti feci me tione. Questi se riputano degni de le pene & de li scandali del modo de essere prinati de le cosolatione pprie & di qualungi cosa se sia. Et coe si riputano degni dele pene co si si riputano degni del suoco chi seguita a loro da poi la pea. Colto ro nel lume hão cognossiuta & gu stata la eterna uoluta mia lagle non uole altro che lo uostro bene: & pr che siati sanctificati in me ue lo do & permetto. Poi adung che lanima la cognosciuta si se ne e uestita & non attende ad altro se no a ue dere in che modo possa conserua-

re & crescere lo stato suo perfecto per gloria & laude del nome mio: aprendo lochio de lo intellecto cu lo lume de la fede ne lo obiecto di christo crucifixo unigenito mio fi gliolo amando & seguitado la do ctria fua laquale e regula & uía ali perfecti & ali impersecti. Et uede do ch lo immaculato agnello mia uerita l da doctrina di perfectioe si sene iamora la persectioe e quel la che cognobe uedendo questo dolce & amoroso uerbo unigeito mio figliolo che se notrico ala me sa del sancto desiderio cercado lo honor di me padre eterno & la sa lute uostra. Et cu questo desiderio corse cu grade solicitudine ala op probriosa morte de la croce & co pii la obedientia che li fu impolta da me padre non schiuando fatiga ne ritraendosi per uostra ingra. titudine & ignorantia di non cognoscere tato beneficio dato a uvi ne per persecutione de sudei ne p scherní uílanie & mormoratione & cridi di populo: Ma tutte le traz pallo come uero capitaio & come uero caualiero ilquale io hauea po sto in sul campo de la bataglia eco batere per traruí de le mane del de monio & perche fuste liberi & tra cti de la piu puersa seruitu che uni potesse hauere & perche esso ue in segnasse la mia doctria & la regu la sua per laquale poteste giunge reala porti: di me uita eterna cum la chiaue del pretioso suo sangue

sparto cum tanto fuoco damore & odio & dispiacimento de le colpe uostre. Quasi uidica questo dolce & amoroso uerbo mio figliolo. Echo chio ue ho facta la uía & ue ho aperta la porta col sangue mio non siate uui adunque negligenti a seguitarla ponedoui a sedere cu amor proprio di uui & cum igno rantía di non cognoscere la uia & cum presumptione di uolere ele gere & seruir a me a uostro modo & non a mio:che ho facta a uui la uia drita cum el mezo de la mia ue rita uerbo incarnato & batuta col sangue. Leuateui adunque suso & sequitatelo:pero che niño puo ue nire a me padre se non per lui. Es so e la uia & la porta & per esso ue conuiene intrare in me mare paci fico. Dico adunque che questa e la perfectione de lanima che quando lanima e gionta a gustare que Ito lume elquale perche dolcemete uede & cognobe & pero lha gu stato corre alora come inamorata & anxietata damore su la mesa del sancto desiderio: & no uede si me desima cioe cercado la propria co folatione ne spirituale ne tempora le:ma come persona che al tuto in questo lume & cognoscimento ha abnegata la propria uolunta non schiua alcuna fadiga da qualung lato uiene. Anco pena fostenenz do obrobrio & molestie del demo nio & mormoratione da li homeni mangia in su la mensa de la san

Atsima croce el cibo de lo honore di me dio eterno. & de la falute de lanime. & non cerca alcuna remuneratõe ne da me ne da le crea ture pero che essa e spoliata de lo amore mercenario cioe de amare me per rispecto di si medesima & uestita e del lume perfecto amádo me schietamente & senza alcuno rispecto altro che a gloria & laude del nome mio non seruendo a me per proprio dilecto ne al proximo per propria utilita:ma per puro amore. Costoro hano perduti loro medesimi & se sono spogliari de Ihomo uechio de la ppr ia sensualita & uestitisi de lhomo nuouo di christo dolce iesu mia uerita segui tandolo uirilmente. Questi sono quelli che si pongono ala mésa del fancto defiderio & che hano posta piu la solicitudine soa in amazare la propria uolunta che in occidere & mortificare el corpo. Et si hano bene mortificato el corpo:ma non per principale affecto:ma come in Aruméto chesso e in adiutare ama zare la propria uolunta si come so ti dissi dichiarandoti sopra quella parola chio uoleua: poche parole & molte operatione: & cosi douetefare.perocheil principale affeto debe essere in amazare la uolu ta che no cerchi ne uoglia altro ch seguitare la dolce mia uerita christo crucifixo cercado lo honore & la gloria del nome mio & la falute

io id id

ue ol

de lanime. Questi che sono in que sto dolce lume el fano: & pero stano sempre in pace & in quiete no hano chi li scandalizi: pero che ha no tolta uia alla cosa che li da scan dalo cioe la propria uolunta. & tu te le persecutione chel modo puo dare & il demonio correo soto ali piedi soi.stando ne laqua de molte tribulatione & tentatione: & no li noce pero che stano atacati al tral cio de lo affocato desiderio. Queîti godeo de ogni cosa & no sono facti judici di serui mei ne de alcu na creatura che ha in se ragione. ma gode de ognistato & de ogni modo che uede dicedo. Gratía sia a te padre eterno che ne la casa toa hai molte mansione. & piu godeno de diuersi modi che uedeno ch se essi li uedesseno andare tuti per una uía pero che uedeno piu maz nifestamente la gradeza de la mía bonta. V nde dogni cosa godeno & trano lo odore dela rosa. Et no tanto che del bene ma di quella co sa che uede che expressamete e pec cato:non ne piglia iudicio:ma piu tosto una sanita & uera compassio ne pregandome per loro peccatc. ri & cũ humilita perfecta dicono ogi tocha a te & domane a me : fe non fusse la diuina gratia che mi ferua. O carissima figliola iamora ti di questo dolce & excellete stato & riguarda a costoro coe correno in afto glorioso lue & la excelletía

loro:pero che hano mete sancte & mangiono ala mesa del sancto de siderio & col lume sono giúti a no tricarfi del cibo de lanime per ho nore di me padre eterno uestiti di uestimento del dolce agnello uniz genito mio figliolo cioe de la do/ ctria sua cum affocata carita. Que Iti non perdono el tempo a dare li falsi iudicii ne uerso de li serui mei n: uerso de li serui del mondo no si scandalizano per alcuna mormo ratiõe ne per loro ne p altri. Cioe c e uerso si medesimi sono conten ti di sostenire per lo nome mio & quando essa ingiuria e sacta in altrui la portano cum compassione del pximo & no cu mormoratioe uerso colui ch la da ne uerso colui che riceue:pero che lo amore suo e ordinato in me dio eterno & nel proximo & non disordenato & p che e ordinato non pigliano. Carissima figliola qsti cotali mai non fano scandalo uerso coloro che es si amano ne in alcuna creatura che ha in se rasone: pero che el loro pa rere e morto & non uiuo. pero no pigliano iudicio di iudicare la uo lunta de li huomeni ma solo la uo lunta de la mia clementia. Questi observano la doctrina laquale tu sai che nel principio de la uita tua ti fu data da la mia uerita dimandando tu cum grade desiderio di uolere uenire a pfecta purita & pe sando tu in che modo tu li potelli uenire sai che ti su risposto essedot

tu adormentata sopra a questo de siderio & non tanto che ne la men te:ma nel segno de la orechia tua sono la uoce, in tato che se bene ti ricorda ritornasti al sentimeto del corpo tuo dicendoti la mia uerita uoli tu uenire a perfecta purita & essere priuata da li scandali & che la mente tua non sara scandalizata per alcuna cofa! Or fa che tu scmp te conjungi in me per affecto de a more:pero che io son somma eter na purita & son quello suoco che purifico lanima: & pero quato piu se acosta a me tanto diueta piu pu ra:& quanto piu se ne parte tanto piu e immunda & pero cadeno in tante iniquitie li homeni del mon do perche sono seperati da me:ma lanima che senza mezo se congiuge in me participa de la puritamia V naltra cosa ancora ti co viene sa re per agiungere a questa unione & purita cioe ch tu no iudichi mai in alcuna cosa che tu uedessi fare o dire de qualunque creatura se fosse uerso di te o uerso daltrui la uo lunta de lhomo:ma cosidera la uo lunta mia in loro & in te. Et se tu uedessi peccato o defecto expresso trahe di glla spina la rosa cioe che tu li offerissi dinăzi a me perfecța compassione. Et ne le igiurie che fusseno facte a te iudica che la mia uolunta el permette per prouare i te & in li altri serui mei la uirtu iudicando che colui come instrume o messo da mesacia quello ueden

do che spesse uolte hauerane boa Intentione po che niuno e che pos sa iudicare lo occulto cuore de lho mo. Vnde quello che tu non uedi che sia expresso & palese peccato mortale nol debi iudicar ne la me te tua:ne altro che la uolunta mia i loro & uedendolo non lo pigliare per judicio:ma per sancta compas sione come e dicto & a questo mo do uenerai a perfecta purita. pero che facendo cosi la mente tua non sara mai scandalizata ne in me & nel proximo tuo: po che lo sdegno cade uerso del proximo quado iu dicasti la mala uoluta sua uerso di uui & non la min in loro. Elquale sdegno & scandalo disparte lanima da me & impedisce la psectio/ ne & in alcão tolle la gratia piu & meno secudo la graueza de lo sde gno & de lo odio conceputo nel p ximo per loro fudicio in contrario riceue lanima che iudicara la uola ta mia coe dicto te ho laquale uov lunta non uole altro che il uostro bene & cio che io do & permetto fo perch habiate el sine uostro per loquale io ue creai. Et perche essa sta sempre ne la dilectione del pro ximosta sempre ne la mia & stan do ne la mia sta conglunta in me. Et pero aduct te e di necessita auo lere uentre ala purita che tu me di mandi de sar queste tre cose princi pale cioe di congiungerte in me p affecto damore portádo ne la mez moria tua li bnfficii riceuuti da me

ua ti del fita the ata mp e a ter the

bh

ma iū nia fa ae ai & cum lochio de lo intellecto nes dere laffecto de la mia carita chi ue amo inextima belmete Et ne la uo lunta delhomo iudicara la uolun ta mia & non la mala uolunta loro peroche io ne sono iudice & non uui & a questo ti uera ogni perfectione. Questa adung fu la doctri na data a te da la miauerita se bene ti ricorda. Hora ti dico carissima figliola che afti cotali de liqua li io ti dissi che pareua che hauesse no imparata questa doctria gustano la adeuita eterna i questa uita & se tu ihauerai tenuta amete que sta doctrina no caderai ne li ingai del dimonio. pero che li cognosce rai in quella de laquale tu me hai adimandato. Ma non di meno p satisfare altuo desiderio piu distin ctamente tel diro & moltraroti co me niuno iudicio uui potete dare per iudicio ma p fancta copassiõe

Perche modo riceueno lanima di uita eterna quelli che stano nel fidicto perfecto capi.c.i.

T pehe io te disti che ri
e ceueno laia di uita eterna dico che riceuco laia
ma no in pagameto ma
aspectao di riceuerlo i me uita du
rabile doue ha uita senza morte sa
cieta senza fastidio & same seza pe
na di logo dico che e la pena de la
fame:po che essi hano quello chi de
siderano & dilogo e el fastidio de
la sacieta po chi o li soncibo de ui
ta senza alcuno desecto. E adunce

k iii

uero ch'in questa uita riceueno la ra & gustala in osto modo cioe ch lanima comencia ad eere affamata de lo honore di me dio èterno & del cibo de la falute de laie & cõe essa ha fame cosi se ne pasce cioe che lania se notrica de la carita del proximo del quale ha fame & defiderio elquale li euno cibo che no tricadosene non sene satia mai:po che e isatiabile & pero rimae la co tiua fame. Et cosi come lara euno pricipio di securta che si da alo ho mo per lagle aspecta di riceuere el pagaméto no che larra sia psecta i se ma p sede da certeza di giugere al copimeto & di riceuere el pagameto suo. Cosi questa anima inamorata reuestita de la doctrina de la mia uerita la quale ha riceuuta la ra in questa uita de la carita mia & del proximo suo in se medesima dico che non e perfecta: ma aspe, éta la pfectione de la uita immortale. Dico adung che none perfe cta quelta ara cioe che lanima che la gulta non ha ancora la perfectio ne che non senta pena in se & in al tri.In se p la offesa che sa a me per la lege puersa che e legata ne le me bre sue quado uole impugnare co tra lo spirito o i altrui plossesa del proximo. E bene perfecto a gratia ma non e a questa perfectione de lancti mei che sono giunti a me ui ta durabile si come e dicto pero ch li desiderii loro sono senza pea & li uoltri sono cum pena. Stão adri

quequesti mei si come io ti dissi in uno altro loco: dico di questi che si notricano ala mesa di questo sanz cto desiderio stano beati & doloro si si come staua lunigenito mio figliolo in su el legno de la sanctissi ma croce:p che la carne sua era do lorola & tormentata & lanima era beata p lunione de la natura diuina. Cosi questi cotali sono beati p luniõe del desiderio loro in me ue stiti de la dolce mia uoluta si come dicto e. Et sono dolorosi per la co passióe del pxio & p tolersi le deli tie & le cosolatoe sésuale affligédo lappria sensualita. Or a gsto mo dico ch riceueo lara di uita eterna.

Perche modo se debe reprehen dere el proximo acio che la psona no caza in falso iudicio cap.c.ii.

Arissima figliola attendibene hora a quello che io te diro. loacio

rata di quello che me domandasti te ho dicto del lume comune el q-le tuti douete haue re in qualunque stato uni siete cioe dico de alli che stano ne la carita comune. Et hoti dicto di coloro che sono nel lume psecto el ale lume ti distinsi in due cioe dicoloro che erano leuati dal mondo & studiauano di mortisicare el corpo suo & de li altri liqua li i tu to occideuano la ppria uolun ta: questi dissi che erano quelli psecti che se notricano ala mensa del sancto desiderio. Hora ti fauel

laro i particulare a te & parlando a te parlaro ali altri & satisfaro al tuo desiderio. lo uoglio chi tre cose sin gulare tu faci acio che la ignoratia non ipedisca la tua psectione alaquale io ti chiamo. Et acio che lo : demoio col mătello de la uirtu de la carita del proximo no notrical, · se dentro ne lanima la radice de la · blumptione pero che da quelto ca deresti ne li falsi iudicii ligli io te · ho uedadí parédoti iudicare adrito judicaresti a torto andado drieto al tuo ueder: & spesse uolte el de monio ti farebe uedere molte ueri ta per coducerti ne la busia & que lo farebe p farti esfere iudice de la mête & dele itentione de le creatu re che hão i loro rasone laquale co sa si come io ti dissi solo io ho a iudicare. Questa adugs e una de le \* tre cofe che io uoglio ch tu habí & serui i te cioe che tu iudicio no dia alcua fenza mo ma uoglio che dia cum modo. El modo suo e questo che se gia io expressamete no pur una uolta ne due:ma piu non ma niseltasse el desecto del proximo tuo ne la mete tua non lo debi mai dire in particular cioe a colui i cui ti paresse uedere el desecto. ma de bi in comune corregere li uitii de chi te uéisse a uisitare & piatare la uirtu caritatiuamete & cum beni/ « gnita & nela beignita laspreza quá do uediche bisogna Etsete pares se che io ti manisestassi spesse uolte li defecti de altrui se tu non ue-

n

to

fi

Mi

to

172

ue

ne co eli

to

10

dessi che essa sia expressa reuelatio ne coe dicto te ho nol dire in parti culare ma atieti ala parte piu secura acio che tu fugilo igão & la ma litia del demonio: po che cu quelto hamo del desiderio te pigliarebe facendoti spesse uolte iudicare nel proximo tuo quello che no li sarebe & spesse wolte lo scandalizaresti Vnde ne la bocha tua stia il siletio ouno sancto rasonamento de la uirtu despregiado el uitio. & il uitio che te paresse cognoscere in al/ trui poilo isiememete aloro & a te usando sempre una uera humilita Etse in uerita quello uitio sera in glla cotale psona essa se corregera meglio uededosi copresa cosi dolcemete & constrecto sera da quella piaceuole reprehésione de corre gersi & dira a te quello che tu uole ui dire a lui & tu ne starai secura & hauerai tagliata la uia al dimonio che no ti potera inganare ne ipaza re la pfectioe de laia tua. & uoglio ch tu sapi ch de ogni uedere tu no ti debi fidar ma debitelo põere da po le spalle & no uolere uederlo: ma solo debi rimaere nel ueder & nel cognoscimto di te medsima et ite cognoscer la largeza & la bota mia. Cosi fano coloro chi sono giù ti a lultimo stato di che io ti dissi ch semptornauão ala ualle del cogno scimcto di loro & non ipazaua po lalteza & coiúctioe chi haueao fca i me. Or affa e lua de le tre cose leq le io te dissi che io uoleua che tu sa k iiii

cessi acio che i uerita seruissi a me.

Come se dio manisestalle ne la mente alcuna persona essere piena di tenebre non se deba poi judica re in colpa.cap.c.iii.

Altra si e ch se alcua uol
ta ti uenisse caso si come
tu mi domadasti la de
chiaratioe che tu me p

gassi particularméte p alcua creatu ra & nel fgare tu uedessiico uip cui tu pgaui alcão lue di gra & in uno altro no tuti doi sono pur ser ui mei ma te pare uederlo cu la mé te auilupata & tenebrosa no debi ne poi pigliare po i iudicio di dife cto di graue colpa i lui: po che spes se uolte el tuo judicio sarebe falso. Et uoglio che tu sapi che alcua uol ta fgandomí p una medesima pso na acade che luna uolta el trouerai cũ uno lume & cũ uno desiderio sancto dinanzi a me i tato che del suo bene parera che lanima tua in grassi si come uole lassecto de la ca rita chi participare el bene luno da laltro. Et unaltra uolta el troueras che parera che la mete sua sia 'dilo gi da me & tuta pica di tenebre & di molestie che parera che a te me defima sia fatiga a pregare p lui te nendolo dinanzi a me. Quelto ad uiene alcuna uolta che potra eer p difecto ch fara in colui p cui tu hai pgato:ma el píu de le uoke no fara per difecto ua fara sotraimero che lo dio cterno hauero facto di me i quella anima si come spesse uolte

io fo p far uenire lanima a pfectio ne secundo che ne li stati de lani, ma io ti narrai. Saromi adungi ri/ tracto p lentimento: ma no p gra tia. Dico p sentimento di dolceza & cosolatione:po rimane la mente sterile & asciuta & penosa.laquale péa io fo entire a quel la anima ch plui pga & questo fo p gratia & p amore che io ho a filla anima che riceue loratione: facio che chi figa isiememete cu lui aiuti adissoluere la nuuola de la méte sua siche adu os uedi carillima & dolcissima figliola quando sarebe ignorate & degno de grade reprehesione que sto iudicio elquale tu o alcuno al trop gito simplice uedere iudicassi che uitio fusse i quella aia perche io te la manifestasi cosi tenebrosa doue gia hai ueduto che non e pri uato de la gratia ma del sentimen/ to de la dolceza che io per sentime to li daua di me. Voglio adunque & debi uoler tu & li altri ferui mei che ui diate a cognoscere perfecta mente cognosciate la bonta mia in uui & questo & ogni altro iudicio lassate a me pero che e mío & non uostro. Ma abandonate el judicio che e mio & pigliate la compassio ne cum fame del mio honore & la salute de lanime & cum anxieta to defiderio anuntiate la uirtu & riphendere el uitio i uui & in loro per lo mo che dicto te ho di fopra E p gsto modo uenerai a me i uerl ta & mostrarai de hauer teuta amé

te t

(tru

ani

CCI

20

uct

di

te & observara la doctria che ti sudata da la mia verita cioe di iudicare la voluta mia & non quella de li homeni & così debe sar se tu voi have la la la chietamete & star ne lultimo persectissimo & glorioso sume pascendoti ala mensa del san eto desiderio del cibo de lanime persona & laude del nome mio.

Come la penitetta no si debe pi gliare p fundameto ne p principa le effecto ma lassecto de la uirtu ca

pitulo ciiji.

ia

は北北西

कि वि वि वि के पर

he da pri vie ne ne

n



lcto te ho carissima sigliola de le due hora te diro de la tercia alagle io uoglio che tu habbi

auertetia & riprehedi ti medesima se alcuna uolta el demonio o il tuo basso uedere ti molestasse di volere madare & uedere andare tutti li serui mei p qlla uia che tu andassi tu:poche que sarebe cotra la do/ Arina data a me da la mia uerita. peroche spesse uolte aduiene che uededo andare molte creature per la uia de la molta penitentia tuti li uorebe madare p qlla medesima& se uedeche no li uadano ne piglia dispiacimeto & scadalo i se medesi mo paredoli che no facia bene. Or uedi quato e inganato questo cotale:poche spesse uolte acadera che sa ra meglio colui de cui li parera ma le:pche fa meno penitentia: & piu uirtuofo fara ben che non fazi tan ta penitétia como coluiche ne mor mora. Et po ti dissi di sopra che ql li che se pascono ala mesa de la pei tétia se no uano con uera humilita & che la pcitctia sua no sia posta p principale affecto map istrumeto di uirtu spesse uolte p gsta mormo ratiõe offéderano la ppria foa per fectione. & po no debeo eere igno ranti:ma debeo uedere che la pfectione no solamete i macerare ne a mazare el corpo:ma in amazare la ppria & puersa uolūta& p osta uia de la uoluta anegata & sottoposta a la dolce uoluta mia douete defiderare & uoglio che tu desideri ch tu ti uadano. Questa e la doctrina de salute di quello glorioso lume doc lanime corre iamorata & uestita d' la mia uerita. Et no ti dispregio po la penitciia che e bona a macerare el corpo gdouole ipugnare contra lo spirito.ma no uoglio carissima figliola che tu mel ponga p regula ad ogniuno: peroche tuti li corpi non sono equali ne de una medesi ma forte complexione: peroche ha piu forte natura uno che uno altro & anco perche spesse uolte si come io ti dissi acade che la pcitetia chesi comécia p molti accidéti che posso no aducnire si couene lassare. Vn de se il fundaméto sosse in te sopra la péitétia o uero che tu el facessi far in altrui:uerebe a meno & sarebbe iperfecto & macherebeui la cosola tiõe & la uirtu ne laia essendo piu priuati di glla cosa che uni amate& doue haueuate facto el uostro priz cipio.unde alora ui parerebeessez

re priuati di me & paredoui essere priuati de la mia bota uenireste al tedio & a gradissima tristicia & a/ maritudine & confusione. Et p g-Ito modo pdereste lo exercitio & la feruete oratione laquale soleuate sa re quado faceui la uostra penitétia laquale lassata per mol ti accidenti che uengono non ue sa la oratione dí quello sapore che ui sapeua prima.& questo acadera perche il fun dameto sarebe facto ne laffecto de la pettetia & no nel anxietato desiderio: desiderio dico de le uere & reale uirtu.siche uedi gto male ne segtarebe p fare solo el pricipio ne la penítetia:po saresti Ignorati &ca deresti ne la mormoratioe uerso d li serui mei coe dicto e & uerestene atedio & a molta amaritudie & stu diareste di far solo operatioe sinite ame che son bene ifinito & po ue a domádo ifinito desiderio bisogna adunque fare el fundaméto amazare & anegare la ppria uoluta & con essa uoluta sotoposta ala uolu ta mia mi darete dolce & affamato & isinito desiderio cercado lo honore di me & la salute de lanime. & cosi ui pascerete ala mesa del san cto desiderio elquale desiderio no e mai scădalizato ne i se ne nel pro ximo luo:ma dogni cosa gode & trahe el fructo di tăti & diuersi uarietati modi che io do ne lanima. No fano cosi li miserabili che non seguitano questa doctrina dolce & directa uia data da la mia uerita:

ma fanno el chontrario & judica no fecundo la cecita & infermo ue dere fuo: & pero uanno come frenetici & priuăsi del bene dela terra & del bene del cielo. & in questa ui ta si come io ti dissi in uno altro loco gustano lara de lo inferno.

cip

100

& a

coel

met

tare

loft

cudo

fora

hen

mod

dou

reip

tu ac

don

luia

Aina

farer

nog

po m

teho

uede

te tu

rano

non

boo

expl

ular

dod

Tap

Repetitiõe i fuma de le fidicte cose con una giunta sopra la repre hésiõe del pxio.capitulo.cv.

Ora te ho dicto cariffi-ma figliola satisfacedo al desiderio tuo dichiarata di quello che mi di mandasti cioe in che modo tu debi riprehendere el proximo tuo acio che tu no sia iganata dal dimonio ne dal tuo basso uedere, cioe che tu debi riprehedere i generale & non i particulare se gia per expressa reuelatiõe tu no lo hauesti da me:ma co humilita p lo modo che dicto te ho riprehendere te i loro. Anco te ho dicto & dico che in niuno modo del mondo telicito el iudicare i alcuna creatura ne in comune ne i particulare ne le mête de serui mei ne trouadole disposte ne no dispo ste. Et dicto te ho la casoe p laquale tu no poi sudicare & sudicado rimaneresti iganata nel tuo iudicio ma compassione debi hauere tu & li altri & il iudicio lassare a me . & anco te ho dicta la doctria & il pri cipal fundaméto che tu debi dare a coloro che uenisseno a te p cosiglio & che volessé ouscire de le tenebre del pcto mortale & segtar la uía de

la uerita cioe che tu lo dia per prin cipio & fundamento laffecto & lo amore de le uirtu nel cognoscime to diloro & de la mia bonta in loro & amazano & aniegano la loro p pria uoluta acioche niuna chosa ri bellino a me. & la penitetia da coe instrumento & no pricipale affecto coe e dicto & no ad ogni uno eqlmête & secudo che sono apti a por tare & secudo la loro possibilita & lo stato loro chi poco & chi assai se cũdo che puo di questi istrumeti di fora. Et pche io ti dissiche la repre hensione non te era licita di farla al troche i generale p lo modo che di cto te ho. & cosi e la uerita non uo rei po che tu credessi che uedendo tu actualmete uno expresso diffecto tu nol possa corregere trate & lui anzi poi & etiam se esso susse o stinato che non se corregesse el poi fare manifesto a doi o tri. Et se osto no gioua lo poi fare maifesto al cor po místico de la sancta chiesia: ma te ho dicto che non te licito p tuo uedere o sentire dentro ne la men te tua ne anco p ogni uedere di fora no te debi cosi tosto mutare se tu non uedessi expressamente la ueri ta o che ne lamente tua lhauessi p expressa mia reuelatione non debi usare la reprehésióe se no plo modo che io ti dissi. Quella e piu secu ra pte da no potere mai el demoio iganarti co lo mátello de la carita dl pxio. Fornito te ho ora carissima figliola de dichiararti sopra questa

ITTa

110

ide

iedo

hiz

idi

debi

icio

Dio

etu

non

It.

titia

ore

510

10

rei nei nei po ale

parte ollo che bis ogna a conseruar & crescere la psectioe de laima tua.

De li segni da cognoscere quan do le uisitatiõe & uisione métali so no da dio o dal demoio ca . 'cvi.



Oglio hora dechiarar/ ti di fillo che mi dimă-dasti sopra el segno cio

che distiche io daua ne lanima a cognoscere la ussitatione ch riceue lanima & per uisione o p altre consolatiõe che li parera riceuere & dissiti el segno per loquale essa potesse cognoscere quado sus se da me o no. & il suo segno disti che era alegreza che rimanea ne la nima dapoi la uisitatione & la fame de le uirtu & specialmente tine ta de la uirtu de la uera humilita & arsa nel soco de la diuia carita ma p che tu me dimandi se ne la alegrei za si potesse riceuere igano alcuno peroche cognoscendolo ti uoresti atenere ala parte piu sicura cioe al segno de la uirtu che non puo esse reingannata io ti diro lo inganno che si puo riceuere & quello a che tu cognoscerai che lalegreza sia in uerita o no. Lo inganno adunque si puo riceuere in questo modo. lo uoglio che tu sappi che la creatura che ha se rasone ama o desidera de hauere alchuna cosa hauendola ne ha algreza. & anco quanto essa az ma piu quella cosa che essa ha tanto meno uede & meno se da a cognoscer co prudetia: un essa viene p lo dilecto chi ha plo i ella osolatio

ne poche la legreza nel riceuere la cosa che ama non li lassa uedere ne fi cura di descernere: cosi coloro chi molto se dilectano & amano le coz solatione métale cercão le ussione. & piu hano posto el pricipale affe cto nel dilecto de la cololación che ppriamete i me si coe io ti disti di coloro ch'aco erao nel stato ipfecto che riguardauano piu al dono de le cosolatio e che riceua o da me do natore che non raguardauão a laf fecto dela mia carita co che io li do unde questi cotali possono qui rice uere igano cioe legreza loro oltra a li altri igani oche io ti cotai disticta mente i uno altro loco. In che mo el riceuenos dicotelo. che poi che es si hano conceputo lo amore gran de ala cosolatioe coe dicto e riceue do poi la cosolatioe o uisione i qua lucs modo lhauelle séte alegreza p che uede hauere gllo che ama quel loche desideraua de hauere . unde spesse uolte questo poterebe eere dal dimonio & nondimeno sen tirebe pur questa alegreza. de lagle alegreza io ti dissi che quado esta e ra dal demonio quella uisitatione ne la mente uenfi con alegreza & rimaneua con pena & con stimolo di conscietia & nota del desiderio de la uirtu hora ti dico che alcuna uolta pora hauere questa alegreza & con essa alegreza si leua da la oratione. V nde se questa alegreza si troua seza lo affocato defiderio de la uirtu unta de humilita & arsa ne

la fornace de la divia mia carita olla uisitatiõe&cololanõe& uisiõe en essa ha riccuuta e dal demonto & non da me non obstante che si sen ta el legno de la alegreza unde pe che la alegreza non e unita per laffecto de la uírtu per lo modo che dicto te ho poi uedere manifestaméte che quella alegreza tracta da lamore che haueua la propria consolatione mentale. & go gode &ha alegreza perche si uede hauere gllo che desideraua: peroche e codictio ne de lo amore di qualfique cosa se sia sentire alegreza quando ricene alla cosa che esso ama si che adun que p pura alegreza non te potresti fidaf ben che la legreza te duras se mentre che tu hai la cosolatiõe& anco piu poche lhomo ignorante in esta alegreza non cognoscerebe lo inganno del dimonio no anda do con altra prudetia:ma se andara con prudentia uera se la alegreza á dara con laffecto de la uirtu o no:i questo modo cognoscera se essa se ra da me o dal dimonio la uisitatio ne che riceue ne la mente sua. Que sto e adunque quello segno che io ti dissi in che modo tu potessi cognolcer quado fulli uisitata da me cioe che se la alegreza fosse unita co la uirtu si coe io te ho dicto uerace mente; questo e segno demostrati. uo che dimoltra quello che e ingano & ollo che no e igano cioe dala alegiza ch riccue ne la mete tua da me i uerita ala alegiza che riceuessi

ea

gri

no

che

cun

tilo

noo

me

colo

tida

alon

mon

gan

mo

dol

per

am;

loro

nol

aleo

100

p pprioamore speciale cioe da lamore & affecto che hauelli polto a la propria cosolatione. Vnde quel la che e da me e unita co la alegrez za laffecto de la uirtu & quella che e dal dimonio sente solamente ale greza & quado uiene a uedere tan ta uirtu fi troua quato pria & po q sta alegreza peede da laore de la p pria cololatioe coe dicto e.& uoglio che tu sapi che ogni uno no ri cene piganno qua alegreza se non solamete gli ipfectiche pigliao di lecto & cosolatiõe & piu riguarda no al dono ch a me doator. ma qlli che schietamete & seza rispecto al cuno di loro riguardão coe affoca ti solamete alassecto di me:che do/ no & no al dono el dono amáo p me che dono & no p propria loro cosolative no possono esser igana ti da questa alegreza, unde questo aloro subito e el segno quado il de monio alcua uolta uolesse per suo i gano trásformarsi i forma di lűe& mostrarsi ne la méte loro giungen do subito co grade alegreza. siche per essi non sono passionati da lo amore de la cosolatioe nella mente loro co prudetia i uerita cognosco no lo igano suo passado tosto glla alegreza & uedendosi rimanere in tenebre. & po se humiliano con ue ro cognosciméto di loro & dispre giano ogni cofolatioe & abracião & astringono la doctria de la mia uerita. Vnde el dimonio come co fuso rare uolte o no mai in questa

下か 四 年田と

de no

hallo

tio

ממ

ではないはない

1 12 . E. E.

forma tornera, ma quelli che sono amatori de la ppria cofolatioe spet se uolte ne riceuerano. ma cognoscerano lo ingano loro p lo modo che dicto te ho cioe trouado la alegreza seza uirtu cioe che no si ueda uestire di allo camino co humilita & uera carita & co fame de lo honore di me dio eterno: & de la salu te de laie. & gsto ha facto la bonta mia:cioe de hauere pueduto uerfo di uoi ali pfecti & ali iperfecti in q Inno stato uui siete:acioche niuno ingano uui possiate riceuere se uui uorete coseruarui e lume de lo itellecto che io ue ho dato co la pupila de la sanctissima fede & che uoi no ue lassate obubrare dal demonio& non ue ligate con lamore pprio di uui poche se no nel tollete uoi no e alcuno che uel possa tollere.

Come dio adimpisse li sacti de siderii de serui soi & come molto li piace chi domanda & pulsa alla porta dela sua uerita con perseue-

rantia.capitolo.c.vii.

Ora te ho dicto carissi
h ma figliola & i tutto dechiarato & illuminato
locchio de lo intellecto
tuo uerso li ingăni chel dimonio ti
potesse fare: & ho satisfacto al desiderio tuo i quello che tu mi domă
dasti poche io non sono dispregia
tore del desiderio de li serui mei.
Anco do a chi mi d omăda & inui
doui a domădare. & molto mi dis
piace colui che i uerita no batte ala

porta de la sapientia de lo unigeni to mio figliolo sequitado la doctri na sua laquale doctrina sequitado la e uno batere chiamado a me padre eterno co la uoce del sancto de fiderio & co humile & cotinua ora tione poche io so quello padre che ui do el pane de la gra co lo mezo di questa porta dolce mia uerita.& alcuna uolta p prouare li desiderii uoltri & la uostra perseueratia fo ui sta de non intenderui: ma io inten do bene & ho i mête quello che ui bilogna:poche io ui do la fame & la uoce co che chiamate a me: & io uedendo la constantía uostra com pisco li uostri desiderii ado sonno ordinati & drizati a me. A quello chiamare ue inuito la mia uerita q do disse. Chiamate & ue sara ris polto:batete &uisera aperto:domã date & seraui dato. & chosi ti dico uoglio che tu faci che tu non aleti mai el desiderio ruo di cercare lo a iutorio mio ne abassi la uocetuadi chiamar a me che io faci misericor dia al modo ne ti restare di battere ala porta de la mia uerita sequitan do le uestigie sue & delectati di sta re in croce co lui mágiando el cibo de lanime p gloria & laude del no me mio:& co anxieta di cuore dar mugito sopra el mote de lhumana generatioe elquale ucdi coductoa tanta miseria che la lingua tua non sarebe sufficiéte a narrarla. Et io co quelto mugito &crido uoro far mi sericordia al mondo & questo e qu

lo che io domando da li serui mei & questo mi sera segno che i uerita mameno & io non saro dispregia tore di loro desiderii si come so te ho dicto.

Come questa anima rende gra tia a dio se humilia poi sa oratione per tuto el modo & singularmete p lo corpo mistico de la sacta chie sia & per li figlioli soi & per li doi padri de lanima sua e poi dimada udir parlare de disecti de li ministri de la sancta chiesia. cap. cvisi.

Llora quella anima co me ebria ucraméte pareua fuora di fe alienati li fentimeti del corpo me

me

121

00

do

che

te u

110

mil

DOT

cio.

terr

tual

& 13

gnoi

te ad

che o

nech

tua d

gniu

che fi

dag

terno

o pai

diffe

de la

åd

data

rab

mo

suo per la coiunctioe de lo amore che facta haueua nel core suo. & ele uataméte speculado ne la uerita e/ terna co lochio de lo itellecto suo& hauendo cognosciuta essa uerita se era inamorata de la uerita & dicea O soma & eterna bonta di dio & chi son io miserabile che tu sumo & eterno padre hai manifestata a me la ucrita tua & li oculti iganni. del demonio & lo igano del pprio sentimeto che io & li altri possano riceuere in questa uita de la pegrinatiõe:lume acio chio no fia igana ta ne dal dimoio ne da me medesima chi te ha mosso! Lamore: peroche tu me amasti senza essere amato da me. O foco damore . gra sia a te padre eterno. lo ipsecta pie na de tenebre & tu perfecto & luce

hai mostrato a me la psectiõe & la uia lucida & la doctria de lo unige to tuo figliolo. lo era morta & me hai resuscitata. lo era iferma tu me hai data la medicina. & no tanto la medicina del l'ague che tu desti alo ifermo de lhuana generatione col mezo del tuo figliolo, ma tu hai da ta una medicia cotra una infirmita occulta laquale io non cognosceua dădomi la doctria che niuno modo io posso iudicare alcua creatura che habi i se rasone. Et singularme te uerso de li serui toi de ligli spesse uolte coe cieca & iferma di gsta ifir mita soto spetie & colore de lo honore tuo & salute de laie daua sudi cio. Et po io te rigratio soma & eterna bota po che nel maifestare la tua uerita & lo igano del dimonio & la ppria passiõe me hai sacto co gnoscere la ifirmita mia . Vnde io te adimado p gratia & mificordia che ogi sia posto el termine & il sine che io mai no esca de la doctria tua data a me da la tua bota & ad o gniuno che la uora sequitare:pero che seza te niuna cosa e facta a te a dug ricorro & refugo a te padre e terno. & no te la dimado p me sola o padre:ma p tuto quato el mundo & singularméte p lo corpo missico de la sacta chiesia siche gsta verita & doctria reluze ne li ministri tuoi data da te uerita eterna a me misez rabile. & áco telo adimado special mete p tutti coloro ligli me hai da/ li che io ami di singulare aore & li-

gia

) to

one

iere

hie

doi

žda

iniv

viii.

100

D3-

na

tpo ore

101

obe

ea &

no

24

mí

do

10

dli hai facto una cosa có meco: po che essi sarano el mio refrigerio p gloria & laude del nome tuo uedé dosi per questa dolce & directa uia schieti & morti ad ogni loro uolūta & parere senza alcuo judicio & sca dalo o mormoratiõe del pximo lo ro& fgoti dolcissimo aore che niu no me ne sia tolto p le mae del dimõio ifernale siche ne lultimo gio zão a te padre eterno fine loro. An co ti domando una altra petitiõe p le due colune deli padri che me hai posti i terra & guardia & doctrina di me iferma & miserabile dal pri cipio de la mia couerfione i fine ad hora figoti che tu li üisca & de doi corpi faci una anima. & che niuno atteda ad altro che a fornire li loro ministerii che tu hai posti ne le sue mani p gloria & laude del nome tuo i salute de lanime. & io idegna & miserabile schiaua & no figliola tenga quello modo con debita reueretia & sancto timore uerso di lo ro pamore di te che sia co honore pare & quiete loro & hedificatioe del pximo. Son certa ucrita eterna che no dispgierai el desiderio mio ne le petitione chio te ho facte: po che io cognosco p ueduta secundo che te e piaciuto di manifestare & molto magior mête per pua che tu sei acceptatore de li sacti desiderii Vnde io indegnatua serua me in gegnaro secudo che me hai data la gra de obfuar el comadameto& la doctria tua:ma hora o padre etno

me son ricordata de una parola ch tu me dicefti quando mi narraui al cuna cosa de li ministri de la sacta chiesia dicendo tu che piu disticta/ mente in uno altro loco me ne par leresticioe de li diffectiche ogi di se commetteno.nnde se piacelle a la tua bonta di dirme alcua chosa molto ne sarei contenta acioche io hauesse materia di cressere el dolo re & la compassione & lo anxietato desiderio per la salute loro:pero che io me ricordo che gia tu dicesti che col sostenere con le lachry me & con dolori col sudore & con la continua oratiõe de serui toi da resti refrigerio reformando la sancta chiesia tua di sancti & boni paz stori siche acioche questo cresca in me:pero te lo adimando.

Come dio rende folicita la prez dicta aia ala oratioecapitulo. c.ix.



Llera dio eterno uol.á do lochio de la sua mifericordia & non disp giado el suo desiderio

ma acceptando le sue domande & uolendo fatisfar ala ultima doman da che essa haueua facta sopra la p messa sua diceua. O dilectissima & carissima figliola io adempiero in quello che me hai dimandato el defiderio tuo pur che da la tua par te non commetti ignorantia & negligentia.& perche molto te sareb be piu graue & piu degna saresti di magiore reprehésione hora che prima:peroche piu hai cognosciu-

to de la mia uerita: Et pero sia adu que solicita di dare oratione per tu te le creature che hanno in loro ra sone & per lo corpo mistico de la sácta chiesia & per quelli che io te ho dati che tu ami de singulare ao re & non comettere negligentia in dare oratione & exemplo di uita& de doctrina de la parola reprehen dendo el uitio & comendando la uirtu iuxta el tuo potere. De le colonne lequale io ho date de lequai le tu mi dicesti & chosi e la uerita sa che tu sia uno mezo di dafa ciascu no quello che li bisogna secundo laptitudine loro & coe io tuo creatore ti ministraro: peroche seza me niuna cosa poresti fare & io adem piro li desideri toi .ma non manca retuin esti & ilo sperare in me pe roche la prouidentia mia non mãcara in uui & ogniuno humilmen te riceuera quello a che esso e apto a riceuere & ciascão ministre quel lo che io li ho dato aministrare nel modo suo secundo che hanno rice uto & riceuerano da la mia bonta.

De la dignita de li sacerdoti & del sacramento del corpo di christo. & di quelli che comunicao de, gnamente & idegnamete.ca.c.x.



Ora ti rifpondo fopra quello che me hai dima dato cioe sopra li mini stri de la sancta chiesia

CT

DI

In

di

na

cel

Po

no

10

Et acioche tu meglio possi cognoz scere la uerita apri lochio de lo intellecto tuo & riguarda la excellen

tla loro & in quata dignita io li ho posti. & perche meglio se cognosce luno cotrario p laltro ti uoglio maifestare la dignita di coloro che exercitano in uirtu el thesoro che o misi in le mani. & per qsto meglio uederai la miseria di coloro che ogi si pascono al pecto di que sta sposa. Alora quella aia p obedi re si speculaua ne la uerita doue uedeua relucere la uirtu ne li ueri gustatori. Alora dio eterno dicez ua. Carissima figliola so ti uoglio dire prima la dignita loro deue io li ho posti per la mia bota oltra alo amore generale che io ho hauuto ale mie creature cioe creadoui ala ymagine & similitudine mia & re creadoui tuti a gra nel sangue del unigenito mio figliolo, un ueniste In tata excellena plunioe che io fe ci de la deita mia ne la natura hua na che in qîto hauete magiore excellentia & dignita uni che lagelo po che io prefi la natura uostra & no quella de langelo. Vnde si coe le ti dissi io dio son facto homo & lo homo e facto dio per la unione de la natura mia diuia ne la uostra natura humana. Questa grandeza dico che e data i generale ad ogni creatura che ha i se rasone .ma tra alti sono electi & li mei ministri p la salute uostra cloe chi piloro ui sia. ministrato el sangue del humil & i maculato agnello unigenito mio figliolo. A costoro adunqui ho dato ministrare sole dádoli el lume

di

tty

EI

t 13

) te

20

tin

tack

ien

3 3

500

113/

13 13

Mcu

ado

car

me

èm

nca

pe

ien

pto

nel

tce

12.

8

riv

ci

X

ra na na na fia

01

de la scientia & il caldo de la diuia carita & ilcolore unito culo caldo & collume cioe el sangue & il cor po del mio figliolo elquale corpo e uno sole po che e una cosa cu me co uero sole & táto e unito che lu 1 no no fi puo seperare da laltro ne tagliare come el sole che no si puo spartif el caldo suo da la luce ne la luce da el suo calore per la sua pse ctioe de la unioe. Questo sole no partédose da la rota soa cioe ch no si divide da lue a tuto quato el mo do & scalda ogniño che da lui uo le ecre scaldato & p alcuna bruteza questo sole no se ibrata & il lume suo e unito come dicto te ho. Cosi gîto uerbo mio figliolo cu el sague suo dolcissimo e uno sole tuto dio & tuto homo po chello e una me desima cosa cum meco & io cu lui unde la potetia mia no e seperata da la sapientia sua & il calore del fuoco de lo spirito sancto no e sez perato da me padr ne da lui figlio lo:pero che e una medesima cosa cũ noi:pero che lo spirito sanctop cede da me padre & dal figlic 1 ) & siamo uno medesimo sole. lo son quello sole dio eterno unde e pro ceduto el figliolo & lo spirito san, cto. Alo spirito sancto e apropria to il foco al figliolo la sapientia. ne laquale sapientia li ministri mei ri ceuco uno lume di gratia, perche hano ministrato quelto lume cum lume & cum gratitudine del bene. ficio receuuto da me padre eterno

sequitado la doctrina di questa sa pietia unigeito mio figliolo. Que sto e quello lume che ha in se el co lore de la uostra humáita & e uni to uno culaltro. Vnde el lume de la mia deita fu quello lume cogiu to cu lo colore de la humanita uo/ stra cum loale hauete riceuuto el lu me loquale colore diuento lucido quado facto fu ipassibile i uirtu de la deita natura diuina. Et per que/ sto mezo cioe de lo obiecto di que sto uerbo incarnato itriso & ipalta to col lume de la mía deita natura divina col caldo & fooco de lo spi rito fancto dico che hauete riceuu to el lue. Et a chi lo dato a ministra re!ali ministri mei nel corpo misti co de la scă chiesa acio che habiate uita dádoui el corpo suo i cibo & il sangue i beueragio. Dicto te ho ch questo corpo e sole un non ue puo essere dato senza el sangue ne el sa gue ne lo corpo senza lanima di q sto uerbo ne lanima ne il corpo se zala deita di me dio eterno: po ch luna di queste cose no si puo seperare da laltra: si come in uno altro loco ti dissi che la natura divia no si ptete mai da la natura humana ne p morte ne p alcua altra cosa no si poteua dico ne puo separe siche adung tuta la essentia divina rice uete i quello dolcissimo sacramen to soto quella biancheza del pane. & si come el sole non si puo spartire cosi non si sparte tuto dio & tutohomo in quella biácheza de lho

stia. Vnde poniamo che lhostia se: spartisse i mille migliara de minu: zoli se fusse possibile:in ciascua son tuto dio & tuto homo come dicto te ho. Vnde si come e el spechio che se speza & no se speza pero la ymagine che si uede drento ne lo ne lo spechio cosi dividedo questa hostia non se divide tuto dio & tu to homo: ma i ciascuna parte e tu/ to & no diminuisse po in se mede simo se no come el suoco cioe in q sto exéplo. Ch se tu hauessi uno lu me & tuto el modo uenisse a torre quelto lume:p quello tollere el ume no diminuisse:& non dimeno ciascuno lo ha tuto. E uero che chi píu & chi meno participa di questo lume cioe che secundo la mate ria che colui ch riceue porta cosi ri ceue ld fuoco. & acio ch tu meglio me intéda io ti pono gîto exeplo. Se fusseno molti ch portasseno cadele & lua hauesse materia de una oncia & laltra de due tale di sei & chí de una libra & chí de piu & an dasseno costoro al lue & accedesse no le cădele loro poniăo che i ciascũo ne lo assai & ne lo pocho si ue da tuto el lume cioe el caldo & il co lore & esso lume: non dimeno tu iudicarai che meno ne habi colui che la portata duna uncia che quel lo che la portata duna libra. Or co si aduiene di quelli che riceueno di sto sacraméto: po ch ciaseño porta al candela sua cioc el sco desiderio col gle si riceue & piglia questo sacrameto: lagle cadela i se asmortata & accedessi riceuedo questo sacran meto Asmortata dico che e po che da uni no sete alcua cosa e uero ch io ue ho data la materia cu che uui possiate nutricare i uni gsto lume & riceuerlo. La materia ura elamo re po che io ue creai p amore & po no potete uiuere seza amore. Que sto esfere elgle io ho dato a uni per amor ha riceuuta la dispositioe nel sancto baptismo elgle riceuete in uirtu del langue di qîto uerbo po che in altro modo no potreste par ticipare di gsto lume:ma saresti co me cădela senza el stopino elquale riceue questo lume cioe la sanctissi ma fede cogiunta cu la grache riceuete nel baptismo & no laffecto de laia uostra creata da me apta ad amare si come dicto te ho che tato eapta ad amare che senza amore non puo uiuere anco el fuo cibo e lo amore. Doue adungs se accéde questa aia cogiúcta p lo mo che di cto te ho accedesi el suoco de la di uina mia carita amádo & temédo me & segtado la doctria de la mia uerita. E uero che se accede piu & meno si coe so te dissi cioe secudo che portera & dara materia a qito fuoco:po che ben che tuti habiate una medesima materia cioe che tu ti fiate ala vmagine & fimilitudine mia & habiate el lue del facto bap tísmo uui xpiani:no dimeo ogniu no puo crescere in amore & i uir ru secudo chi piace auui mediate la

fon

do

hio

0 3

elo

dh

rtu

tur

rede

ind

10 11

orre

du

eno

chi

Jue

nate

oliri

glio

plo.

القار

una

eia

k an lesse

cial

g ue

ilco

o tu

olui

quel

1100

109

orta

Tio

gratia mia no che uui mutate altra forma che alla chio ue ho data.ma crescete & augumetate ne lo amor le uistu usado i ustu i affecto de ca rita el libero arbitrio metre che hauete el tépo: po che passato el tépo nol potrelle hauere siche adunque potete crescere in amore coe dicto te ho, colquale amore uenedo a riceuere afto dolce & glorioso lume elquale io uodato a ministrare col mezo de ministri mei & houelo da to i cibo: dico che tato riceuete di q sto lume quato porterete de lamor & de lastocato desiderio be che tu to el riccuiate si coe io dissi ponen doti lo exépio di coloro che porta uaole cadele legle sec udo la gntita te del peso così riceuano ben che i ogniuno el uedessi tuto integro & no diuilo: po ch spartire no si puo come e dicto:ne p alcuna uoltra in pfectione di uni che riceucte ne de chi el ministra:ma tato participate i uni di questo lume cioe de la gra tia ch riceuere i gito sacraméto dto uidispõere a riceuere cu sco deside rio. & chi adasse a gsto dolce sacra meto cu colpa di peccato mortale da gîto sacrameto no riceue gratia bé che esso riceua actualmète tuto dio & tuto homo si come dicto te ho. Ma sapi coe questa aia sta chel ricene idegnamète lla si la come ca dela che li e su caduta la che no fa altro che stridere qudo e acostata al foco & subito chel foco li e itrato e smorzato i glla cádela & ň ui rimáe

altro chel fumo:cok questa aia por ta in se cadela laquale riceuete nel sancto baptismo & poi gito laqua de la colpa detro ne lania sua lagi le fu una aqua che inaquo el stopi no del lume de la gratia del baptif mo & no essendosi scaldata al fuo co de la uera contrictione confess sandosi d la colpa sua ado ala men sa de lo altare a riceuere questo lume actualméte:ma no métalméte. Vnde questo uero lume no essen do disposta quella anima come si debe disponere a tato misterio no rimae p gratia i quella aia ma par tesi & ne laia rimáe magiore cosuhone mortata & cu tenebre e agra uata la colpa sua & di qfto sacramé to no sente altro ch strido di rimor so di coscietia no p disecto de lue po che no puo riceuere alcua offesa:ma p difecto de laqua ch trouo ne laia: laquale aqua ipazo laffecto de laia che no puote riccuere ofto lume, siche adunquedi che in niu no mo questo lume elgle e cogiun to col caldo & cum il colore si puo diuidere ne ppicolo desiderio ch porti la a riceuedo questo sacramé to ne p defecto che fuste nel anima chel riceue ne p difecto di colui ch ministrasi coe io ti disti del sole elqualestando i su la cosa bruta non se ibrata pero: cosi questo dolce lume in quelto facrameto per niuna cosa si ibrata ne si diuide ne si mi/ nuisce el lume suo ne no si spicha de la rota.poniamo che tuto el mõ

do fi comunichi del lue suo & del caldo di uesto sole. Cosi no si spi cha alto uerbo sole unigenito mio sigliolo da me solo padre eterno: peh nel corpo mistico de la sancta chiesa sia ministrato a ognun che lo uole riceuere: ma tuto rimae & tuto lo hauete dio & homo: si coe ti diedi exepio del lume: cioe ch se tuto el modo andasse p esso lume tuti hano & tuto rimane.

ti sono inganati dal predicto sacra mento:ma non quelli de lanima & cum quelli se debe uedere tocha re gustare & tocha r. & duna uisio ne che questa anima hebe sopra q

sta materia cap.cxi.



Arissuma figliola apri bene lochio de lo itelle cto tuo a riguardare lo abisso de la mia carita ni

CO

ni

na

no

cto

d

CO

a

che no e alcuna creatura che habi in se rasone che no si douesse rom pere el cuore suo paffecto damo. re a riguardare tra li altri beneficii che haucte riceuuti da me el bene 1 ficio che riceuete di quelto 'sacramento. & cũ che ochio carissima fi gliola debi tu & li altri ueder & re guardar questo misterio & tochar lo!no folamente cum tochamento & uedere di corpo:pero che tuti ii sentimenti del corpoli uengono a meno tu uedi che lochio non uede altro che quella biácheza di quello pane:lamane altro no tocha el guito altro no gulta che il sapore del

pane, siche adung essi sentiments del corpo sono inganati.ma el sen timeto de laia no puo esfere inganato:se essa uora cioe che essa non se uoglia tollere el lue de la sanctis sima fede cũ la ifidelita. Chi gusta adungs & uede & tocha questo sa/ crameto el sentimento de lanima. Cûche ochi el uede! cû lochio de lo itellecto se dentro ne lochio e la pupilla de la făctissima sede. Que sto ochio uede i quella biacheza tu to dio & tuto ho & la natura diuina cõiūta cũ la natura humana: lo corpo lanima & il sague di xpo la nima unita nel corpo &il corpo & lanima uniti cu la natura mia diui na no spechiádose da mesi come ben ti ricorda che quasi nel princi pio de la uita tua io ti măifeltai & non tanto cum lochio de lo intelle cto:ma cum lochio del corpo ben che per lo lume grande lochio del corpo tuo pde el uedere & rimase solo el uedere a lochio de lo intelle cto. Et alto ti mostrai a tua dechia ratione cotra la bataglia chi dimo nio i esso sacrameto te hauea data. unde tu sai che andado la matina a laurora ala chiesia per uedere la messa essendo stata dinanzi passio nara dal dimonio tu ti poesti drie cta alo altare del crucifiso & il sacerdote era ucuto alo altare di ma ria. & stado tu a considerare el de fecto tuo temedo di no hauere of fensione p la molestia chel dimoio ... tellecto debe eere el principale ue te hauea data & a cosiderare lasse-

mio

ncta

che

at &

tife

Ime

li tu

lacra

nima ocha

visio

rad

telle

relo

irita

nabi

om

NOR

ficil

nei

cra/

14 11

x re

har

nio

rili

04

de

llo

U

el

cto de la mia carita che thaueua fa cta degna de odire la messa cocio sia cosa che tu te riputaui indegna di entrare nel sancto tempio mio. Venendo alora el ministro a cose crare ala consecratione: & tu alza/ stili ochii sopra del ministro: & nel dire le parole de la cosecratione io manisestai me a te & uedesti alora uscire del pecto mio uno lume co. me el razo del sole chi esce de la ro ta del sole non partedosi da essa ro ta nel quale lume uedesti ch' uéiua una coluba cogiunti isieme luo cu laltro & bateua sopra de lhostia in uirtu de le pole de la cosecratione chel ministro diceua. Et pch lochio tuo corporale no fu sufficiéte a so 1 stenere el lume te rimase solo el ue der de lochio itellectuale. & me ue desti & gustasti labisso de la trinita & tuto dio & homo nascoso & uelato foto a olla biacheza & uedesti che ne il lue ne la presentia del uer bo che tu in essa biancheza uedessi itellectualmente tolleua pero la bia cheza del pane & luno no impaza ua laltro:ne il uedere dio & homo in quello pie era impazato da me cioe che non li era tolta ne la biancheza ne il tochar ne il sapor. Que sto su monstrato a te da la mia bota come dicto te ho: achi adunori mase el uedere la lochio de lo itelle cto cum la pupilla de la sactissima fede. siche aduque cu lochio de lo in dere po che esso non puo essere in

ganato Aduqueum esso deuete ri guardare quello sacramento: Ma chi el tocha!lamãe de lo amore cu questa mane si tocha quello che lo chio ha ueduto & cognosuto in qsto sacramento. Per fede aduge el rocha cu la mane de lo amore qua si certificandosi di quello chiper se de uide & cognobe itellectualmete. Chi el gusta: el gusto del sancto desiderio. El gusto del corpo gui sta et sapore del páe:ma ij gusto de lanima cioe il sancto desiderio gu sta dio & homo.siche uedi chel sen timento del corpo e inganato: ma non il sentimento de lanima.anco ue chiarificata & certificata i se me desima:pero che lochio de lo intel lecto la ueduto cum la pupilla del lume de la fanctissima fede: uñ po che el uíde & cognobe:po el tocha cu la mano de lo amore pcio che q sto che ui de el tocha p amore & cu fede. Et il gusto de lanima cu lo affocato desiderio el gusta cioe lasso cata mía caritá amor ieffabile.Col quale amore lo facta degna di rice uere tanto misterio di questo sacra mento & anco si uede riceuere la gratia che e in ello sacramento.fiche uedi che non solamete col sen timento corporale douete riceue/ re & uedere quelto sacrameto: ma eum lo sentimeto spirituale dispo nendo el sentimento de laia chi affecto damore a uedere & riceuere & gultare questo sacrameto come dicto te ho.

De la excellétia doue lanima sta laquale piglia el predicto sacrame to in gratia.capi.cxii.

A guarda carissima si gliola in quanta excel-

na

CXC

pr

ell

CTC

do come debe riceuere questo pane de la uita cibo de li an geli:pero che riceuendo questo sa crametosta i me & io i lei si come el pesce sta nel mare & il mare nel pesce: cosi io sto ne laia & laia i me mare pacifico in osta asa rimane la gratia.poi che hauedo riceuuto qsto pane de la uita in gratia rimãe la gratia cosumato quello acciden' te del pane. Vn io ui lasso la ipmpta de la gratia:ma si coe sa il sigillo che si põe sopra la cera calda che partedosi & leuando el sigillo li rimae la iprompta de esso sigisso co si la uirtu di questo sacramento rimane ne laia cioe che ui rimane el caldo de la diuina carita clementia di spirito sancto. Rimane el lume de la sapientia de lo unigeito mio figliolo elquale lume ha illuminato lochio de lo intellecto in essa sa pietia a cognoscere & ueder la do ctrina de la mia ucrita: & essa sapie tia rimane forte participando de la forteza & potétia mia facédola for te o potete cotra la propria passiõe sua sensitiua cotrali demoji & cue tra el modo. siche uedi ch li rimae la improtpa leuato che se il sigillo cioe che consumata quella materia cioe li accideti del pane questo uc.

ro sole si ritorna a la rota sua no ch fusse spichata coe dicto te ho: ma unito isieme cum meco ama labis so de la mia carita per ura salute & p darui cibo in qîta uita doue sete pegrini & uiadati & acio chi habia te refrigerio & no pdiate la memo ria del beneficio del sangue. Ve la dato i cibo p mía dispesatiõe & di uina puidentia souenedo a uostri bisogni dadoue i cibo questa mia dolce uerita coe dco te ho. siche ue di gto siete tenuti & obligati a me arédermi amore poi chio táto ue amo pche io sono somma & eter/ na bôta dgno deere amato da uui

a fi

el,

eue

ere

ian

1 (3

me

nel

me

rela

ien

gil

che

Ti-

co

ri

el

tia

ne

io

Come le pdicte co se itorno ala excellétia di sacramét o sono dicte p meglio cognoscere la dignita de li sacerdoti. A come dio richiede i esse magiore pratica ne le altre

creature capitulo.cxiii.

Vto questo carissima si gliola te ho to de acio ch tu meglio cognosca la dignita doue ho po

sti li mei ministri acio che piu ti do glia de le miserie soe. V nde se essi medesmi risguardasse o la loro dignita no giacerebeo ne le tenebre del peccato mortale:ne ibraterebe no la facia de lanima loro & no ta to che essi ossendelseno me & la lo ro dignita ma se desseno el corpo loro ad arder no loparerebe poter satisfare a tata gra & tanto bissico o to hano riceuuto po cha magior dignita i ossende su con possono ué possono us possono us possono us possono us possono us possono us possono un possono us possono un possono us possono un possono us possono us possono un possono us possono us possono us possono us possono un possono us possono us possono un possono us possono un posson

re.& si sono i mi uniti & chiamoli li mei xpi pch li ho dato ad mini strare me a uui & holi missi coe fio ri odoriferi nel corpo miltico dla scáchiesia. Questa dignita non ha lágelo & la ho data a lí homéi cioe aquelliche io ho electi p mei mini stri liquali ho posti come angeli & debeno esfere angeli terreltri in q sta uita: po ch debeo eere coe ange li.io in ogni aia richiedo purita & carita amando me & il pximo suo & souenédolo di quello:poi mini stradoli loratoestado ne la dilectio ne d la carita si coe i uno altro loco sopra i gsta materia to ti narrai ma molto magiormete richiedo puri ta ne li mei ministri & amor uerso dime & dl pximo loro ministrado el corpo & el sangue de lo unigeito mio figliolo cu fuoco di carita& cũ fame di salute de laie p gloria & laude d'i nõe mio. Et si cõe essi mi nistri uogliono la neteza del calice doue si fa questo sacrificio cosi cer cho io laneteza & purita dl core de laia & de la mête loro & l corpo si coe istrumeto de laia. Voglio ch sicoseruino i pfecta purita & non uoglio che si notrichio ne iuolgão nel fango da la imudicia ne sião en fiati p supbia cercado le grade pre latione ne crudeli uerso di loro ne uerso di pxio: po che la crudelita lo ro no la passono usare senza el pxi mo loro po ch se essi sono crudeli aloro di colpa sono crudeli a laie del pximo suo:perche no li dano liiii

exempio di uita ne si curano di tra here lanime de le mane del dimonio ne di ministrarli el corpo & el fangue de lo unigenito mio figlio lo & me uera luce coe dicto te ho ne li altri sacrameti de la sacta chie sia siche adung essendo crudeli a fi sono crudeli ad altrui.

Come li sacramenti no se debe no uendere ne comprare & come quelli che riceueno debeno subue nire li ministri de le cose tempora le liquali essi ministri debeo dispe

sare in tre parti cap. cxiiii.



Oglio ancora ch li mei miniltri fiano largi & non auari cioe che per cupidita & auaricia ué/

dano la gratia mia delo spirito san cto. Non debeno ne io uoglio che facino cosi:anco come di dono & di largeza di carita hano riceuuto da la bonta mía cosi di dono & in cuore largo paffecto damore uer so lo honore mio & la salute delanime debéo donare caritatiuamé te ad ogni creatura che ha in se ra sone che humilmente la dimandi & non debeno tollere alcuna cosa p pretio:pero che non lhano cope rata:ma piu tosto lhano riceuuta p gratia da me acio che ministrino a uui: ma bene possono & debeno tollere per elymosina & cosi debe fare el fubdito che riceue pero che debe dala parte sua quando li puo dare per elymosina: peroche essi debeno estere pasciuti da uni

de le cose temporale souenendo ala necessita loro. Et uni deuete essere pasciuti & notricati da loro de la gra & doni spirituali cioe di sancti sacramenti che io ho posti ne la chiesa pche ue li ministro. no i uostra salute. Et fazoui sapere che senza alcuna coperatione do--nano piu a uui che uui a loro pero che comperatione no si puo pone re da le cose finite & transitorie de lequale souenite a loro ame dio ch son infinito elquale p mia puiden tia & divia carita ho posti loro chi ministrono a uui & non tanto di quelto milterio:ma di qualuco fa se sia & da qualung creatura ui fusse ministrato gratie spirituale o per oratione o pre alcuna altra co sa cum tute le uostre sustantie tena porale non agiungeno ne potrez beno agiugere ne rispondere a al lo che riceuete specialmente senza alcuna comperatione. hora ti dico che la sustantia che essi riceuco da uui:essi son tenuti di distribuirla in tre modicioe di farne tre parti luna per la uitaloro. E laltra mette r e ne la chiesia cioe ne le cose che sono necessarie, laltra ali poueri altramente facendo offenderebe-

uil

tim

lib

adi

u

ap

u

10

tel

Tel

De la dignita de sacerdoti & co me la uirtu de sacramenti non di minuisce per le colpe de ministri & come dio non uole che li fecus lari se impazino di corregerli ca

pitulo, cxy.



Ido

10

rioc

tro.

श्चर

do

OTO

one

le de

ioch

iden

o chi

o di

1001

ta ui

lleo

a co

tem

tte!

agl

nta

lico

da

irla

artí

ette

che

ieri

oe

co

11/

tri

Vesto faceuano li dolci& g'oriosi ministri de liquali io ti dissi che io uo leua che tu uedessi la

excellétia loro oltra ala dignita che io li hauea data hauedoli facti mei xối si come io ti disti liquali exerci tando in uirtu questa dignita sono uestiti di quelto dolce & glorioso sole el quale io li dei a ministrare. Raguarda gregorio dolce & Silue stro & li altri antecessori che sono sequiti dapoi el principale pontifi ce pietro a cui furono date le chiaue del regno del cielo dala mia ue rita dicen do:pietro io ti do le chia ue del regno del cielo & chi tu des ligerai i terra fara dellegato i cielo & chi tu ligerai i terra sara ligato in cielo. Attendi caristima figliola po che măifestădoti la excelletia de le uirtu di costoro io piu pienamente ti mostraro la dignita ne laquale io li ho posti osti mei mistri. Questa adungs e la chiaue del sangue delo unigeito mio figliolo.lagle chiaue aperse uita eterna che grade tempo era stata serrata p lo peccato de adá. Ma poi che io ui donai la ueri ta mía cíoe el uerbo de lo unigenito mio figliolo sostenedo esse mor te & passiõe co la morte sua distrus Te la morte ura facedoui bagno del sangue suo. siche el sague & la mor te sua i uirtu de la natura mia diuina unita co la natura humana apfe uita eterna: a cui lasso le chiaui di que la glorioso apostolo pie tro & a tuti lialtri che sono uenuti & che uenirano di qui a lultimo di del judicio jiche tuti hano glla medefima auctorita che hebe pietro& p niuno difecto suo non diminuis se questa aucrorita ne tolle la perfe ctione al sague ne ad alcuno sacra meto:poche gia ti dilli che qito sole p niuna imunditia imbrataua & no pde la luce sua per le tenebre di peccato mortale che fusse i colui chi ministra o in colui chel riceue:poz che la colpa sua niuna offeso ali sa craméti de la făcta chiesia puo fare ne diminuire la uirtu i loro:ma be diminuisse la gratia & cresce la col pa i colui chel ministra & colui chl riceue indegnamete. siche aduncs xpo in terra tiene le chiaue del san que si come se bene ti ricorda io tel máifestar in osta figuracioe che uo lédoti io monstrare quata riuerctia li seculari debeno hauere a questi ministri o bõi o catiui eh sião& ĝto mi dispiaceua la reueretia: sai chi io ti messi el corpo mistico dela sacta chiesia quasi in forma de uno tela ro nel gle telaro era el fangue de lo unigenito mio figliolo nelquale sa, gue uagliono tutti li facremeti & tu tí hano uita i uirtu di quello săgue Ala porta di questo telaro era chri stoiterra a cui era commesso a mi nistrare el sague & alui staua di me tere li ministratori liquali li aiutasse a ministrare per tutto luniuersale corpo de la religiõe christiana. un de chi era acceptato & unto da lui

ne era facto ministro & altri non. Da costui adunque esci tutto lordi ne chiericato & esso ha messo ciascuno ne lo officio suo a ministra, re questo glorioso sangue. & come esso li ha missi p soi adiutatori: cosi a lui tocha el corregier li disecti loro: & cosi uoglio che sia po che p excellentia & per la auctorita che lo liho data & liho tracti da la ser uitu cioe da la subiectione & da la signoria de li signori temporali. si che la lege ciuile non ha a far nien te con la lege loro in punitiõe. ma folo sta a colui che e posto a signorezare ne la lege diuina. Questi so noli mei unti & po dissi per la scri ptura.non uogliate tochare li chri i sti mei. Vnde a magiore ruina no puo uenire lo huomo che se ne fa punitore.

Come la persecutione che se fa ala sancta chiesia o uero a ministri dio la reputa si come questa colpae piu graue che le altre.ca.cxvi.

T se tu mi dimandasse perche casone io ti mo strai che piu era graue la colpa di coloro che p

fequitauão la fancta chiefia che tut te le altre colpe comesse perche li lo ro disecti io non uoleua che la reuerentia uerso di loro di minuisce: to ti risponderet & rispondo: pero che ogni reuerentia che si sa aloro si sa me p la uirtu del sangue che to li ho a dato ministrar. Vnde se q

sto non fusse:tanta reuerentia haue restia loro quanta ali altri homeni del mondo & non piu. Et per que sto ministerio siete constrecti a farli riuetentia:pero che alle loro mane ul conuiene uenire, non per loro ma per la uírtu che io ho data aloro le uolete riceuere li sancti sacrame ti de la chiesia:perhoche potendoli hauere & non volendoli sareste & morireste in stato di dannatione.si che adunque la reuerentia e mia & di questo glorioso sangue che sia. mo una medefima cofa per la unio ne de la diuina natura ne la natura humana come dicto e & non loro & si chome la riuerentia soa e mia cosi e la iniuria perhoche gia te ho dicto che la riuerentia non douete fare aloro ma per la auctorita che io ho data a loro & cosi non debeo essere offesi:peroche offendendo a loro offendono a me & non loro. & gia lho uedato & dicto chi li mei christi non uoglio che siano tocha/ ti per le loro mane. Vnde per que sto niuno se puo scusare dicedo. lo non so iniuria ne sono ribello alla fancta chiesia:ma solo ali disecti de catiui pastori. Questi mette sopra el capo suo & chome acceptati dal proprio amore non uede anco uede bene ma fanno uísta di no ue dere per ricoprire lo stimolo de la conscientia sua unde uederebeno & uedeno che essi persequita el sague & non loro. Mia e adunque la iniuria si come mia era la reueren-

ch chi did

1113

ren

pox

iol

lan

ner

dio

ion

uere

dilo

lequ

ti pe

uno

raid

haut

Sareb

fuo:

dict

to po

bed

dod

deq

tutte

trep

che

trafi

dan

nor

no

dd

tia. Et cosi e mio ogni danno scher ni & ui llanie obrobrio uituperio che fanno a loro cioe che reputo fa cto a me quello che e facto a loro: perochiolo dissi & dico che li mei christi non uoglio che siano tocha ti da loro io li ho a punire non essi ma dimoltrano li iniqui la inreuez rentia che essi hano al sangue & ch poco tengono caro el thesoro che ioliho dato in salute & in vita de lanime loro piu non poteuate rice uere che io me dessi a uni cioe tuto dio & tutto homo in cibo si come io te ho dicto. Vnde perche la reuerent ia era facta a me per mezo di loro: pero la hanno dimuita per sequitandoli uedendo in loro mol ti peccati & defecti loro si come in uno altro loco de li difecti io ti nar rai.se in uerita aduque hauesseno hauuta riuerentia in loro p me no sarebe leuata uía per niuno difecto suo: peroche non diminuisce choe dicto e la uirtu di questo sacramen to per niuno difecto & pero no de be diminuire la riuerentia & quan do diminuisce offendeno a me.un de questa colpa me e piu graue che tutte le altre per molte rasone: ma tre principali tene diro.luna si e pche quello che fano a loro fame, lal tra si e perche trapassano el coman daméto.poche gia lho uedato che non li tochino. unde essi disprexia no la uirtu del sangue che trasseno del sancto baptismo: perche se essi disobediscono facendo quello che

que faill

iane

oto

oro

ame

doli

lea

ac.fi

izá

lia.

unio

itura

loro

mia

eho

ucte

che

beo

doz

10.

mei

h2/

que ilo alla

ि विशेष

100 12 12

lie uedato. & sono ribelli a questo sangue:peroche hanno leuata la re uerentia & se sono leuati co la grade persecutione, unde sono come membri putridi tagliati dal corpo mistico de la sancta chiesia & men tre che stesseno obstinati in questa rebellione & inreuentia morendo con esta giungeno ala eterna dana tione. E uero che giungedo ala ex tremita humiliandosi & cognosce do la colpa loro & uolendosi recon ciliare con loro actualmente riceue misericordia benche non deba pero aspectare el tempo poche no e sicuro de hauerlo. lastra rasoe si e perche la loro colpa e piu graue che tute le altre:perche e peccato fa cto per propria malitia & con deli beratione & cognoscono che con bona conscientia essi non li possono fare & facendolo offendeno & e offesa con una peruersa superbia se za dilecto alcuno orporale ma co sumano lanima & il corpo: lanima se consuma perche e priuata de la gratia & spesse uolte li rode el uer, me de la conscientia la substantia té porale se ne consuma i seruitio del dimonio & li corpi ne sono morti come animali. siche adunque questo peccato e facto ppriamete a me & e facto senza colore di ppria uti lita o dilecto alcuno se non co malitia & co fumo di supbia: lagle sup bia nacce dal pprio amore schiuo & da allo timor guerso che hebe pi lato elqle p timor di no perdere la

signoria amazo xpounigeito mio figliolo:cosi hanno facto & fanno costoro. Tutti li altri peccati son fa cti o per simplicita o per ignoran. tia di non cognoscere o per malitia cioe che cognosce bene el male che esso sa:ma per lo desordinato dile. cto & piacere che ha in esso peccato o per alcuna utilità che li trouasse:offende.& offendendo sa dano & offende lanima sua & me & il p ximo suo. me offende: perche non rende gloria & laude al nome mio Et il proximo: perche non li rende la dilectione de la carita mia bech non me batte actualmete cioe che la facia propriamente a me. offen/ de a se:laquale offesa mi dispiace p lo dano suo ma questa dicta e offe sa fca a me pprio seza alcuo mezo. Lialtri peccati hano alcuno colore & sono facti con alcuno colore& so no facti con mezo: peroche io ti dis siche ogni peccato si faceua con lo mezo del proximo & ogni uirtu& el peccato si sa per la priuatione de la carita mia & del pxio & la uirtu con la dilectione de la carita. Offe dendo adunque el proximo: offen deno me con lo mezo di loro: ma ma perche tra le mie creature che hanno in loro rasone: io ho electi questi mei ministri: liquali fono li mei unti si come io ti dissi ministratori del corpo & del sigue de lo unigeito mio figliolo carne ura hu mana unitaco la natura mia diuia & quelli consecrando stando in p

sona di christo mio figliolo. Vedi adunque che questa offesa e facta a questo uerbo & essendo facta a lui, e facta a me poche siamo una medesima cosa. unde questi miserabili persequitano el sangue & se pris. uano del thesoro & del fructo del sangue, pero me e piu graue che tute le altre quelta offesa facta a me, & non a ministri:dapoi che de loro non debe ecre ne lhonore nela persecutione:ma e facto a me cloe a questo glorioso sangue del mio. figliuolo che fiamo una medefima. cosa come dicto teho. Vnde io ti. dico che se tuti li altri peccati che es. si hano comissi susseno da lun lato & questo solo da la liro: piu me pesa questo uno che tutti li altri per lo modoche dicto te ho: Et si coe jo ti manifestai acioche tu hauessi piu materia di dolerti de la offesa mia & de la damnatione di questi mi serabili acioche con lo dolore & co la amaritudine tua & de li altri ser ui mei per mia bonta & misericor dia si disligasse tanta tenebra quan ta e ueuta in questi membri putri di tagliati dal corpo mistico de la sancta chiesia, ma io non trouo asi chi se doglia de la persecutioe che e facta a quelto glorio so & precio so ságue:ma trouo bene chí me ba te continuamente con le saette del desordinato amore & del timore seruile. & co la propria reputatio ne & chome aciecati si recano a ho nore quello che e uituperio & gllo

ceut

taico

qua

ROB

rop

lagi

pdec

mo!

cta co

CHOL

tagli

& hi

toch

eligi

med

titi c

ilig

mon

2/170

gari

Bati

cor

lo d

che li e honore a uituperio cioe de humiliarsi al capo loro, per questi adunque difecti si sono leuati & le uano a persequitare el sangue.

Gotra persecutori de la chiesia& de mistri i diuersi modi.ca. exvii.



del che

me

:lo

nela

doe

mio.

lima

ioti

neel

lato

pe-

erlo

e io

mia

mí

xco

(fer

COL

uan

uri

cla

affi the

cio

ba

re to

Otidissi che mi batte/ uano & cosi e la ucrita cioe i quato ala intentio ne loro mi bateuano co

quello che possonon che i me possa riceuere alcua lesione ne esse rebatuto daloro ma io fo come la pietra che butádola el colpo non ri ceue:ma torna uerfo colui ch la bu ta:cosi le batiture de le offese lor le quale butão puza a me non pollo no nocere a me ma ritornano a lo rop la sagita auenenata de la colpa lagl colpa i gsta uita il priua d la gra pdedo el fructo di l'ague. Et ne lulti mo se essi no se corregeo co la san/ cta cofessione & cola corrictioe del cuore. giungeo ala eterna danatioe tagliati da me. & ligati col dimoio & hao facta liga isseme poche subi to che lanima e priuata da la gratia e ligata nel peccato elgle e uno lega me de odio de la uirtu & amore dl uiti o.elqle ligame hano posto chol libero arbittio ne le mane de lo di monio & con esso li lega:poche in altro modo no poterebeno ecre liz gati. Con questo ligame si sono liz gati li persecutori del sangue luno con laltro & coe membri ligati co lo dimõio hano preso lossicio del dimonio, Li demoii se ingegnano

di peruertere le mie creatute & tirarle da la gratia & reducef ala col pa del peccato mortale: acíoche di quello male che essi hão in loro me defimi: di quello habino le creatuz re. Cosi sanno osti cotali ne piu ne meno:poche si come membri del demõio uăno souertendo li figlioli de la sposa di xpo unigeito mio figliolo distigandoli da lo ligame d la carita & legadoli nel miserabile ligame:acioche essi siao priuati del fructo del sangue co loro i nsieme. Ligamehano facto col groppo de la superbia & de la propria reputa tiõe & con lo gropo del timore ser uile. Vnde p timore di no perdere le fignorie téporale perdono la gratia & ciascão e ne la magior co fusione che cader possono essendo prinati da la dignita del sangue. Questo ligame e figillato co lo figil lo de le tenebre: pero che essi no co gnosseno in quati iconuenienti & miserie essissono caduti & fano ca der altri & po no si corregeno: per che non lo cognoscono ma come a cecati si gloriano de la loro distructione de laia & del corpo. O caris fima figliola habí dolore inextima bile di uedere tata cecita & miseria in coloro che sono leuati nel sague cõe tu & nutricati & aleuati del sãque al pecto de la fancta chiefia & hora coe ribelli p timore & foto co lore di corregere li difecti de mini stri mei de liquali io ho uedato ch io non uoglio che siano tochati da

loro si sono partiti da gsto pecto. Vnde terrore te debe uenire a te & ali altri serui mei quado oldi ricordare gîto cosi facto miserabile liga me. La ligua tua no farebe sufficiéte a potere narrare quanto e questo ligame a me abomineuole. Et pe gio e che co lo matello deli difecti deli ministri mei si uogliono ama tellare & ricoprire li difecti suoi & no pensano che co niuno mantelo si possono riparare da lochio mio che io non li ueda. Potrebeo bene nascondersi a lochio de la creatura ma no a me che no tanto che siano ascose a me le cose presenti ma niu na cosa a me e nascosa: poche io ue amai & ue cognobi prima che uui foste. Et gsta e una de le casone che li miserabili homini del modo no si corregeno cioe perche in uerita con lo lume de la fede ujua no cre déo che io li ueda:poche se essi cre desseno i uerita che io uedo li dife cti loro & che ogni difecto e puni to choe ogni bene e remunerato fi come i uno altro loco io ti dissi: no farebéo táto male ma si corrgerebe no di quello che hão facto & dimã darebeno humilmete la misericordiamia & io con lo mezo del sangue de lo mio figliolo li fare i mise ricordia. Ma esti sono come ostina ti & reprobati per li difecti loro da la mía bonta & fono cadutí ne lultima ruina pli loro difecti cioe de esfere priuati del lume. Vnde coe ciechi sono facti persecutori del să gue laquale persecutione non debe be esser facta per alcuo disecto che se uedesse ne li ministridel lague.

Repetitive sopra le predicte co se de la sancta chiesia & de li mini-

stri.capitulo.cxviii.

Ti narrato carissima si gliola alcuna cosa de la reuerentia che si debbe sare ali mei unti no ob stante li disecti loro: pero che la reuerentia non e sacta ne debe essere sacta a loro p loro, ma per la aucto rita che io ho data a loro. Et pche p

ft

de

101

fera

lim

che

leu

tull

loro

1108

tene

mei

rei.

cto

flici

prel

ioti

liap

reg

1/00

mic

uis

tid

uit

po

lo

uerentia non e facta ne debe esfere facta a loro ploro, ma per la aucto rita che io ho dața a loro. Et pche p li difecti el misterio del sacrameto non se puo diminuire & essere di uiso non debe uenire a meno la re uerentía uerso di loro no ploro co me dicto e:ma p lo theforo del fan gue & facedo el cotrario te ho mostrato alcuna picola cosa per rispecto de la sua grandeza quato e gra ue & dispiaceuole ame & dano a lo ro la inreueretia & la psecutioe del sangue & il ligame facto corra me che elli hano facto insieme ligati, i seruitio del dimonio. Et alto te, ho dicto acioche tu piu ti doglia. Que sto uno difecto elquale particular? mente to te ho narrato per la plecu tione de la tacta chiesia. & cosi ti di co generalmete de la religioe xpia na che stano in peccato mortale & dispregiano el sangue priuandose de la uita de la gratia. Quelto me dispiace aduque & molto e graue la colpa loro dico di quelli che na

rato te ho pticularinte si coe dicto e

De la excellétia de le uirtu & de le operatiõe uirtuose & sácti ministri. Et cõe esti hano la condictione del sole & de la correctiõe loro uer so de li subditi. capitulo.cxix.

E CO

ini

ma fi

ic la

cbbe

0 00

are

cifere

ofsus

che p

meto

redi/

plare

roco

el Can

) mo-

risper

egra

oalo

ie del

ra me

gati,1

te,ho Que

11 25/

plecu

i ti di

xpia le &

dole

me

2116

113

Ora per dare un poco di rifrigerio a lania tua mitigado el dolore de le tenebre di questi miserabili subditi co la uita sancta de li mei ministri de liquali io ti dissi che haueuano la codictione del so le uoglio che co lodor de le loro uir tu tu mitighi la puza & co la salute loro la tenebre. Et aco con gita luce uoglio che tu meglio cognosca la tenebre & il defecto delli ministri mei de liquali io ti dissi che io ti di rei. Apri aduce lochio de lo intelle cto tuo & raguarda in me sole di iu sticia & vederai'li gloriosi ministri ligli hauedo ministrato el sole hão presa la condictioe del sole si come io ti narrai. pietro e il principale de li apostoli elgle riceuete le chiaue di regno del cielo: & cosi ti dico de li altri che i que giardio dela sancta chiefia hano ministrato el lue cloe il corpo & il sangue de lo unigeito mio fifiliolo sole cogiuto & no diuiso coe dicto e. & tuti li sacramen ti de la fancta chiefia ligli tuti dano uita i uirtu del sangue. Ogniuno e posto in diuerso grado secundo lo stato suo a ministrare la gratia de lo spirito sancto. Co che lhano ami nistrato cum lume de la gratia, tE che hano tracto da questo uero lume questo lume e solo!non:perche non puo eere solo el lume de la gra tia ne puo essere diniso. Chi sta in peccato mortale incontiuente e pri uato del lume de la gratia . Et chi a la gratia e illuminato lochio de lo i tellecto suo in cognoscere me che lí ho dato la gratia & la uírtu che co serua la gratia: & cognosce i esso lu me la miseria del peccato & la caso ne del peccato cioe el proprio amo re sensitiuo & pero lo odia & odiadolo riceue el caldo de la divia cari ta ne laffecto suo po chi laffecto ua drieto alo itellecto. & riceue el colo re di questo glorioso lume segrado la doctria d la dolce mia uerita, un la meoria sua si e piea nel ricorda, mento del beneficio del fágue. sich uedi chi no puo riceuere el lue che no riceua el caldo & il colore: poch son uniti isieme & sono una mede sima cosa & cosi no puo si coe ti dis si hauere una potetia de laia ordia, ta a riceuere ine uero sole che tutte tre no siano ordinate & cogregate nel noe mio peroche subito che lo chio de lo intellecto col lue de la fez de si leua sopra el uedere sensitiuo speculădosi î me lassecto li ua drie to amado allo che lochio del itellecto vide & cognobe & la memoria se ipie di quello che laffecto ama& subito che esse potentie sono di po lte participa me sole illuminando/ lo ne la potetia mia & ne la lapicita de lo unigeito mio figliolo & ne la

elementia del fuoco de lo spirito sa cto siche uedi che essi hanno presa la conditione cioe che essendo uestiti & piene le potentie de lanima loro di me uero ole chome dicto te ho: fanno chome il sole. & il sole scalda & illumina & chon lo caldo suo sa germinare la terra: cosi questi mei dolci ministri electi & unti & messi nel corpo missico de la san Aa chiefia a ministrare me sole cio e el corpo & il sangue de lo unige nito mio figliolo & li altri facrame ti:liquali hano uita da questo sanque:& si el ministrano actualmen te & ministralo mentalmente cioe rendendo lume nel corpo mistico de la sancta chiesia. Lume dico di conscientia sopra naturale chon lo colore de lhonesta & sancta uita ci oe sequitando la doctria de la mia uerita: & ministrano el caldo de la ardentissima carita. Vnde col caldo loro faceuano germinare le ani me sterile alluminandole co lume de la scientia & con la ulta loro san cta & ordinata discaciauano le tenebre de li peti mortali & di molta infidelita ordinauano la uita di coloro che desordinatamente uiue uano i tenebre di peccato & 'in fre deza p la priuatione de la carita, si che adunque tu uedi che essi sono sole poche hano presa la codictio ne del sole da me uero sole peroch per affecto damore sono facti una cosa con meco & to con loro si co me io in uno altro loco ti narra i: ĉe a ogni uno ho dato secondo lo sia to suo aloquale io lo ho ellecto lu me nela fancta chiefia. Pietro con la predicatione & doctrina & nel ultimo col sangue. Gregorio chon la sciétia. & sancta seriptura & con spechio de usta. Siluestro contra li infideli & maximamente con la di sputatione & probatione che sece dela sanctissima sede in parole & in facti riccuendo la uirtu da me. Setute uolti ad Augustino & alo glorioso Thomaso daquio a ieroi mo & ali altri:uederai quanto lue hanno zetato in questa sposa stirpă do lierrorificame lucerne poste in su el candelabro co uera & perse cta humilita & coe afamati del ho nore mio & dela salute delanime. manzauano questo cibo con dilecto in sula mensa dela sanctissima croce. Et li martiri col sangue. el qle sangue zetaua odore nel conspecto mio & con lodore del sangue & dele uirtu. & col lume dela scien tia faceuano fructo in questa spoz sa & dilatauano la sede unde li te> nebrosi ueniuano al lume & receueuano in loro el lume dela fede. Et li prelati posti nelo stato dela 6latione da christo in terra mi faceuano sacrificio di iusticia con sancta & honesta uita. La margafita dela fufficia co uera humilita & co ardentissima charita col lume della discretione reluceuz in loro & neli loro subditi. In loro principalmen te reluceua perche iustamente ren-

fil

10

di

Cat

cul

de

111

del

le & Co

uef

no

te

lat

fuo

do

la

la

deujo a me el debito mio. zioe re dendo gloria & laude alo nome mio. & a se rendeuano odio & dis piacimeto dela propria sensualita despreciando li uicii & abraciando le uírtu cum la carita mía & dl proximo loro. Et cum humilita co culcauano la superbia & andauão como agneli ala mésa delaltare cu purita di cuore & di corpo:& cum fincerita di mente celebrauano: ar si nela fornace dela carita. Et per che prima haueão facto iustitia de loro: pero faceuão iustitia de li sub diti uolédoli uedere uiuere uirtuo samente & li correzeuano senza al cuno timore seruile: po che no ate deuão aloro midesmi ma solo alo amore mio & ala falute delanime fi come pastori boni & seguitatori del bono pastore mia uerita el qua le io ue dei agouernar uoi pecorel le & uolsi che ponesi la uita puoi. Costoro donos hano seguitato le uestigie sue. & po coresseno & no lassono immarzire li membri per non corregere ma caritatiuamente corregeuano cum longueto dela benignita & cum la aspreza del fuoco tagliando la piaga del defecto cum la reprehensione: & cum la penitentia:poco & asaí secondo la graueza del peccato. & plo cor regere & dire la uerita no se curauano dela morte. Questi erao ueri. ortolani li quali cum solicitudine & sancto timore cauauão le spine deli peccati mortali & piantauano

o Ita

tolu

dcon

t nel

chon

con

ITE I

1 ladi

e fece

ole &

ime.

& alo

3 icroi

nto lae

a flima

poste

perfe

delho

nime.

n dile

illima

e.dg.

insper

angue

a scien

ta [001

le liter

k rece

fede.

delap

ii face

n fan

garita

& co

della

k neli

men

ren

plante odorlfere di uirtu. Vnde li subditiusueuao in uero & sancto timore & se aleuauano come fiori odoriferi nel corpo mistico dla sacta chiesa. Perche corregeuano se za timore seruile pche nerano pri uati & perche in loro non era ue neno di colpa di peccato. & pero teneuano la fancta sustitia ripren dendo uirilmente & senza alcuno timor. Questa era & e quella mar garita laquala in cui esfa reluceua daua pace & lume nele mente de le creature & faceuali stare in san cto imore & li cuori erano uniti. Vnde io uoglio ch tu sapi che per niuna cosa e uenuta tanta tenebre & divisione nel mondo tra secula ri:& tra religiosi: tra clerici: & tra pastori dela sancta chiesa: se no so lo perch el lume dela iustitia e mã chato & e uenuta la tenebre dela iniustitia. Pero che niuno stato si puo conseruare nela lege ciuile ne in la lege diuina instato di gratia senza la sancta iustitia: pero che co lui che non e correcto & colui che no correge fano si come si fa al me bro che e cominciato a inmarzire ch se il catiuo medico li mete subi taméte longuento solaméte & no in cura la piaga tuto il corpo ipu tridise. & corumpe. Cosi el prela to o aitri segnori che hano subditi uedendo el membro del subdito loro imarzito per la puza del pec cato mortale se esso li pone solo lo guéto dela lusenga senza la reprem

hensione:no guarise mai.ma gua stera laltri membri ch sonodintor no ligati in uno medesmo corpo cioe in uno medesimo pastor. Ma se esso sara uero & bono medico di quelle anime si come erano que Iti gloriofi pastori non dara ungu ento senza el fuogo dela reprehen siõe. Et se il membro susse pur osti nato nel suo malefare lo tagliara dala cogregatione acio che non la immarcischa cum la puza del peccato mortale: Ma essi non lo sano ma fano uilta di non uidere. Et sai tu perche la radice delamore proprio uiue in loro da laquale estitragono el peruerso timor ser uile:pero che per timore di non p dere lo stato ole cose temporale o la prelatione non corregeno non cognoscono in che modose conserua lo stato. pero chi se essi uedes I no iustitia lamantenerebeno ma perche esti sono privati del lume nolcognoscono. V nde credendo lo conseruare cum la iniustitia no reprehendonoli defecti deli sub/ diti loro ma iganati sono dala pro pria pallione sensitiua & dalo ape tito dela fignoria o dela prelatiõe. Et anco non corregeno perche es si sono in quelli medesmi defecti o mazori. Vnde sentendosi compresi nela colpa perdono lardir & la securta & ligati dal timore serui le fano uista di no uidere & se pur uedeno non corregeno, ma se lassano ligare cum le parole lusenge

uole & cum molti presenti. Vnde essi medesimi trouano le excuse p no punire. In costoro se compie la parola chi disse la mia uerita nel sa cto euangelio dicendo. Costoro fono ciechi & guide deli ciechi & fe luno cecho guida laltro.tutí dui caschano ne la fossa. Non hano sa cto ne fano cosi quelli che sono sta ti o se alcão ne fosse mei dolci ministri & de liquali io ti dissi che ha ueano la proprieta & condictione del sole. Et ueracemente sono sole come dicto te ho: pero che in loro non etenebre de peccato ne igno rantia. pero che seguitao la doctri na dela mía ueríta. Et sono despre ciatori dele gradeze & deli stati & dele delicie del mondo: & pero no temeno di corregere. Et non sono tepedí. po che essi ardeno nela for nace dela mía carita pero chi chi no desidera la segnoria o la prelatione non teme di perderla & reprehendono urilmente:pero che chi non si sente represa la conscientia dala colpa non teme. Et pero non era tenebrosa questa margarita ne li unti & christi mei de ligii io tho narrato ma era lucida & erano ab raciatori dela pouerta uoluntaria & cercauano la uilta cum humilita profunda.& pero non curauano ne scherni ne uilanie ne de tractio ne deli homini ne iniuria ne obp brii ne pena ne tormento. Et se es si erano biastemati: benediceua no

bo fire

gu

10

tin

la

10

me

San

do

zii bo ficome anzoli non per natura ma ploministerio & gratia data a loro sopranaturale cioe di ministra re el corpo & sangue de lunigenito mio figliolo. Et ueramete sono anzoli pero che come lanzolo chio do a uostra guardia ue ministra le sancte & bone inspiratione: cosi q sti ministri erano anzoli & cosi de uerebeo esfere dati a uoi dala mia bonta a uostra guardia. & pero est si continuamente teneuão lochio soprali subditi loro si come ueri guardiani inspirado neli cuori lo ro sancte & bone inspiratioe: cioe per loro offeriuano dolci & amo/ rosi desiderii dinanci a me cum co tinua oratione & cum la doctrina dela parola & cum lo exemplo de la uita. Siche uedi che essi sono an zoli posti dala focata mia carita.co me lucerne nel corpo mistico dela sancta chiesa per uostra guardia a cio ch uoi ciechi habiate chi ui dri zi nela uia dela uerita dandoue le bone inspiratione & exemplo di uita & cum la doctrina coe dicto e.Cum questa humilita gouerna/ uano & conuersauano cum li subditi soi:cum tanta speranza & fede uiua che non curauano ne temeua no ch a loro ne a subditi soi uenis se meno la substatia temporale & pero cum largeza distribuiuano a li poueri la substantia dela sancta chiesa. Vnde essi observauão apie no & cum uera pacientia portaua

ide lep iela

ال

oro

18

dui

ofa

osta

mi

eha

ione

fole

loro

igno

xiri

spre

118

ono

ono

2 for

ino

tio-

re.

chi

ntia

non

ane

cho

ab

aria

ilita

ino

tio

bp el

10

no quello che erano tenuti & obli gati de far cioe de distribuir la sub stantia temporale ale loro necessita & a poueri & ne la sancta chie i sa. & non faceuano disposito & da po la morte loro non rimaneua la grande pecunia ma erano alcuni che per li poueri lassauano la chie la indebito. Questo era per largeza dela loro carita & dela speranza che haueano posta nela prouiden tia mia erão priuati del timore ser> uile: & pero non temeuano che al cuna cosa li uenisse a meno ne spirituale ne te mporale. Questo el se gno che la creatura spera in me & non in se:cioe quando essa non te me ditimore seruile:ma coloro ch sperão in loro medesmi sono quel li che tem éo & hano paura desom bra loro & dubitano che non li ue ga a meno el cielo & la terra. Et cũ questo timore & peruersa speran, za che pongono nel suo poco sape re pigliano tanta miserabile solicitudine in aquistare & in conserua re le cose temporale che pare ch le cose spirituale si pongono dapo le spale & non si troua chi se ne curi. Et non pensano li miserabili & in fideli & superbi chio son colui che prouedo in tute quante le cose che sono d'necessita a lanima & al cor po: ben che cum quella misura che uoi sperate in me:cum quella ui sara misurata la providetia mia. Ma li miserabili presumptuosi

m ii

non raguardano chio fon colui chi son & essi sono quelli che non so/ no: & lo esser loro hano riceuuto dala mía bonta & ogní gratía che e posta sopra lo essere. Et pero iua no se puo riputare afadigarsi colui ch guarda la casa se essa no e guar dati da me. Vana sara ogni fadiga se essi per sua fadiga la crede guardare o per sua solicitudine. pero che solo io laguardo. E uero che lessere & le gre chiho poste so pra lessere uostro uoglio che nel te po le exercitate in uirtu ufando el libero arbitrio chio ue ho dato cũ lume dela rasone: pero chio ue cre ai senza uoi:ma non ui saluero sen za uui.lo ue amai prima ch uoi fuste & questo videno & cognobeo questi mei dilecti: & po mamaua no ineffabilemente & per lamore che essi amauano sperauano cu tanta largeza in me & in niuna co sa temeuano. Non temeua Siluestro quando staua dinanxi alo Im peratore Constantino disputado cum quelli dodesi iudei dinanzi a tuta la turba:ma cum fede ujua cre deua che essendo io per lui niuno larebe contra lui. & cosi tuti laltri perdeuano ogni timore: pero che non erano soli ma acompagnati. pero che stando nela dilectioe de la carita stauão in me & da me agstauano el lume dela sapietía de lu nigenito mio figliolo. da me riceueuano la potetia essendo forti & potenti contra li principi & tiran-

ni del mondo & da me haueuano el fuoco del spirito sancto partici/ pado la clemetia & laffocato amo re de esso spirito sancto. Questo amore era & e acompagnato achi el uole participar col lume de la fe de cum la forteza cum la pacientia uera & cum la longa perseueran, tia in fine alultimo dela morte. Si che uedi che non erão soli ma era no acompagnati pero non temeuano. Solamente dong colui che si sente solo cioe che spera in se pri uato dela dilectione dela carita te/ me & ogni picola cosa li fa paura perche esso e solo e priuato di me che do summa segurta alanima ch me possede per affecto damore. Ben el prouano questi glorios & dilecti mei che niña cosa aloro po teua nocere ma essi noceuano a li homini & a li demõi & spesse uol te ne rimaneuano ligati per la por tentia & uirtu chio li haueua data fopra diloro. Questo era perch io rispodo alamore ala fede & ala spe ranza che haueuano posta in me. Vnde la lingua tua no sarebe suf ficiente a narrare le uirtu di costoro nel ochio del intellesto tuo a ue dere el fructo che essi riceueno ne la uita durabile: & riceuera chi se/ guitara le uestigie loro. Essi sono come pietre preciose & cosi stano nel conspecto mio: pero che io ho riceunte le fadige loro. & il lume. che essi zectauano & miseno cum odore dela uirtu nel corpo milli-

120

ul

ro

tui

CO

io

Hi

ual

rin

da

IM

no

de

cic

di

eo dela fancta chicfa, pero li ho co locati nela uita durabile in grandif fima dignita & riceueno beatitudi ne & gloria nela mia uisione: per che deteno exempio de honesta & sancta uita & col lume ministrono el corpo & el sangue delunigenito mio figliolo & tutti li altri sacrame tick pero sono molto singularmen ti amati da me:si per la dignita ne laquale io li ho posti che sono mei unti:& ministri:& si perchel theso ro chio li ho posto nele mane. non lhanno soterato per negligentia & ignorantia ma lhanno ricognoluto da me exercitandolo con solici/ tudine.& chon profunda humilita con uera & reale uirtu. Et perche io in falute delanime li haueua po sti in tanta excellentia non si ristauano mai si chome pastori boni de rimeter le pecorelle ouile dela sancta chiesa.unde essi per affecto de amore & fame delanime fi meteua no ala morte per trarle delle mane delo demonio essi se infirmauano cioe faceuansi infermi chon quelli che erano infermi cioe che spesse uolte per non confondere loro dis peratione & per darli piu largeza di manifeltare la loro inrfirmita da uano uista & diceuano io son infer mo con teco insieme. Et piazeuão con li pianzenti & godeuano chon li gaudenti.& cofi dolcemente sap peuano dare a ciascuno el cibo suo li boni conseruando & godedo de le loro uirtu peroche non si rode-

idi

elto

ach

lafe

ntia

an

. SI

era

me

che

epri

1316/

aura

i me

uch

.91

fi &

opo

oali

HOL

001

lata

10

Spe

HC.

ful

(to

i ue

ne

[el

no

10

10

ne.

uano per inuidia ma erano dilata. tinela largeza de la charita del pro ximo & deli subditi loro. & quelli che erano defectuosi traeuano del defecto facendosi defectuosi & in firmi con loro insieme come dicto e:& con uera & sancta compassiõe & con la correctione & penitentia deli difecti loro comessi facendo es si per carita la penitentia con loro i sieme. Cioe che per lamore che essi haueuano portauano mazore pea essiche dauano la peitentia che coloro, che la riceueuano. Et alchuna uolta erano di quelli che actualmé te la faccuano & specialmnte quan do auesseno ueduto che al subdito fosse paruto molto graue. Vnde p quello acto la graueza litornaua in dolceza odilection & si se faceuano subditi essendo prelati & si se saceuano serui essendo segnori. & si se faceuano infermi essendo sani & priuati dela infirmita & dela lepra del peccato mortale:essi essedo for 1 ti si faceuano debeli:con li mati & simplici si monstrauano simplici & chon piccoli piccoli:& chosi chon ogni mainera de zente per humili ta & charita sapeuano esser & acia scuno dauano el cibo suo. Questo chil faceua fare!el desiderio che ha ueuano conceputo in me del hono re mio & dela salute delanime. Vn de essi correuano amanzarlo in su la mensa dela sanctissima croce no refutando ne fuzendo alcuna fadíga. Ma come zelanti delanime. & m iii

del bene de sancta chiesa. & dilez ctione dela sede si meteuano tra le spine dele molti tribulatione & me teuansi ad ogni pericolo con uera pacientia butado a mi incensi odo riferi de anxietati desiderii & hūile & continue oratione. Et con le la chrime & sudori unzeuano le piage della colpa deli peccati mortali: unde riceueuao persecta sanita se essi proximi co humilita riceueua no così sacto unguento.

Repetition del precedéte capitu lo. Et dela reuerentia che se debbe render a sacerdoti o boni o rei che siano. capitulo. cxx.

Orato monstrato caris h sima figliola una parte dela excelletía loro:una parte dico per rispecto di quello che a narrarti dela digni ta ne laquale io li ho posti & pche li ho electi & facti mei ministri & come per questa dignita & auctori ta chio data a loro io no uoleua ne uoglio che siano tocati per alcuno loro defecto per mane de secolari. & tocandoli offenddono me mise rabilemente. Ma uoglio che li hab bino in debita reuerentia non per loro coe e dicto tho ma p me cioe per la auctorita chio li ho data.un de questa reuerentia non debe diminuire mai perche in loro dimi-

nuisca la uirtu: ne ali uirtuosi deli quali io tho narrato dele uiriu loro & hoteli posti ministratori del sole cioe del corpo & del sague del mio figli olo & deli altri sacramenti: po che questa dignita toca a boni & a catiui & ogniuno lha aministrare come dictoe. lo ti dissi che questi perfecti haueuano la condictione. del sole & cosi illuminando & scal dando per la dilectione dela carita & deli proximi loro. Et con questo caldo faceuano fructo & germina re le uirtu nelaie de subditi loro. & hoteli posti che essi sono anzoli. & cosi e la uerita dati da me a uoi p uostra guardía acíoche ui guardío & inspirano lebone inspiratiõe ne li uostri cuori per sancte oratione & per doctrina & spechio di uita che ui seruano ministrandoui li să cti sacramenti si come sa lazolo che ui serui & ue guardi & inspire lebone & fancti spiratione in uoi. Si che uedi che oltra ala dignita nela quale li ho posti essendoui lo orna mento dele uirtu si come di questi cotali io teho narrato & come tuti sono tenuti & obligati de essere.& quanto essi sono degni de essere a mati in quanta reuerentia li douete hauere questi che sono li dilecti figlioli & uno sole posto nel corpo mistico dela sancta chiesa per le loz ro uirtu:perche ogni homo uertuo so e degno daore & molto mazormente ne sono digni costoro per lo misterio chio li ho dato in mae.

10

el

Sel

be

re

dic

quilot

che

Ari

dit

cial

uij

fac

ğli

tla

Rai

a

QE

tac

de

8

siche per le uirtu. & per la dignita del sacramento li douete amare. & li defecti de quelli che uiueno mise rabilmente douete odiare ma non per faruene iudici chio non uoglio peroche sono li mei christi. Vnde douete amare & reuerire lauctorita chio data alloro. Voi sapete ben che se uno immondo & male uesti to ui portasse uno grande thesoro dalquale traesti la uita:che per amo re del thesoro & del segnor che uel mandasse: uoi non odiareste pero el portatore non obstante che li fus se straciato& immondo dispiacere beui beni & inzegnarefliui per aore del segnore che si leuasse la imo dicia & che se reuestisse. Cosi donque douete fare per debito secodo lordine dela charita& chosi uoglio che uoi faciati di questi cotali mini stri poco ordinati: liquali con imo ditia & col uestimeto deli uiciistra ciati per la seperatione dela charita ui portano li grandi thesori cioe li sacramenti della sacta chiesia delli gli sacrameti riceuete la uita dla gra tia riceuedoli degnamente non ob stante che essi siano in tanto desecto per amore dime dio eterno ch ueli mando & per amore di la uiz ta de la gratia che riceuete dal gran de thesoro ministrandoui tuto dio & tuto homo cioe el corpo & il san gue delunigeito mio filiolo unito con la natura diuina. Debbe a uui adonque dispiacere & deuete odia reli defectiloro & inzegnarui con

mio

i: po

à a

trare

uesti

lone

[cal

arita

uefto

mina

.cio

noli.

uoi p

urdio

ie ne

tione

i uita

llisa

che

ele

vi.Si

nela

orna

uelt

etuti

1e.80

ere a

oue,

ecti

rpo

lor

tuo

01/

er

ic.

affecto di carita & con loratione la cta di reuestirli dinancia me chon lachryme & con grande desiderio chio li riuesta per la mia bonta del uestimento de la carita. Voi sapeti bene chio li uo glio fare gratia pur che essi dispongano a riceuere & uoi a pregarmi. pero che di mia uo lunta non e che uui ministreno el sole in tenebre ne che sião denuda tí del uestimento de la uirtu ne immondi uluendo dishonestamente anco li ho oposti & dati a uoi pche siano anzoli terrestri & sole chome dicto te ho. & non essendo me do uete pregare per loro & non judi carli:ma el judicio lassare a me. & io con le uostre oratione uolendo essi riceuere li faro misericordia. Ma no correzendo essi la uita loro la degnita che essi hão li sara in rui na & con grande vituperio dame sommo iudice nelultima extremita della morte non correzendosene pigliado la largeza de la misericor dia mia. saranno mandati al fuoco eternale.

De defecti & de la mala uita de li iniqui facerdoti. & ministri. capi tulo. cxxi.

Ora attendi ben charissima
h figliola acioche tu & li altri
fui mei habiate piu materia
de offerire a me per loro hu
mile & continue oratione. Te uoglio mostraf & dire la scelerata uita
m iii

foa.benche da qualunche lato tuti uolta li seculari & religiosi clerici & prelatí picoli & grandí zoueni & uechi & ogni altra mainera d zé te non uedi altro che offesa & tuti mi zetano puza di peccato mortale la quale puza a me non fa dano niuno, ma fa danno & nose aloro midelini: lo to cotato in fin qui de la ezcellenția di mei ministri & de la uirtu de li boni si perdare refriz gerio alanima tua & si pche tu me glio cognosca la miseria de questi miserabili. & perche tu ueda quan to sono degni de mazore représio ne & di soltinere piu intollerabile pene si come li electi & dilecti mei perche hano exercitato in uirtu el tesoro dato aloro sono dgni di ma zore premio & esser polti coe mar garithe nel conspecto mio:el contrario quelti miserabili pero che ri ceuerão crudela pena. Sai tu carify sima figliola & atendi cum dolore & amaritudine di cuore doue essi hano facto el principio à il fonda mento loro nel amore proprio di loro midesmi: donde e nato larbo re dela superbia col figliolo de la i descritione, pero che come indiscreti porzeo aloro lhonof & la glo ría cercando le grande prelatione cum adornameti & delicateza del corpo loro. Et a me rendono uitu perio & offesa. unde atribuiscono alloro quello che non e suo & a me dano quello che non e mío. A me debe essere dato gloria & laude al

nome mio & a semedesimi debez no render odio de la propria senfualita cum uero cognoscimeto di loro riputandosi indegni de tanto misterio quato essi hano riceuuto dame. Et essi fano el contrario: po che come infiati di superbia no si satiano di rodere la terra de le richeze & dele delicie del modo Itic tí cupidí & auari uerso li poueri. Vnde per questa miserabile super bia & auaricia laquale e nata dal p prio amore sensitivo hano abandonata la cura delanime & solo si dano aguardare & hauere solicitu dine de le cose temporale & lassão le mie pecorelle lequale io li ho poste nele máe. Come pecore sen za pastore sono & non le pascono ne notricano ne spiritualmete ne temporalmente. Euero che spiritualmente ui ministrano li sacramenti de la sancta chiesa liquali sa cramenti p alcuno loro difecto no ui possono esser tolti ne diminuis se la uirtu'in loro. Ma non de ora tione cordiale: de fame. & deside/ rio de la salute uostra cum honesta & sancta uita. Et no pascono li sub diti de le cose téporale zoe li poue reli de la substantia de la chiesa de laqual substătia io ti disti che se ne die fare tre parte.luna ala loro necessita laltra a pouerelli & laltra in utilità dela chiesa. Essi sano el con tratio perche non tato che essi dia no quella substantia che sono tenu ti & obligati de dar apoueri ma es

713

am

ITA

de

da

m

m

ftu

&

po

по

te.

dir

101

tre

do

De

to

ild

10

fi tolgiono laltrui per symonia & apetito de pecunia:uedono la gra tia de lo spirito sancto, po che spes se uolte sono di quelli che sono tăto sagurati che no uotao dare achi na bisogno quello chio li ho dato per gratia. & perche el diano a uoi che non li sia piena la mane o pro ueduti cum molti presenti & tanto amano li subditi loro quanto ne ri tragono. & piu no. Tuto el bene de la chiesa non spendono in altro che in uestiméticorporali & in an dare uestiti delicatamente non co/ me clerici ne come religiosi:ma co me segnori o donzelli de corte. & studiano dhauere li grossi caualli & molti uasi doro & de arzento cu adornamenti de casa tenendo & possidendo quello che non debe/ no tenere cum molta uaita di cuo/ re. El cuore loro fauella cum disor dinata užita & tuto el desiderio lo ro e in uiuande facendosi deluentre suo uno dio:manzado & uiuedo disordinatamente. Et pero caschano subito nela immudicia uivendo lasciuamete. Guai guai alo romisera uita pero che quello che il dolce uerbo unigeito mio figlio lo aquisto cum tanta pena in su el legno de la sactissima croce essi lo spendono cole publice meretrice. Etsi sono deuoratori delanime ri comperate del sangue di christo di uorandole cum molta miseria & i molti & diuersi modi: & di quello di poueri ne pascono li figlioli soi

red

en.

odi

into

Juto

: po

10 4

eri

ltic

ti.

aper

Dan

No G

lcitu

Mão

Tho

tlen

ono

e ne

diti-

Ta,

lifa

no

nuis

OT4

de

elta

Sub

oue

de

ne

10

in

00

lia

nu el O templi del diauolo. lo uho posti perche siate anzoli terrestriin que stauita & uoi sete demõii. & pero hauete lofficio del demoio: Li de monii dano tenebre & dí quello che hano per loro ministrão & cũ cruciati tormenti sotragono laniz me de la gratia cu molte molestie. & temptatiõe per redurle nela col pa del peccato mortale inzegnan, dosi di farne allo che essi possono ben che niuno peccato possa cade re nelanima piu chessa uoglia ma essí ne fano quello che possono:co si questi miserabili non degni de esser chiamati ministri sono demo nii incarnati: pero che per loro de fecto si sono confermati cum la uo lunta deli demonii:& pero fano lo ficio loro ministrando me uero lu me cum la tenebr del peccato mor tale & ministrano la tenebre dela disordinata & scelerata uita soa ne li subditi. & ne le altre creature che hano in loro rasone. Vnde dando confusione ministrano pene ne le mente dele creature che disordina tamente li uedono uiuere & anco sono casone di ministrare pene & confusione di conscientia in coloro che spesse uolte se sotragono da lo stato dla gratia & de la uía de la uerita & conducendolía la colpa li fano andare per la uia de la bufia:ben che colui che li seguita non e poscusato dala colpa sua:pero ch non puo esfere constrecto a colpa di peccato mortale ne da questi de

monii uisibili ne da li iuisibili: po che niuno debe guardare a la ulta loro ne seguitare quello che fano ma coe ue auiso la mia uerita nel sancto euangelio douete sare quel lo che essi uidicano cioe la doctrina chue data nel corpo místico de la fancta chiefa: data per la fancta scriptura per lo mezo di bandito, ri che sono li predicatori che uano ad anuntiare la parola mia. Et illo ro guai che esti meritano: & la ma la uita loro non sequitar ne punir li uoi perche offenderelle me.malafate la mala uita alloro & uoi pigliate la doctrina. & la punitione lasate a me:pero che io son el dolce eterno dio che ogni bene remu. nero & ogni colpa punisco. Et no li sara sparagnata da me la puitio ne per la dignita che essi hano de essere mei ministri ma sarano puniti si non si corezeranno piu miserabilemente che tuti li altri, pero che piu hão riceuuto da la mia bo ra, unde offendendo tanto misera bilmente sono degni de mazore punitione. Si che uedi che essi so/ no degni si come de li electi mei ti dissiche essi erano anzoli terestri & pero faceuano lo officio de li an zoli.

Come ne predicti iniqui mini firi regna la iniustitia & singular, mente non correzendo li subditi.

## Capitulo.cxxii

nici reluceua la margaritha de la iustitia. Hora te ho dicto che que sti miserabili portano nel pectolo ro perfabille la iniustitia laquale in iustitia procede & e affabiata cum lamore proprio diloro medefimi: pero che per lo proprio amore co metono iniulitia uerso delanime loro. & ue rso di me cu la tenebre de la indescritione. Vnde a me no rendeno gloría & aloro non rede no honesta & sancta uita ne desiderio de la salute delanime, ne same & dele uirtu & p questo come tono iniustitia uerso li subditi & lo proximo loro & non corezeno li uicii:ma come ciechi che non co gnoscono per lo disordinato timo re che hano di non dispiacere a le creature che li lassono dormire & iacere nele loro infirmitate. Ma ef fi non sauedeno che uolendo pia? cere a le creature dispiaciono allo ro & a me creatore uostro. & alcuna uolta correzerão per mantelar r si cum quella poca de justitia. Et q sto non farano al mazore che sara in mazore difecto chel minore p timore che essi hauerano che non li impedisca & toglia lo stato o la ui ta loro:ma farano cosi al minore p che uedono che noli po nocère ne toleri lo stato loro. Questo coete la

Otidixi che neli electi

Ar

12

no

si i

CO

cat

Ra

&

la

fai

in

fet

de

tia

iniusticia col miserabile amore p prio d'or medesimi. Elgle amore pprio ha atolecato tuto gto el mo do & il corpo místico de la sancta chiesa:& ha insaluatichito el zardi no di questa sposa & hallo adorna to di fiori putridi el quale zardino fo domesticato al tempo che zistauano li ueri la uoratori cioe li mini stri sancti mei. & era adornato de molti odoriferi fiori pero che la ui ta de li subditi per li boni pastori non era scelerata ma erano uirtuo si cum honesta & sancta uita. Anco di non e cosi ma e il contrario: pero che per li catiui pastori sono catiui li subditi. Vnde piena e que sta sposa de diuerse spine di molti & uariati peccati non che in si pos sa riceuer puza de peccato cioe ch la uirtu de li sancti sacramenti pos sa riceuere alcuna ofensione. Ma quelli che si pascono al pecto di q sta sposa riceuono puza nelanima loro tolendosi la dignita ne laquale io li ho posti non che la dignita in se diminuisca:ma in uerso di lo ro medesimi. Vnde per li loro de fectine ha uilito il sangue cioe per dendo li seculari la debita reueren tia che debeo far alloro per lo sangue:benche essi nolo debeno fare & se la perdeno non e pero di minore la colpa loro per li defecti de li pastori ma pur li miserabili sono spechio di misia doue io li ho posti perche siano spechii di uirtu.

to.

que

olo

tin

um

mi:

CO 2

ime

ebre

eno

tede

lefi

fa

Ime

àlo

oli

00

mo

ile

8

a ef

12/

allo

U

178

t q

of die

De molti altri defecti de predicti ministri & singularmete del an dar p le thauerni & de zogi & de concubine. Capitulo. exxiii.



Anima de questi mise rabili carissima figliola unde riceue tanta puzza da la propria loro se

zaída la propria loro se sualita: laquale cum amor proprio hano facto madona: & la tapinella anima hano facta serua doue io li feciliberi col săgue del mio figlio lo dico de la liberatione generale quando tuta lhumana generatio/ ne su tracta da la seruitu del demo nio & da la sua segnoria. qsta gratia riceuete ogni creatura che hali se rasone. Ma questi cioe unti li ho liberati da la seruitu del mondo & ho li posti a seruir solo me dio eter no & ministrare li sacramenti de la sancta chiesa. Et holli sacti tan to liberichio non ho uoluto ne uo glio che niuno segnore, tempora. le di loro se facia iudice. & sai che merito carissima figliola essi mene rendeno di tanto beneficio quan to hano riceuuto da me. El merito loro e questo che continuamente mi perseguitauano in tati diuersi & scelerati peccati ch la lingua tua non li poterebe narrare & in audirlo ueneresti amco. Ma pur alcu na cosa tene uoglio dir oltre a allo

chio to dicto p darti piu materia di planto & di compassione. Essi deb beno stare insula mensa de la croce per sancto desiderio & me nutrica si del cibo delanime per honore di me. & béche ogni creatura che ha in se rasone questo deba fare:molto mazormente el debeno far costo ro liquali io ho electi perche ui mi niltrono el corpo & il sague de xoo crucifixo unigeito mio figliolo &. perche uidiano exempio de fancta & bona uita & con pena soa con sá cto & grande desiderio seguitado la mia uerita prendino el cibo dela nime uostre. Et essi hano presa per mensa loro le tauerne & li iurando & spreiurando con moltí miserabi li defecti publicamente & chome homini, acecati senza lume de raso ne sono facti animali per li loro de fecti:'& stano i acti & in facti:& in parole lasciuamente. Et non sanno che si sia officio & se pur alcua uolto el dicono con la lingua ma el co reloro e di longa dame. Essistano coeribaldi & baratieri & poi che hano zocato lanima loro & hanno la messa nele mane deli demoji zo canolibeni delachiesia. Sichela subitatia temporale laquale riceuo no in uirtu del sangue zocano&ba ratano. Vndeli poueri no hanno el debito loro & la chiefia nessorni ta & non e chon quelli fornimenti che li sono necessarii. & pehe esti so no facti tempio del diauolo:non si curano del tempio mio. Ma quello

adornamento che debeno fare nel tépio & nela chiesia per reuerentia del sangue essi el fanno nele case lo ro doue essi abitano. Er pezo anco ra perche essi fanno como lo sposo che adorna la sposa sua. Cosi que sti demonii icarnati del bene de la la chiesa adornão la diauola sua co laquale listano iniquimente & im/ mundamente & senza alchuna uer gogna la farano andare stare & ue nire mentre che li miseri demonii sarano a celebrare al altare no ficu rarano che questa miserabile diaz uola uada con figlioli a manea fare loferta con laltro populo. O demonii sopra demonii al meo le ini quita uoltre fusseno piu nascosce neli ochii deli uostri subditi: pero/ che facendole nascose ofédere me no & fate damno a uoi:ma non fa te male al proximo ponedo actual mente la uita uostra scelerata dinacialloro:peroche per lo uoftro exe plo li sete materia & casone no che essi escano de li peccati soi: ma essi caschino in quelli simili & mazori che hauete uoi. E questa la purita chio domando al mio ministro qu do esso ua a celebrare al altaresque sta e la purita che esso porta che la matia leuara si chon la mente contaminata & chol corpo suo corropto stato & iazuto nello bruto pec cato mortale & andara a celebra Otabernaculo del demonio doue e la uigilia de la nocte con so lene & deuoto officio. Doue e la

re

na

gn

gn

pet

mil

rea

elp

ne

ftai

fta t

BOB

daa

dou

Sed.

Se:

gno

ep

de

no

Qu

tap

In

me

no

Ro

di

continua & deuota oratione nelqle tempo de la nocte tu debi despone re al misterio che hai a fare la matina con uno cognoscimeto di tecou gnoscendoti & reputandoti indez gno a tanto misterio & con uno cognoscimento di mesche per la mia bonta te ne ho facto degno & non per li tuoi meriti & hoti facto mio ministro accioche ministri al altazre a le mie creature.

nda

*felo* 

nco

000

ue

dela

1 CO

imi

luct

x ac

ionli

ficu

diaz

3/3

de

eini

ofce

CTOI

me

n fa

tual

ni,

exe

die

effi

ori

rita

que la

יחו

10

200

io fo

Cõe ne predicti ministri regna el peccato contra natura dua uisio ne che questa anima hebe sopra q sta materia.capitulo.cxxiiii.

oti fo asapere charissi ma figliola che tanta pu rita cerco da uoi & da lo ro in questo sacramento quanta e possibile a homo in questa uita. Vnde inquanto da la parte uostra allora ui douete inzegnare da aquistarla cotinuamente. Voi

uostra allora ui douete inzegnare da aquistarla cotinuamente. Voi douete pensare che si possibile fosse che la natura anzelica si purificas se:a questo misterio sarebbe bisogno che essa si purificasse.ma non e possibile: perche non ha bisogno de essere purificata peroche in loro non po cadere ueneno di peccato. Questo ti dico perchetu ueda qua ta purita io cerco da uoi & da loro in questo sacramento & singularmente da loro. Ma el contrario fa no peroche tuti immondi uano a q sto misterio. Et non tanto così imo di uano a questo misterio & non tá

to dela immonditia a laquale p la

fragilita sete inchieneuoli naturalmente per la fragile natura uostra benche la rasone quando el libero arbitrio uole fa stare quieta la sua rebellione:ma li miseri non tanto che rafrenino questa fragilita: ma essi fano pezo cometedo quello ma ledecto peccato contra la natura. Et come ciechi & stolti offuscato e el lume del intellecto loro nó co gnoscono la puza & la miseria ne laquale essi sono che non tanto che essa spuze a me che son suma eterna purita & emi tanto abhomieuo le che per questo solo peccato profundai cinque citade p diuio mio iudicio no uoledo piu sostinere la diuina iustitia tato mi dispiace que sto abhomineuole peccato:ma no tato ad me coe dicto te ho ma a de monii liquali demonii li miseri să no facto segnori li dispiace. No chi li dispiacia el male perche li piacia alcuo bene:ma pche la natura loro fo natura ázelica.po quella natura schiua di no uedere ne di stare a ue dere cometere quello enorme pec cato actualmente. Vero e che inanci zita la faeta auenenata del uene/ no nela concupiscentia. ma zonge do alacto del peccato esso ua uia p la casone & per lo modo che dicto te ho. & come tu sai se bene ti ricor da inanci la mortalita io măifestai a te quanto me era dispiaceuole & quanto el modo di questo peccato era corroto. Vnde leuando io te di sopra di te per sancto desiderio

& per eleuatione di mente ti monstrai tutto quanto el mondo & qua fiin ogni mainera di zente tu uedeui quelto miserabile peccato & uidiuili demonii si come io ti mo Rrai che fuziuano come dicto e.&. sai che tanta fu la pea che tu riceue ste nela mente tua & la puza che qsiti pareua esser in sula morte. Vn de tu non uedeui loco doue tu & li altri ferui mei ui poteste ponere acioche questa lepra non uisi atacas se. Et no uedeui di potere stare ne tra picolino ne tra grandi ne tra ue chi ne tra zoueni ne tra religiosi ne tra clerici ne tra prelati ne tra subdi ti ne tra segnori ne tra serui che di questa maledictione non fosono contaminatile mente & licorpilo ro. Questo ti mostrai in generale non ti dico ne mostrai de particula ri se alcuno ne e a cui non tochi.pe roche pur tra catiui ho riseruato al cuno de li mei per le iustine de liq li io tengo la mia iustitia che no co mando a li saxi che si riuolgano co tra di loro ne ala terra che lingioti sca neli animali che li diuorano ne a li demonii che ne porteno le ani me & li corpi:ma uo trouando le uie & li modi per poterli fare mi sericordia cioe perche correzão la uita loro: & meto per mezo li serui mei che so sai & no leprosi, perche per loro mi pregeno. Alcuna uol ta li mostro questi miserabili dese Ai acíoche siano piu solicití a cerca

re la salute loro offerendoli a me co mazore copassió & co dolore deli loro defecti & de la offesa mia pregare me per loro si come io fecia te per lo mo che tu sai & dicto te ho. Et se bene ti ricorda facendote io sentire una spuza & per questa pu za tu erí uenuta a tanto che tu non poteui piu & dicesti a me. O padre eterno habí misericordia di me & de le tue creature: o tu mi trae lani mae di corpo peroche no par chio possapiu o dame refrigerio & mo stra me in che loco io & li altri ser, ui toi possiamo riposare accioche. questa lepra no ci possa nocere ne tollere la purita del anime & de li corpi nostri &io ti risposi alora vol tandomi uerso te chon lochio de la pieta & dissi & dico. Figliola mia el uoltro ripolo si e de render gloría & laude al nõe mio & gitarmi i censo di continua oratione per qui Iti tapinelli che si son posti in tanta miseria facendosi degni del diuio iudicio per li loro peccati. Et il uro luoco doue uoi state sia christo cru cifixo unigenito mio figliolo habi tando & nascondendoui nella cauerna del costeto suo: doue uoi gustarete per affecto de amore in glla natura humana la natura mía diui na.in quello cuore aperto trouare te la charita mia & del proximo uo. stro peroche per honore di me patre eterno & p copir lobedietia chio posi a lui per la salute uostra corse

Sul Cult do

pro &f

gon

ted

mol

mi.

lani

tim

telle

den

dot

figl

cho

alta

ta: 0

ceue

euo

ton

bile

bon

cha

piu cha

hon

tipe

mer

chio

tod

tine

chi

tap

ala obprobriosa morte de la sactissima chroce. Vedendo dunque & gustando questo amore seguitare, te la doctrina sua nutricandoui infula mensa de la croce: cioe portan do per charita con uera paciciia el proxio uostro & pena & tormento & fadighe da qualunque lato se ué gono & a questo modo scamparete & fuzirete la lepra. Questo e el modo chio diei & do a te & a li al/ tri. Ma per tutto quello sai che dalanima tua non si leuaua pero el se timento e la puza ne a lochio del iz tellecto la tenebra:ma la mia proui dentia prouide: peroche comunică doti del corpo & del fague del mio figliolo tutto dio & tutto huomo si chome riceuete nel sacramento del altare infegno che questo era uerita:leuosi la puza per lodore che riceuesti nel sacramento le tenebre si leuo per la luce che in esso sacramé to riceuesti & remane per admirabile modo si come piaque a la mia bonta lodore del sangue nella boc cha & nel gusto del corpo tuo per piu di si chome tu sai. Siche uedi charissima figliola quanto me e ab homineuole in ognicreatura. Or ti pensa donque che molto mazor mente me abhomineuole in questi chio ho tracti pche uiuao nelo stato dela continentia & tra questi co tinentiche sono leuati dal mondo chi per religione: & chi come pian ta piantata nel corpo milico de la

ac co

del

a pre

date

cho.

ne io

la pu

non

adre

ne &

: lani

tchio

k mo

vi la

ioche

re ne

deli

rauol

dela

a mia

glo

7011

Tq

anta

iulo

uro

octu

habi

i ca-

liui

are

100

23/

nio

sancta chiesia tra liquali sono li mi nistri. Vnde non poresti tanto oldi re quanto piu mi despiace quelto defecto in loro oltra al dispiacere chio receuo generalmente da liho mini del mondo & da partículari cotinenti de liquali io tho dicto:pe roche costoro sono lucerne poste i su el cadelabro ministratori di me uero sole in lume di uirtu & de sacta & honesta uita: & ministrano i tenebre & tato sono tenebrosi che la sancta scriptura che in se illuminata perche la traseno li mei electi col lume sopra naturale da me uero lume si come in uno altro luoco ioti narrai non intendeno. Dico dunque che tanto sono tenebrosi p lenfiata loro superbia & perche so no immondi & lasciui che non ue deno ne intédono altro che la scor za litteralmente & quella riceueno senza alcuno sapore peroche el gu sto delanima non e ordinato:ma e corroto del amore proprio & de la superbia & hano ripieno lo stoma cho di immunditia desiderado de compire li disordinati dilecti suoi & sono ripieni de cupidita & de a uaricia:tanto che fenza uergogna publicamente cometeno li defecti loro: & lusura che e uedada da me. Ma saranno molti miserabili chi la Come p li cometeranno. ődicti defecti li subditi no se corre zéo & de defecti de religios. & co me per no correzer li predicti mali molti altri ne seguitano.ca.cxxv.

N che modo donque possono questi piei de tanti desecti correzer& fare iusticia & reprehe

dere li desecti soi & de li subditi lo ro!non possono.peroche li soi de fecti li toleno lardire & il zelo de la sacta iusticia. Et se alcua uolta la fa cesseno.sano dire li subiditi scelera ti con loro insieme, medico medi/ ca inanci te midesmo & poi medi ca me io pigliaro la medicina che tu mi darai. E in mazore defecto es so che non son io & dice male a me Male sa donque colui la reprehen sione che folo con la parola & non con la bona & ordinata uita no di co che esso non deba pero reprendere el male o bono o catiuo che es so si sia nel subdito ma male dico che sa perche esso non correze con sancta & honesta uita. Et molto pe zo sa colui che per qualunque mo do li e facta la reprehensione o dabono o catiuo pastore.che sia ch es so non la riceue humelmente cor/ rezendo la uita sua scelerata: pero che esso sa male piu a se & no ad al trui:& esso e gllo ch sostenera le pe ne de li defecti suoi. Tuti gîti mali charissima filiola adiuengono per non correzere con bona & fancta uita. Ma perche non correzeno!p che sono acecati dal amore pprio di loro midefimi nelquale amore proprio son fondate tute le loro ini

quita & non mirano se non in che modo possono compite li loro di fordinati dilecti & piacieri: subditi & li pastori: li clerici & religiosi. Do figliola mia dulce doue e lobe diétia d religiosi ligli sono posti ne la sancta religione coe a anzoli&so no pezo che dimonii. Et sonno po sti perche anuntiano la parola mia in doctrina & in uita & esti cridão folo col fono de la parola. & perho non fano fructo nel cuore de lo au ditore. Le loro predicatione sono facte piu a piacere de li homini & per delectare lorechie loro che ad honore di me. Et pero studião no bona uita ma in fauelare molto pu lito. Questi cotali non seminano el seme mio in uerita:peroche non at tendeno a cauare li uicii & a piantare le uirtu. Vnde perche non ha no tracte le spine del orto loro . no si curano di trarle del orto del pro ximoloro. Tuti li loro dilecti sonno i adornare li corpi & le celle soe & in adare discorendo per le cita. Vnde adjuiene de loro come del pesse elquale stando fore del aqua more. Chosi questi cotali religiosi con una & dishonesta uita stádo fo ra de la cella morono partedosi de laquale si debeno fare uno cielo & uano per le contrate cercando le case de parenti e daltre zente seculari fecondo che piace aloro miseri subditi & catiui prelati che li hano ligati longi & non curtí & chome miserabili pastori non si curano di

ITO

tat

tio

ua

lo

Pr

de gli ser

no

COL

TO

elli

tie

no

uedere li loro frati subditi ne le ma ne dele demonii:ma spese uolte es si medesimi li meteno. Et alcuna uolta cognoscendo che essi sono li demonii incarnati li mandarano per li monalterii a quello che sono demonie incarnate & cum loro in sieme pecano & cosi luo guasta lal tro cum molti sotili inzegni & ingani. Vnde lo loro principio por ta el demonio soto colore de diuo tione:ma perche la uita loro e lasci ua & miserabile non sta molto co lorita col colore di la diuotione. Prima si uedeno li fiori puzolenti de li dilhonelli pensieri cum le soglie corote de le parole & cû li mi-. ferabili modi compisseno li desi/ derii loro & fructi che se uedono ben lo sai tu che nhai ueduti ch so no de li figlioli. Et spesse uolte si conducono a tanto che luno & lal tro esse de la sancta religiõe: unde esso escribaldo & essa una publica meretrice. De tuti gili ma li & di molti altro sono casone li fi lati:perche non hebeno lochio so pra loro subditi ma li dauano largo & esso medesmo el mádaua & faceua uista di non uedere le mise rie sue & anco perche el subdito no si delecta de la cella: & cosi per desecto del uno & del altro e rima so morto. V nde la lingua tua non potrebe narrare tanti defecti ne p quăti miserabili modi esti me ofe

n che

no di

ubditi

tiofi.

elobe

offine

oliação

סקסחנ

la mia

cridão

perho

deloau

re fono

mini &

iche ad

liio no

olto pu

manoci

non at

a pian-

ion ha

to.no

d pro

tifon

die soe

e cita.

ne del

aqua

ligiosi

idofo

loside

elo &

ido le

fecu:

niseri

hano iome 10 di dono. Estí sono facti arme del día uolo & cum le puze loro auenena no dentro & di fuora neli feculari & ne la religione: Priuati sono de la carita fraterna & ogni uno uole ellere el mazore & ogni uno guar da de possidere: per laquale cosa es si fano contra el comandameio & contra el uodo che hano facto. Essi hano facto promesta de observa re lordie & eisi el trapassano pero che non tato che lo seruino essi ma fano come lupi afamati sopra li a/ gnelli che uoleno estere observato rí del ordine befandolí & scherné dolí. Et credono lí míserabiliscon le loro, persecutione besse: & scher ni che fano a li boni religiosi & ob seruatori del ordine ricoprire li de fecti loro & esti li scropreno molto piu. V nde táto male uenuto ne li zardini de le fancte religiõe: fan cte dico peroche sancte son in se: perche sono facte & fundate da lo ipirito sancto & per lordine in se non puo esfere gualtato ne corroto per lo decto del subdito ne del prelato. Et pero colui che uole in/ trare ne lordine non debe mirare a quelli ch sono catiul ma debe na uigare sopra le braze de lordie ch no e infirmo ne po infermare & observandolo in fine a la morte. Diceuati dong che a tanto erano uenuti el zardino de le sancte religioni per li mali corrizitori & per

li catiui subditi che non tengono & non observano lordine schieta mente & che trapassano li lordini non tenendo li loro costumi & no observando le loro ceremonie le quale hano ordinate & observan dole ne li ochi de secolari uolendo compiacere & per martellare li de fecti lloro. Siche donque uedi che il primo uodo de lobedietia de ob servare lordine non la dépiono: de laquale obedienta in uno altro luo co ti parlaro. Fano uodo ancora de oseruare uoluntaria pouerta & esse re continenti: questo come essi lo o servano guarda le possessione & la molta pecunia che ipsi tengono in particulare separati da la charita co mune ne cioe di communicare co frati suoi le substantie temporale & spirituale si come uole lordine de la charita & lordine suo. Etessi no uogliono igrassare altro che se me desimi& li soi animali unde luna bestia notrica laltra &il suo pouero frate more di fredo & de fame . & poi che e bene fodrato & ha le bõe uiuande:di lui non pensa ne chon lui si uole ritrouare alla pouera mensa del resectorio. El suo dile cto e di poter stare doue esso si pos sa empire de carne & saciare la gola sua. Vnde a questo cotale ipossí bile e de observare el tertio uodo cioe de la continentia:perochel uetre pieno non fa la mente casta: ma

diuentano lasciui con disordinati riscaldamenti & cosi uano di male in male. Et molto anco male li adiuiene per lo possidere: perhoche se essi non hauesseno che spedere no uiuarebeno tanto disordinatamen te & non hauerebeno le curiose amicitie peroche non hauendo che donare:no si tiene lamore nela mi sta che e fondata per amore del do no & per alcuno dilecto & piace, re che luno trae dalatro & non i la perfecto charita. O miseri posti in tanta miseria per li loro defecti & da me sono posti in tanta dignita. Essí fugono dal choro come se fus le uno ueneno & se essi pur e stano cridano con la uoce:&il cuore loro e de longa da me. Ala mensa del altare seno ha preso una consuetu dine de andarui senza alchuna dis positione si come dandare a la mésa corporale. Tuti questi mali & & molti altri deliquali io nonti uoglio piu dire per non fastidiare lorechie tue seguitano per difecto de li catiui pastori liquali non correzeno ne poniscono li defecti de li subditi & non si curano ne so no zelanti che lordino fia observa to.perche essi non sono observato ri del ordine. Meterão bene le pietre de le granda obedientie i capo a coloro che le uoleo observare pu niendo essí de le colpe che non hã no comesse, tutto questo fano pche

tia

tia:

110

ten

life

con

bre

fog

mo

Soi.

fon

Gil

in loro non reluce la margarita de la iustitia ma de la iniustitia. & pho iniustaméte a colui che merita gra tia & beniuolentia danno peniten tia: & odio: & a quelli che sono me bri del diauolo come sono essi dano amore & dílecto & stato cometendo a loro li officii del ordine. Vnde come acecatí uiuono:come acecati dáno li officii & gouernão li subditi. & se essi non se correzco con questa cecita zonzeno a le tene bre de la eterna damnatione & ebi sogno li render rasone a me som! mo iudice dele anime de li subditt soi. Ma ligati ueramente no la pos sono rendere & pero riceueno da me justamente quello che hanno meritato.

Come ne predicti iniqui ministri regna el peccato de la luxuria. capitulo.cxxyi.



idi

ie fe

no

nen

lea.

iche

a mi

do

ace/

nila

h in

ti &

nira.

le fus

dano

loro

i del

netu

a dil

me

i&

onti

dia

dife,

non

fecti

reso

erua

MISTO

Die

apo

pu nhá

iche

Icto te ho charissima fi gliola alcuna particela de la uita di coloro che uiueno ne la sancta re-

ligione con quanta miseria essistă no nel ordine col uestimento de la pecora & sono lupi: Hora ritorno a clerici & ministri de la săcta chie sia lamentandome chon tecco de li loro desecti oltra a questichio tho

narrati & parlaroti sopra tre colo ne di li uicii de liquali io una altra uolta ti mostrai lamentandomi chon tecco di loro. Dioe dela im mondicia & de la infiata supbia & de la cupidita & come per cupidita uendeuano la gratia de lo spirito sã cto si come jo ti dissi de questi tre uicii luno dipende dal altro & il lo ro fondamento di quelto tre colun ne e lamore proprio de loro mide. simi. Queste tre colunne mêtre che esse franno dricte & cheper forza del amore de le uirtu esse non diano a terra sono sufficienti a tenere lanima ferma & obstinata in ogni altro uicio peroche tuti li uicii coe dicto te ho nascono dal amore pro prio. Nasse da questo el principale uicio de la superbia: & Ihomo sup bo e priuato de la dilectione della charita. Et da la superbia uene ala immonditia & al auaricia & cosi se incatenano essistessi con la cathéa del diauolo. Hora te ho dicto caris fima figliola guarda con quata mi seria de immondicia essi imbratão el corpo & la mente soa si come di cto io te ho alcuna cosa. Ma unal/ tra te ne uoglio dire acioche tu cognosca melio la fontana de la mia misericordia: pche tu habi mazore copassioe a li mifabili & acui toca Sono alcuni che tanto sono demo nñ non che esti habino in reueren

n ii

tia el sacramento. Ex tengano cara la excellentia soa nelaquale io li ho posti per la mia bonta:ma essi choe al tuto fuora de la memoría per la more che hauerano posto ad alcu! ne creature & potendo hauere de loro quello che desiderão farão co incantatione de li demonii:& col sacramento che ue e dato in cibo diuita.ma lie o fature p uoler com pire li loro miserabili & dishonesti pensieri& per mandare le uolunta loro in efecto. Et quelle peccorelle de legle essi debeo hauer cura & pa scer laie & li corpi loro: esti le tormé tano in questi cotali modi & i molti altri liquali io trapasaro per non darti piu pena. Et si come tu hai ue duto le fano andar schiarate fuora de la memoria uenendolo in uolu ta di fare quello che esse no uoglio no per quello demonio incarnato Et per la resistentia che essi sano al z loro midesimi li corpi soi ne riceue no grauissime pene. Questo chi la facto & anco molti altri miserabili mali liquali tu sai: & non bisogna chio ti narri:la dishonesta & mise/ rabile uita sua. O charissima figlio la la carne che e leuata sopra tutti li chori de li anzoli per la natura mia diuina unita chon la natura uostra humana questi imbratano in tanta miseria. O abomineuole & misera bile huomo:non huomo ma aniale che lacarne tua unta & confacra

ta a me:tu la dai a le meretrice. Et piu oltra la carne tua & a quella di tuta lhumana generatione fo tolta la piaga che adam li haueua facta p lo peccato suo in su el legno dela sanctissima chroce col corpo pia 1 gato del unigenito mio figliolo. O misero ha facto a te honore & tu li fai uergogna. Esso te ha sanata la piaga col sangue suo. & piu che ne sei facto ministro: & tu il bati chon la sciui & dishonesti peccati.el pastore buono ha lauate le peccorelle nel sangue suoi & tu imbrati quelle che sono pure & fai la tua possibilita. di meterle ne lo letame. debi eere spechio de hoestade & tu sei specchio de dishonestade tutte le membre del corpo tuo hai dri zate in adoperarle miserabelmen/ te: & sai el chontrario di quello che per te ha facto la mia uerita. lo sosteniche a esso fosseno fasati li ochí per alluminar te & tu cum lo chi tuoi lasciui buti saetea uenena te nel anima tua: & nel cuore di co loro in cui cum tanta miseria resguardi.lo sosteni chi esso susse abe uerato de fele & de aceto & tu coe animale disordinato ti dilecti in ci bi delicati facendoti el uentre tuo dio. Et ne la lingua tua stano le de soneste & uane parole cum laqua le lingua tu se tenuto da uisare el proximotuo & da nuntiare la parola mia & dire lofficio col chuore

lig

call

me

Kå

ail

fer

ope

len

Ser!

iou

tul

crea

fich

cen

ftat

cret

una

ued

chio

tura

uof

lan

ho

inic

do

cto

pice

200

no

lan

& chon la linguatua.io none len to akro che puza iurando & spre/ iurando chome se tu susse uno baratero: & spesse uolte biastemadomi. lo sostenni che a esso susseno ligate le mane per disligare te & tu ta lhumana generatione dal ligame de la colpa: & tu le mane tue un te & confacrate ad ministrare el sav ctissimo sacramento exerciti i miserabili tochamenti. Et tutte le tue operationellequale fintendono per le mane sono corote & drizate nel seruicio del demonio. O misero: io the posto in tanta dignita: pche tu serui solamente a me te & ogni creatura che ha in se rasone. io uol si che li fosseno consicti li piedi facendoti scala del corpo suo & il co stato aperto:acioche tu uedessí el se creto del chuore, io ue lo posto per una botega aperta doue uoi posate uedere & gultar lamore inefabile chio uo trouando uedendo la natura mia diuina unita ne la natura uostra humana. Non uedi che del sangue elquale tu ministri io tene ho facto bagno per lauare le uostre iniquita: & tu del tuo chuore hai fa cto tempio del dimonio. Et laser cto tuo elquale e significato per li piedi non tieni in me ne offerisse a me altro che puza & uituperio & non portano li piedi del afecto tuo lanima tua in altro che nel uolere del dimonio. Si che con tuto el cor

a di

tolta

dela

0.0

ctuli

Ita a

ne ne

thon

el pa-

orelle

quelle

Ilibi-

åtu

tutte

ai dri

men/

uello

ica.

ati li

n lo

nena

dico

ref

abe

1 coe

inci

1110

lede

Iqua

reel

ore

po tuo tu batti el corpo del figliolo mio facendo tu el contrario di glloche ha facto ello per te & diquel lo che tu & ogni creatura sete tenu ti & obligati de fare. Vnde questi instrumenti del corpo tuo han no riccuuto el fono in male perche le tre potentie del anima tua fonno congregate nel nome del dimoio doue tu le debbi congregare nel mio. La memofia tua debbe essere piéa di beneficii mei liquali tu hai riceuuti da me.&essa e piena di dis honestade & di molti altri mali.lo chio del intellecto tuo tu el debi po nere con lume de la fede ne lobiet to de christo crucifixo unigenito mio figliolo di cui tu se facto mini stro & tu lí haí posto dináci delicie stati & richezze del mondo chon misera uanita. Laffecto tuo debbe solamente amare me senza alcuno mezo & tu lhai posto miseramente in amare le creature & il corpo tuo & li tuoi animali piu che me. E chi mel dimostra questo! La tua impacientia che tu hai uerso di me quan do io titollesse la cosa che tu molto ami & il dispiacimento che tu hai al proximo tuo: quando ti paresse riceue alcuno danno temporale da lui. & odiandolo & biatlemando lo ti parti da la charita mia & sua. O disauenturato che se facto mini stro del fuocho de la diuina mia ca rita:& tu per le toi proprii & disor

dinati dilecti & per picolo danno che riceui dal pximo tuo la perdi o figliola carissima questa e una di quelle tre miserabile colunne de le quale io ti narrai.

Come ne predicti ministri regna la auaritia prestando ad usura & singularmente uendendo & co parando li beneficii e le prelatione & de malí chi per questa cupidita sono uenuti. ne la chiesa capitulo. C. XXVII .



Oi chio te ho dicto de la pria ueníamo a la se conda cioe a la auaricia Et dico che quelloche el

mio filiolo ha dato in tanta largeza e restreto in tanta auaricia che tan ta fo quelta largeza che tu uedi tut to el corpo suo aperto i su el legno de la chroce & da ogni parte uerfa langue, unde non la ricomperato de oro & de arzento anco de sanz gue per largeza damore. & non ci cape in questa largezza solamente una parte del mondo ma tutta lhu mana generatione & li passati & f senti & li uenturi. & non ue mini strato sangue che non ui sia mini strato & dato nel suoco, peroche p fuoco damore esso uela dato ne so co ne sangue senza la natura mia diuina ne la natura humana. & di quelto fangue unito per la largeza

damore te misero io no facto mini stro. & tu chon tanta auaritia & cu pidita quello che el mio figliolo ha acquistato i sula croce cioe lanime ricomperate con tanto amore & al lo che esso cha dato ecndo facto mi nistrato del sague tu ne se facto misero in tanta streteza che per auaritía tí poní auendere la gratia de lo spirito sancto uoledo che li toi sub diti si ricompreno da te quando ti dimandano quello che tu hai rece uuto in dono. Vnde la tua gola nõ hai disposta ad manzare anime per honore dí me:ma deuorare pecuía & tanto se facto strecto i charita di quello che tu hai riceuuto in tanta largeza chio non me piglio in te p gratia ne il proximo tuo per amore. La substantia che tu riceui tem porale i uirtu di questo sague la riceui largamente & tu misero auaro non se bono per altro che per te.& coe ladro & furo degno de la mor te eternale robi fillo di poueri: & de la fancta chiefa & spendilo luxu riosamente chon semine & huomi ní dífhonesti:& chon, parenti tuo! & spendilo in delicie & rezere li tuoi figlioli. O miserabili done so no li figlioli de le reale & dolce uir. tu:lequale tu debi hauere! Douce lafocata charita con laquale tu debi ministrare! Doue e lanxietato defi derio del honore di me: & dela lalute del anime! Doue e el cruciato

fitti

alti

nal

RE

pio

elle

cto

no.

100

COL

fil3

tad

fon

li w

UCT

dol

tea

altr

date

le fa

di

tilo

teni

teff

90

dolore che tu debi portare: di uede re el lupo infernale portare le tue peccorelle! No ze:peroche nel tuo cuore strecto non e amore di me ne diloro. Ma a mi solamente te medesimo damore proprio & sen sitiuo colquale amore aueneni te& altrui. Tu sei quello demonio ifernale che lengiotifi con disordinato amore: altro no apetisse la gola tua. & pero non ti curi perche el demo nio iuisibile le porti peroche tu sei este demonio uisibile & ne sei facto instrumento a mandarle al ifer no. Cui ne uesti & engrassi de quel lo de la chiesa te & laltri demonii con teco insieme!li animali cioe li groffi caualli che tu tieni per tuo di lecto disordinato. & non per neces fita & tuli debbi tenere per necessi ta & no per dilecto. Questi dilecti sonno de li homini del mondo & li tuoi.dilecti debeno essere li poueri & il uisitare linfermi souenen doli nel loro bisogni spiritualmen te & temporalmente, perhoche per altro non tho io facto ministro ne datoti tanta dignita: ma perche tu se facto animale bruto pero te dile cti in essi animali: Tu non uedi: peroche se u uedessi li suplicii che ti son apparechiati se tu non ti correzi:tu non faresti cosi:anco ti dole resti di quello che hai facto nel tem po passato & correzaresti nel prese ce. Vedi donque charissima figlio

X CH

oha

lime

ara

om

mi

uari,

delo

1 Sub

don

rece

lano

ie pet

ecuia

ita di

anta

itep

mo-

tem

ativ

DIE

e.&

mor

: &

UXU

omi

tuol

re li

e so

uit

DCC

lebi

defi

12

110

la quanto io ho rasone da lamstar mi de questi miseri & quanta large za io ho usata in loro & esti usano uerso me tama strecteza.che come io ti dissi saranno alcuni che presta ranno a usura non che tengano la tenda come publici ulurarii.ma co molto sotili modi uenderanno el tempo al proximo loro per la loro cupidita laquale cosa non elicito p niuno modo del mondo. Vnde se a esso susse dato uno presente dua picola cosa & esso con la sua inten tione el riceuesse per precio sopra el seruicio che esso ha facto a colui prestandoli el suo questo e usura & ogni altra cosa che riceuesse per gl lo tempo dicto ello ho posto el mi fero perche li deuede a li fecolari& esso quello medesimo & piu che an dandoli uno per confilio sopra qsta materia perhoche e in quello si mile defecto poche esso ha perdu to el lume de la rasone. el chonsilio che e li da e tenebroso pasionato per quella passiõe che e dentro nel anima sua. Questo donque & mol ti altri defecti nascono dal chuore suostrecto cupido & auaro. Vnde esso puo dir glla parola che dissi la mia uerita quando etro nel tepio che essi uitrouo coloro chuedeuão &coparauao liquali scatio suore co la scorezata dela corda dicendo. de la casa del patre mio che e chasa de oratione:uoi hauete facta spelunca n

de latroni. Tu uedi bene dolcissima figliola che cosi:pero che de la chiesa mia che loco de oratione ne facta spelunca de latroni perch ué dono & comprano & hano facto mercantia de la gratia de lo spirito sancto. Vnde tu uediche chi uole le prelatione & li beneficii de la să cta chiesa li comprano cum molti presenti presentando quelli che so no dentorno di derate & li denari Et li miserabili non raguardão ch esti siano boni piu che catiui:ma p compiacerli & per amore del .dono che hano riceuuto senzignarão de metere questa piáta putrida nel giardino dela fancta chiefa. Et farano per questo li miseri bona relatione di lui a christo i terra: & co fi luo & laltro usano la falsita & lo ingano uerso di christo in terra co la doue esti debeno andare schieti & cum ogni uerita. Ma se el uicario del mio figliolo sauede di defe ctí del uno & del altro lí debe puní re & toller a colui loficio suo se no se correze & ñ sameda d la sua ma la uita. & a colui chi compra listarebe bene chelli desse in quello cabio la presone si che esso sia correcto del suo desecto & li altri ne pi glino exempio & temano acioche niũo si leui piu a farlo. Se christo i terra el fa:fa el debito suo: & se ñ lo fa:non fara senza punitione quelto peccato quando li convera re-

dere rasone dinanzi a me de le sue pecorelle. Credimi filiola mia ca/ rissima che ozi di non si fa. & pero e uenuta la chiesa mia in tanti defecti & abominatione. Et non cer cano ne uano inuestigando de la uita loro se essí sono boni o catiui quando dano le prelatione. Et se alcuna cosa ne cercano ne dimandano.lo cercano da coloro che so no catiui coloro isieme: liquali no renderebeno altro che bona testiz monianza:perche quelli simili defecti sono in loro medesimi: & no reguardano ad altro che a grande za destato e zentileza & richeza ch sapino parlare molto polito. & pe zo che alcuna uolta allegara el con ciltorio che esso habi bella perso, na. Oldi cose de dimonii che essi cercano ladornamento del corpo. Esti debeno cercare li humili poue relli che per humilita fuzeno le pre latione: & essi tolgiono coloro che uanamente & cũ enfiata superbia le cercano. Essi mirano ancora a la scientia la scientia in se e bona & perfecta quando lo scientiato ha i fiememente la scientia cum la boa & honesta uita: & cum uera humilita. Ma se la sciétia e nel superbo dishonesto & scelerato ne la uita sua essa e ueneno & la scriptura no intende se non secundo la lettera. In tenebre la intende peroche ha p duto el lume de la rasone & ha ofu

tia t

not

li fa

rezt

cta

che

Ma

ibo

info

fore

(chi

nare

deb

ledi

iulti

hon

beel

dala

dere

uera

me

Rel

toha

POT

tala

dene

& a

Itan

Sea

scato lochio del itelle cto suo. Nel quale lume de la rasone col lume sopra naturale la fancta scriptura fo dechiarata & intesa si coe in uno altro luoco piu chiaramente te dis si. Si che donque uedi che la scien tía e bona in se:ma non in colui ch non lusa come la debe usare anco li sara fuoco penale se esso non cor rezera la uita sua. & pero donque debeno piu tosto raguardare ala să cta & bona uita che alo scientiato che catiuamente guidi la uita sua. Ma estí fano el contrario: pero che li boni & uirtuosi che siano grossi in scientia reputano mati & sono spreciati daloro & essi pouerelli schíuano perche non hano che do nare. Sí che uedí ne la casa mía che debe essere casa doratione ne lagle debe relucere la margarita de la iustitia & il lume de la scientia cu honesta & sancta uita & doue debe essere lodore de la uerita li aou/ da la menzogna.essi debeno possi dere la pouerta uoluntaria & cum uera solicitudine conseruare lani i me e trarle de le mãe del demõio & esti apetiscono le richeze. & tan to hano presa la cura de le cose te, porale che al tuto hano abandona ta la cura de le spirituale. & no até deno ad altro che ad zioco & a riso & a crescere & multiplicare le sub stantie temporale:& li miseri non se auedeno che questo e il modo

fue

ca/

pero

ide.

II CET

dela

atiui

Eise

nan

he fo

i no

tellis

lide,

& no

ande

ach

a pe

con

10/

elli

rpo.

oue

pre

che

rbia

133

añ

hai

poa

mi

bo

lita

nó

13.

ap

da perder le. Peroche se essíabun dasseno in uirtu & piglasseno la cu ra dele spirituale si come debeno. abundarebeno ne le temporale.& molte rebellione ha habute la sposa mia che essa non hauerebe hauu te.Essi debenolasare a morti sepe lire li morti:& debeno seguitare la doctrina de la mia uerita: & compire in loro la uolunta mia cioe fare quello perche io li ho posti: & es fi fano tuto el contrario pero che le cose morte & transitorie si pongo no a sepelire cum disordinato afe cto & solicitudine & tragono losi/ cio de mane a li homini del monz do. Questo dispiaze a me & e dão a la sancta chiesa. Debeno donque lassare a loro & luno morto sepelis ca laltro. Cioe che coloro che sono posti a gouernare le cose tempora le le gouernino. & perche io ti dist si luno morto sepelisca laltro dico che morto fintende in due mo di. Luno modo e quado ministra & gouernale cose temporale cum colpa de peccato mortale pieno di disordinato affecto. & solicitudie Laltro modo e perche e officio del corpo perche sono cose manuale & al corpo apertiene & e cosa mor rale peroche non ha uita in se:seno in quanto la tra dal anima: & parti cipa da la uita mentre che lanima stanel corpo e piu non. Debeno donque questi mei unti liquali de

beno uiuere come anzoli lassare le cose morte a morti & essi gouerna re lanime che sono cosa uiua & no moreno mai quanto che a lo esser gouernadole & ministrandoli li facramenti & li doni & le gratie de lo spírito sancto & paserle del spir rituale cibo cũ bona & sancta uita A questo modo sarebe la casa mía casa doratione abondando de le gratie & uirtu loro. Vnde perche essi fano: ma fano lo contrario: pos so dire che essa sia facta spelunca de latroni:pero che sono facti mer cadantí per auaricía uendendo & comprando come dicto e. Et e sa cto uno receptaculo danimali: po che uiueo come animali bruti dishonestamente. Vnde per questo nehão facto stalla: pero che li iazeno nel fango de la dilhonesta. Et cosi tengono li demonii loro ne la chiesa come lo sposo tiene la sposa nela casa sua. Si che uedi quanto male e molto piu & quasi senza co paratione che non e quello chio to narrato. el quale tutto nasce da q/ Re due columne setide & puzolenti cioe la immondicia & la cupida auaritta.

Come ne li predicti ministri re gna la superbia per laquale se perde el cognoscimento. & come per duto el cognoscimento sano uista de consecrare & non consecrano. Capitulo.cxxyiii.



Esta hora adif de la ter tiaccioe de la superbia. Et bé chio te Ihabia po lani

del

sce o

del

glio

rafol

men

mid

bent

hom

mili

fi pet

hun

geni

gog

nera

dom

doui

la cal

uerb

COTTE

la mo

po chi

in car

per i

teco

Sei fa

zadí

acro

leini

debi

dola

fican

tui:6

100

Il sta per ultima e prima peroche tuti li uicii sono conditi da la superbia si cõe le uirtu sono condite & riceuono uita da la cari ta. La superbia nasce & e nutricata dal amore proprio sensitivo del q le io ti dissi che era fondamento di queste tre columne:& de tuti quan tili mali che cometono le creature peroche chi ama se de disordina/ to amor e priuato del amor di me peroche non me ama & non ama domi:me offende:peroche no observa el comandamento de la leze cioe damar me fopra ogni cofa & il proximo coe se medesmo. Que sta e la rasone che amádo se damo re sensitiuo essi no seruano ne ama no:peroche lamore sensitiuo & dl mondo non hano coformita cum meco. Vnde non hauedo confor mita insieme de bisogno e che chi ama el mondo damore sensitiuo & li serue sensitiuamente: habie in odio me & chi ama me in uerita odie el modo. Et pero disse la mia uerita che niño po seruire a dui se gnori contrarii:perche se serue alcuno sara indespresso a laltro. Si

che uedi chi lamore proprio priua lanima de la mia carita & uestela del uício de la superbia. unde nasce ogni desecto per lo principio de lamor proprio. Vnde so mi do glio de ogni creatura che ha in se rasone che sia in questo desecto & mene lamento:ma singularmente mi doglio de li unti mei liquali de beno essere humili si perche ogni homo debe hauer la uirtu de la hu milita.laquale notrica la carita. & si perche sono sacti ministri delo humile & immaculato agnello uni genito mio figliolo. Et non si uerz gognano essi & tutta lhumana generatione de insuperbire ueden do me dio humiliato al homo dan doui el uerbo del mio figliolo ne la carne uostra. Et uedeno questo uerbo per lobedientia chio liposi correre & humiliarli a loborobrio sa morte de la croce. Esso ha el capo chinato per salutarte la corona in capo per ornarte le braze stese per abraciarte & li pieidi coficti p tecostare. Et tu o misero homo che sei facto ministro de questa largeza di tanta bumilita debi abraciar la croce: & tu la fuzi & te abraci cũ le inique & immonde creature.tu debi stare firmo & stabele seguită do la doctrina de la mia ucrita: co ficando el cuore & lamente tua in sui: & tuti uolti come la foglia al ue to & per ogni cosa uai a uela. Vn-

no,

ater

tbia.

ia po

rima

nditi

lone

a cari

102/2

dela

tto di

quan

amre

tina/

me

ama

oob.

lere

la &

Jue

OM

ama

ådl

CUITA

nfor

echi

itiuo

jein

erita

mia

i se

: 21

Si

de se essa e prosperita tu ti moui cu disordinata alegreza: Et se essa e auersita: & tu ti moui per impatientia & cosi tiri suora el merlo de la superbia cioe la impacientia: pero che come la carita ha per suo mer lo la pacientia cosi la impatientia e il merlo de la superbia: un de ogni cosa si turbano e scandalizano coloro che sono superbi & iracondi. Et tanto me e despiaceuole la supbia che la cadete dal cielo quando lanzolo uolse insuperbire. La sup bia non salisse in cielo: ma ua nel profundo del inferno. Et pero dis se la mia uerita chise exaltara cioe p supbia: sara hūiliato & chi se hu miltara sara exaltato. i ogni gene ratione de gente me despiace la su perbia.ma multo piu in questi mi nistri mei si come io to dicto pero chio li ho posti ne lo stato humile a ministrar lhumile agnello: ma essi fano tuto el contrario. & come no si uergogna el misero sacerdote de insuperbire uedendome humiliato a uoi dandoui el uerbo delunigenito mio filiolo. & loro neho fa cti ministri & il uerbo per la obedi entia mia see humilita al obprobriosa morte de la croce. & esso ha el capo spinato: & quelto misero le ua el capo contra me & contra el p ximo suo. & de agnello huile esso esco motoe cu le corne d la supbia

e ognun che se ne acosta.la peuote O. disauenturato homo tu no pen siche tu non poi usire di me. E qsto lofficio chio te ho dato che tu p cuota me chon le corne de la super bia tua facendo iniuria a me & al proximo tuo: & chon injuria & co ignorantia conuerfi con lui. E que sta la mansuetudine con che tu de bi andare a celebrare el corpo & il sangue de christo mio filiolo. Tu se facto come uno animale seroce senza alcuno timore de mestu des uori el proximo & stai in diuisiõe & sei facto acecatore de le creature acceptando quelli che te serueno& che ti fanno utilita o altri che ti pia ceno che sião de quella medesima uita che tu sei liquali tu debbi corre zere & despresiare li desecti loro& tu fai tuto el contrario dandoli exe pio che facino quello & pezo. Se tu fosti buono el faresti:ma perche tu se catiui non sa reprehendere ne u dispiace el defecto de altrui. Tu despress li humili & uirtuosi poue relli: tu li fuzi & hai rasone de sugi ri benche tu non lo debbi fare. Tu li fuzi perche la puza del uicio tuo non po sostenere lodore de la uir/ tu tu te reputi auile di uedere a li toi usi li mei pouerelli. Tu schiui neli loro bisogni dandarli auisita. re:uedeli morire de fame & non li foueni. & tutto quello fanno le cor ne de la superbia lequale non si uo

lono inchinare a usare un poco de acto de humilita. Perche non se in china: perche lamore proprio che nutrica la superbia non lhai ponto tolta da te & pero non uoi consenti re ne ministrare a pouereili ne sub stantia temporale ne spirituale senza pagamento. O maledecta super bia fondata nelamore proprio cho me hai acecato lochio del itellecto loro per si facto modo che parédo li amare & esser teneri: deloro mez definiessi ne sonno facti crudeli: &parendoli guadagnare perdono Et parendolistare in delicie & in ri cheze & in grande alteza essi stano in grande pouerta & miseria:pero che sonno priuati dela riccheza de la uirtu & fonno caschati dal alteza de la gratia ala baseza del peccato mortale.pare alor uidere & sonno. ciechi peroche non cognoscono lo rone me: non cognoscono lostato loro ne la loro dignita doe io li ho posti ne cognoscono la fragilita del modo ne la pocha fermeza sua: pe roche se cognoscesceno non se ne farebeno dio. Chiliha tolto el cognoscimento:la superbia. Et a que ito modo sonno diuentati demoii hauendoli io electi per anzoli. & perche siano anzeli terrestri, in q lta uita. Vnde elli caschano del alteza del cielo al basso dela tene bre & tanto e multiplicata la tene bra & la loro iniquita che alcqui uol

130

10.

carr

dic

tim

erli

mal

lain

din

biso

fico

den

deb

li ui

judi

ma

noa

riffu

non

cuoi

ctol

rever

chen

non

dap

dole

fect

chril

dio

doe

men

to.O

min

mia fico a iu pop ta caschano nel desecto chio te diro. & sono alcuni tanto demonii i carnati che spesse uolte farano uista di consecrare & non consecrano p timore del mio iudicio. & per tollersi ogni freno & timore del loro malfare: saráno leuati la matina da la immondicia & lasera dal disordinato manzare & beuere: & fara bisogno di saussare al populo & es si considerando le loro iniquita ue deno che con bona conscientia no debeno ne possono celebrar: unde li uiene un poco de timore del mio iudicio & non per odio del uicio: ma per amore proprio che essi ha no a si midesimi. Vedi donque ca rissima figliola quanto esso e ceco non recorre esso a la contritioe del cuore & al dispiacimento del defe cto suo con proponimento di cor rezersi.ma piglia questo remedio che non consecrara: & come cieco non uede che lo errore &il defecto dapoi mazore che quello de pria peroche fa el populo ydolatro face dolo adorare quella hostia non cò secrata per lo corpo & el sangue de christo mio unigenito figliolo tuto dio & tutto homo si come esso e q do e consecrato: & esso e alora sola mente pane perche non e confecra to. Or uedi, quanta e quella abho minatione & quanta e la pacientia miacheli sostengo.ma se essi non sicorrezeno ogni gratia li tornera a judicio.ma che deuerebe fare el populo accioche non uenisse in al

ode

lein

oche

onto

Menci

elub

len-

uper

ocho

lecto

ITedo

) me/

udeli:

dono

ringi

tano

pero

14de

altera

ccato

onno

nolo

Itato

i ho

13 del

a:pe

le ne

100

que

moil

i, å

in q

o del

tene

tene

110

lo inconveniente, debe adorare co condictione & dire cosi.se questo ministro ha dicto quello che debe dire, credo ueraméte che tu sia chri sto figliolo de dio uiuo dato a me in cibo dal fuoco de la inextimabi le charita & in memoria de la tua dolcissima passione et del grande beneficio del sangue elquale span disticon tanto fuoco damore per lauare le nostre iniquita. Facendo cosi la cecità de colui non li dara te nebre adorando una cosa per una altra benche a la colpa di peccato e solo del miserabile ministro: ma es si pur nel acto farebéo quello che non si debe fare. O dolcissima filio la chi tiene la terra che no li ingiotischa: chi tiene la mia potentia che non li fa effere immobeli & statue ferme dinăci a tutto el populo per loro confussione. La misericordia mia. & tengo me midelimo cioe ch con la misericordia mia tego la di uina mia iulticia per uincerli p for za de misericordia. Ma essi chome hostinati demonii non cognoscono ne uedeno la misericordia mia ma quasi come se credesseno haue re per debito cioche essi hanno da me perche la superbia li ha acecha ti:& non uedeno che lhano solo p gratia & non per debito.

De molti altri defecti liquali per fuperbia & per lamore proprio fe ometeno capitulo.cxixx.

V to questo chio to dicto carillima figliola lo fato per darti piu mate ria de pianto & damaritudie dela cecita loro cioe de uederlistare in stato de damnatione & perche tu cognosca melio lami fericordia mia acio che tu in que/ sta mificordia pigli fiducia & gra

dissima securta offeredo loro cioe li ministri de la sancta chiesa & tu to quanto el mondo dinázi ad me domandandome per loro miseri cordia. & quato piu ploro me offerirai dolorofi & amorofi defide rii:tanto piu mi mostrerai lamore che tu hai a me. Peroche quella uti lita che tu a me non poi fare ne tu ne li altri serui mei douete farla & mostrarla col mezo de loro. Et io allora mi lassaro costrinzere al defiderio alle lachryme & a loratione de li serui mei & faro misicordia a la sposa mia refermandola de bo ni & sancti pastori. Et reformado la de boni pastori per forza se correzerano li subditi:pero che quasi de li mali che si fano per li subditi sono colpa li catiui pastori, perche se essi correzesseno. & relucesse in loro la margarita de la iusticia cu honesta & sancta uita non farebe-

no cosi. Et sai che nadiulene di &

stilcotali peruersi modi che luno se

guita le uestigie del altro. Vnde li

subditi non sono obedienti perch

quando el prelato era subdito no

fo obediente al prelato suo: & pero riceue da subditi suoi gllo che diete esso e perche so cativo subdito e catiuo partor. Distuto gito & ogni altro defecto e casone la superbia fondata in amore proprio. Vnde ignorante & superbo era subdito & molto piu e ignorante superbo mo che e prelato. Et tanta e la sua ignorantia che come ciecho dara loficio del sacerdotio ad ho ydiota.che apena sapa pur lezere & no sapera losticio suo. Et spesse uolte per la sua ignorantia non sapedo bene le parole sacramentale no co sacrara. Vnde per questo comete quello medesimo desecto de non cofacrare che quelli altri che hão fa cto per malícia no cofecrando ma facendo uísta de cosecrare. Vnde li doue essi debeno elezer homini experti & fondati in uirtu che sapi no & intendano fillo che dicono: essi fano tuto el cotrario: poche no mirano che essi sapi: & non mirano a tepo ma a dilecto & pare che se elegao li fanciulli & no li homi ni maturi. Et no mirão che esti sião de hoesta & sancta uita ne che cognoscano la dignita a laqle essi uegono ne el grade misterio che esti hano afare:ma mírão pur de multi plicare zente & non in uirtu. Essi sono ciechi & congregatori de cie chi & non uedono che io de que-Ro & del altre cose li rechiedero ra sone nel ultima extreita de la mor

teo

dott

elli

& ut

Sano

costo

fecto

loin

tra le

le che

loro

men

teson

lupi.

ficut

raud

eltier

mini

citud

[cier

nela

frieti

delm

uedet

lauia

licon

fern

biad

loro

ctain

peco

re fer

entia

se ne

**fua** 

no

deb

agn

te & poi che essi hano facto sacer/ doti cosi tenebrosi come dicto e& essi lidano ad hauere cura danime & uedeo che diloro medesmi non sano hauer cura. Or come porano costoro che non cognoscono el de fecto loro corregerlo & cognoscer lo in altrui! No po ne uole fare co tra se medesmo. Vnde le pecorelle che no hano pastore che curi de loro ne che le sappi guidare legier mente sismarischono & spesse uol te sono deuorate & sbradate da li lupi. Et il pastore pche e catiuo no si cura de tenere el cane chi habí cu ra uedendo ueníre el lupo ma tale el tiene quale e esso. Or cosi questi ministri & pastori non hano solicitudine ne hano el cane de la con scientia ne il bastone de la iustitia: ne la uerga per correzer & ch la co scietia no habia rephededo se me desmi ne riphendedo le pecorelle uededole îmarite & no caminão p la uía de la uerita cioe ñ obfuado li comadaméti mei. Vñ el lupo infernale uiene & si le duora.. Ma ha biado alto cae & ponedoli defecti loro sopra di se cu la uerga de la sa cta iustitia coe dco e caparebeno le pecorelle sue: Ma pche esso e pasto re senza uerga e senza cae de cosci entia piscono le sue pecorelle & no se ne cura po chi cae de la coscictia sua e idebilito & po no abaia pche no li ha dato el cibo. El cibo che si debe dare questo cane e il cibo del agnello mio figliolo: peroche pica

t die

ditoe

erbiz

Vinde

ibdito

perho

la fua

o dara

rdio

t & no

evoke

lapedo

noco

omete

enon

háo fa

do ma

Vnde

omini

elapi

cono:

the no

mira-

re che

homi

III siáo

ie co

Mue

he effi

multi

Effi

decie

que

TOTA

mor

che e la memoria del sangue si co. uasello d elaia la estscientia sene no rica:zioe che per la memoria del sangue laia sacede a odio del uicio & ad amore de la uirtu elgle odio & amore purificano laia de la ma chía del pco mortale. & da táto uigore a la cosciétia ch la guarda che subito chi alcuo inimico dl aja cioe el pco uolesse itrare dentro no tan to loffecto ma el penfo subito la co scientia coe cane abaia cu stimulo tato chi deseda la rasone. & po que sto cotale no coete iniustitia. po ch colui che ha conscietia ha iusticia. & po questi cotali iniqui no degni de essere chiamati no tato ministri ma creature in rafoeuole. poche io no facti aiali pli loro defecti:no ha no cane: poche se po direche la de beleza sua esti no lhabino & no ha uedo el cane de la coscientia no ha no la uirga de la sácta iusticia. & tã to li hano facti timidi li defecti lol roche lobra li fa paura non timore sacto ma timore seruile.essi si debbeno disponere a la morte p trare lanime de le mãe de lo deniojo & essi gele meteno no dadoli doctrina de boa & scauita ne uoledo sostener una pola ijuriosa p la salute loro. V nde spesse uolte sara lanima del subdito in uilupata in gra/ uissimi peccati & hauera a satisfare ad altruí & per lamore disordinato che essi haueranno a la sua fa miglia per non spropiarli non re

dara el debito suo. La uita sua sara nota a grande quantita de zete & anco el misero sacerdote. & no di meno anco li fara facto faper. acio che come medico che debe elsere curi quella anima. Et il misero an dara per fare quello che debe fare & una parola che li sia dicta iniu/ ría o una mala guardatura per ti/ more no se ne impazara piu. Et al cuna uolta li sara donato unde fra el dono & il timore seruile lassara stare quella anima ne le máe de li demonii. Et darli el sacrameto del corpo de christo unigenito mio fi gliolo & uede & sache quella anima no ne suulupata de la tenebre del peccato mortale. Et non dime no per compiacere a li homini del mondo & per lo disordinato timo re & per lo dono che ha riceuuto da loro: li ha ministrato li sacrame tí & halo sepelito a grande honore ne la fancta chiefa cola doue co me animale & mebro tagliato dal corpo el douerebe gitare fora. Chi ne casone di gito lamore proprio & le corne de la supérbia pero che se essi hauesse me amato sopra oz gni cosa & lanima de quello tapi/ nello & fusse stato humile & senza timore hauerebe cerchata la salute de quella anima. Vedi donge qua to male sequita de questi tre uicii liquali io ti posi per tre columne. unde procedono tuti li altri pecca ti cioe la superbia lauaritia & la im mondicia de le mente & de li corpi loro. Lorechie tue non sarebeo sufficiente a oldire quanti sono li mali che di costoro escono si come membri dei demonio. Et per la su perbia & disonestade & cupidita loro fano anco questo che alcuna uolta tu hai ueduto coloro acui to cha sarano cotali simpliceli de boa fede che si sintirano cotali defecti di paura ne le mente loro: unde te mendo di non hauere il demonio uano al misero sacerdote credendo che esso li possa liberare & uzo pche luo diauolo cazi laltro. Et esso come cupido riceue el dono & coe disonesto lascino bruto & mi serabile dira a quelle tapinelle que sto difecto ch uoi hauete no si puo leuare se no per lo cotale modo & cosi miserabilmente li fara siacare el collo cum lui insieme. O demo nio sopra demoio in tuto sei facto pezo chel demonio. Molti demoii sono che hano aschiuo questo pec cato & tu pche sei facto pezo dilui te molti detro coe el porco nel fan go. O immado aiale e quelto quel lo chio ti domado, lo ti domando che tu cu la uirtu del sangue del qle io to fco ministro cazi le demosi del aie & deli corpi & tuli meti de tro. Non uedi che la segure de la diuina iusticia e za posta a la radice del arbore tuo! Et dicote che essa zesta ad usura allora & al tempo suo se tu no ponissi le tue iniquita cũ la penitêtia. & cũ la côtritõe del cuore tu no sarai riguardato pche tu

mi

te à

(ara

ratia

mon

Cier

2 20

to m

Cola

ZOTE

inp

cord

chit

ftor

coal

tant

cant

dol

pari

mo

todi

tute

EC

ma

da

m

å

no

101

Ut

di

tu se sacerdote ancho sarai punito miserabilmente & potrai le pene p te & per loro. Et piu crudelmente sarai piu cruciato che li altri & statati a mente alhora decaciare el de monio col dimonio de la concupi scientia. Et al altro misero: andara a la creatura che sara ligata in pecca to mortale acioche la desliga & est so la ligara in uno altro cotale & ma zore per nuoue uie & modi cadera in peccato con lui. Et se bene ti riv corda tu uedestí la creatura con loc chi tuoi acui toco bene e duque pa store senza cane di conscientia anco afoga la conscientia laltrui non tanto che la sua lo li ho posti pche canteno & salmezino la nocte dice do lofficio diuino & essi hanno im parato a far male& in cantare le de monii facendosi uenire per incanto di dimoio di meza nocte le crea ture parera ma fara che uedano gl le creature lequale miseramente a mano. Or io ho posto perche la uí gilia de la noctetu la spéda in que, sto. Certo no ma perche tu la spen da in uigilia adoratione acioche la matina dispostoru uadi a celebrare & dia odore di uirtu al populo & non puza de uício. Tu se posto ne lo stato ázelico actoche tu possa co uersare con li anzoli per sancta me ditatione in questa uita & poi nel ultrimo gultare me con loro infieme ne la eterna mia uisione & tutti dilecti de ellere demonio & di co sumare con loro prima che uenga

tebeo

il out

come

rlafu

pidua

Ucuna

cuito

de boa

lefecti

mde te

monio

reden-

d uio

Erch

lono &

à mi

De que

i g puo

iodo à

fiacare

demo

ifacto

emoii

to pec

o dului

nel fan

to quel

mando

e del q'

demoii

meti de

redela

a radi

checly

rempo

iquin

õe del

pche

el puncto de la morte. Ma le corne de la ma superbia te percusse dentro nei ochio delintellecto la pupil la de la sanctissima fede & hai per duto el lume & pero non uedi in q ta miseria tu stai & non credi in ue rita che ogni colpa e punita & ogni bene remunerato peroche se in ue rita tu el credessi non faresti cosi & non cercareiti ne uoresti si facta co uersatiõe: ma ti uerebe î terror pur de oldire nominare el nome suo ma perche tu seguiti la uolunta di lui & de le sue operatione pigli di lecto ciecho sopra ciecho io uorei che tu mi dimandasse, el demonio que merito ti po rendere del serui cio che tu li fai. Esso ti rispondere be dicendo che ti dara quello fructo che ha per se peroche altro no ti po dare se no alli cruciato torme ti & foco nel quale esso arde conti nuamente & doue esso cade per la superbia sua del alteza del cielo. Et tu anzolo terreltre cadi dal alteza p la tua supbia de la dignita del sacer dotio & dal thesoro de le uirtu.ne la pouerta di molte milerie: & se tu non ti correzerai nel profondo del inferno anderai. Tuthai facto dio el mondo & signore & ancotemi desimo. Ora di donque al mondo con tute le sue delicie che tu hai piglate in quelta una. & di a la ppria tua lésualita con laquale tu hai usato le cose del mondo doue. io ti po si nel stato de lo sacerdosio perche tu le despreciasti & te il mondo sen

sualmente: di che rendano rasone per te dinancia me sommo judice Risponderanote che nonti posso no aitare & faranosi beste di te di cendo.per te couiene che te riesca & turimani confuso & uituperato dinanci a me & dinanci al mondo Tuto questo tuo danno tu non lo uedi.peroche come dicto e le corne de la superbia tua tanto tha ace chato. Ma tu el uederai nel ultima extremita della morte doue tu non poterai pigliare remedio in alcuna tua uirtu peroche non lhai se non solo ne la misericordia mia speran do in quello dolce sangue delquale fusti facto ministro. Questo ne a te ne alcuno sara mai tolto mentre che uora sperare nel sangue & ne la mia misericordia benche niuno debe eere si mato ne tu si cieco che tu ti conduca a la extremita:lhomo che iniquamente e uiuuto li demo nii lacufano el mondo & a prop ri fragilita & no lo a lulega nelli mostra el dilecto cola doue era lamaro ne la cosa perfecta cola doue era imperfectione ne il lume per la tenebra si come far soleuão ne la uita sua, ma mostrano la uerita de al lo che e. El cane de la coscientia ch era debile comentía a lora abaiare tanto uelocemente che quasi codu ce lanima a la desperatione. Béche niuna deba desperarse:ma deba pi gliare con speranza el sangue non obstante li defecti che habi comessi peroche senza alcuna comperatioe

e mazore la misericordia mia: lagle riceuete nel sangue:che tuti peccati che si commeteno nel mondo. Ma niuno finduse come dicto e perho che forte cosa e al huomo trouarsi disarmato nel tepo de la bactaglia tra molti inimici.

[al

lid

pridar

zin

me

unt

anii

10 1

ro

00

del

rio

per

ctri

fát

de

ne.

ma

no

bele

COD

ta d

aqu

ria

Le

fod

noi

da

teo

lazi

tan

lat

un

De molti altri defecti liquali cometeno li predicti iniqui.capitulo CXXX.



Arissima filiola questi miseri de liquali io te ho narrato non hanno alcuna confideratione

peroche se essi lhauesseno non uerebeno a tanti defecti ne essi neli altri. Ma farebeno come li altri che uirtuosamente uiueuão liquali pri ma elezeuão la morte che uolesseo offender o imbratar la facia del ani ma foa adiminuire la dignita ne la quale io li haueua posti:ma cresseua la dignita & la beleza dele anie loro. Non che la dignita del sacer, dotio puramente la dignita possa crescere per uirtu ne sminuir p defecto come dicto te ho:ma le uirtu sonno uno adornamento & una di gnita che danno al anime oltre a la pura belleza del anima:che hebe dal suo principio quando io la cre ai a la ymagine & similitu dine mia Questí cognobeno la uerita de la bota mía la beleza & la dignita soa: peroche la superbia & lamore pro

prio no li haueua obfuscato:ne toi to el lume de la rasone: peroche ne erano priuati & amauano me & la salute del anime. Ma questi tapine li diti di sopra perche al tuto sonno priuati del lume:non si curano da dare di uicio in uicio infine che zo zino a la fossa: & del tempio delani me loro & de la sanctachiesa che e uno zardio ne fano receptaculo de animali. O charissima figliola sa q to me abhomineuole che le case lo ro che debbeno essere receptacu lo de li serui mei & de ponerelli & debeno tenire per sposa el breniario & li libri de la sancta scriptura per sioli: e li delectarsi per dare do ctrina al proximo suo imprendere facta uita: & esse sono receptaculo de immodicie & de ribalde perso ne. La sposa sua non e el breusario ma tracta la dicta sposa del breuia rio come adultera ma e una misera bele diauola che brutamente uiue con lui. Et li libri soi sono la briga ta de figlioli: & con figlioli che ha aquiltati in tanta brutura & miseria se dilecta senza uergogna alcua Le feste & lidi solenni: ne liquali es so deberendere gloria & laude al nome mio col diuino officio & gi ctarmi incenso di humile & deuo te oratione: esso sta in zoco & in so lazo con le sue demonie: & brigan tando con secolari cazando & oxe lando chome fusse uno secolare & uno signore di corte. O misero ho mo a che sei uenuto. Tu debi caza

o.Ma

etho

duarfi

aglia

vii copitula

quelti

10 te

anno

tione

ישוח

nel

riche

li pri

elleo

dani

nela

effe,

anie

acer/

oosta

o de

ujrtu

1a di

re a

sebe

CTE

mía

e 12

Coa:

oro

re & oxelare a le anime per gloria & laude del nome mio & stare nel zardino de la săcta chiesa: & tu uai per li boschi. Vnde perche tu se fa cto bestia tieni dentro del anima tua li animali de molti peccati mor tali:& pero sei facto cazatore & 01 xelatore de bestie: & peroche lorto del anima tua e in saluatito & e pie no de spine pero hai pigliato dilez cto dandare per li logi deserti cerchando le biestie saluatiche. Vergognati homo & raguarda li tuoi defecti:peroche hai materia di uer gognarti da qualuque lato ti uolti Ma tu non ti uergogni: perhoche hai perduto el sancto & uero timo re de me. Ma come la meretrice se za uergogna tiuantarai de tenere el grande stato nel mondo:e de ha uere la bella fameglia & la brigata di molti figluoli:& setu non li hai cerchi dauerli perche rimangano heredi del tuo ma tu se ladro & su re peroche tu sai benche tu non li po lassare: peroche le tue herede so no li poueri: & la sancta chiesa. O demonio incarnato senza lume tu cerchi quello che tu non debi cerz chare & te laudí & te auanti dí quel lo che tu debi confunderte granda mente & uergognarti dinacia me che uedo lo intrinseco del core tuo & dináci a le creature. Tu sei cofu so ma le corne de la tua supbia no ti lassano uedere la tua confusiõe. O carissima figliola io lho posto in sulo pote de la doctria & de la mia

uerita aministrare a uoi peregrini li sacramenti de la sancta chiesa & esso sta nel miserabile siume de so to el ponte & nel siume de le delicie & miserie del mondo ueli ministra: & non sauede chel zonze lo da de la morte & ua insieme cum soi segnori demonii a liquali esso ha seruito & lasato guidarse per la uia del fiume senza alcuo ritegno. Et se esso non si correze zonze a la eterna damnatione cũ táta riprehé sione & rimproperioche lalingua tua no sarebe sufficiente a narrarlo e molto piu esso che uno altro se cular. Vnde una medesima colpa e piu punita in lui ch in uno altro che susse ne lo stato del mondo & cũ piu uituperio si leuano li inimi ci soi nel ponte de la morte ad acu sarlo si come io ti dissi.

De la differentia de la morte di iusti a glla di pcori. & prima de la

morte di iusti Capicxxxi.

T perche io ti narrai co me el modo & li demo nii & la propria fenfua lita li accufauano & cofie la uerita uoglio te lo hora dif in questo ponto fopra questi miseri: piu distefamente acio che tu li habi mazore compassion uedendo quato sono disferente le bactaglie che riceue la a del iusto da glla del peccatori à quato e diserte la morte loro & in quata pace e la morte del justo piu& méosedo la psectio ne de la la. Vnde io uoglio che tu

sapi che tute quante le pene che le creature rationale hano stano in la uolunta. Ma se la uolunta fosse or dinata & acordata cum la uolunta mia non sosterebeno pena. Non ch fusseno pero tolte le fatighe ma a quella uolunta che uolutariame te porta per lo mio amore no li sa rebe pena:pero che uolentieri por tano uedendo che questo e la mía uolunta. Et pero lodio sancto che hano di loro medesmi hano facta guerra col modo & col demonio & cum lappria loro sesualita. Vn de uenendo al puncto de la mor te.la morte soa e in pace pero che linimici suoi ne la uita sono stati sconficti da essi: El mondo dongs non lo po accusare pero chesso co gnobeli soi ingani. & perorenutio al mondo & ad tute le delicie sue. La fragile sensualita & lo cor/ po suo non lacusa: pero che esso la tene come serua con freno de la ra sone macerado la carne cum la pe nitentia cum la uigilia & cum lhu mile & continua oratione. La uoz Innta sensitiua uedesse cum odio & dispiacimento del uicio & cum amore de la uirtu in tuto perduta la tenereza del corpo suo: lo quale amore che e tra lanima & il corpo naturalmente fa parere acerba la morta:& pero lhomo naturalmen te teme la morte. Ma perche la uir tu nel iusto perfecto passa la natu» ra cioe che il timore che li he natu rale lo spenze & tra passa co lodio

po

gui

che

liin

dal

(cici

fon

ber

de

00.

alí

no

erci

Eta

DET

cin

del

acc

CUO

alp

not

gui

an

COS

ep la le solo

sancto col desiderio di tornate al fi ne suo la tenereza naturale non li po fare guerra la conscientia sta que ta peroche nela uita sua sece buona guardia abaiando quando li inimi ci passauano per uoler tollere la cita del anima. V nde si come el cane che sta a la porta elquale uedendo li inimici abaia & abaiando deseda le guardie cosi lo cane de la con scientia deseda la guardía de la ra sone & la rasone insieme con lo 11bero arbitrio cognobeno col lume de lo intellecto chi era aico o inimi co. V nde al amico cioe a la uirtu& a li sancti penseri del cuore dieteno dilection: & affecto damore ex ercitandoli con grande solicitudie Et al nemico cioe al uicio & ali p uersi pensieri dieteo odio & dispia cimeto. Et col coltello del odio & del amore & col lume de la rasone & con la mane del libro arbitrio p cuosseno linimici suoi. Siche poi al ponto de la morte la conscientia non si rode peroche essa sece bona guardia masta si in pace. Euero chi anchelanima iusta per humilita:& pche meglio nel tempo dela morte cognosce el thesoro del tempo & le petre preciose de le uirtu reprehen de se medesima parédole poco ha uer exercitato gsto tepo.ma gsta no e pea afligitiua ma e pena che igraf sa:peroche lanima si ricoglie tuta i se medesima ponédosi inanci el sa gue del humile & imaculato agnel to mio figliolo. Et non fi uolze in

nla

103

Inta

Von

ma

ame

lisa

por

mia

che

acta

onio

Vn

mor

che

bri

ing

000

niv

icie

100/

ola

113

hu

101

dio

um

uta

ale

po

en

ú

U/

tu

dredo amirare le uirtu sue passate perche non uole ne posperare in sue uirtu ma solo spera nel sangue doue essa ha trouata la mificordia mia. Et come e uiuuta co la memo ria del sangue così ne la morte sine bria & aniegasi nel sangue. Le demonii perche non la possono rifhendere di peccato! perche essa ne la uita sua chon lanpientia uinse la loro malícia.ma uengono essi demonii per uoler uedere se potesseo aquistare alcuna cosa: unde uengo no orribelli per farli paura col bru/ tissimo aspecto & co molte & diuer se fantasie, ma perche lanima non ha ueneo di peccato:laspecto loro non lída quel timore: nel mete pau ra come ad uno altro elquale uicio samente sia uiuuto nel mondo. un de li demonii uedendo che lanima e intrata nel sangue con ardentissima charita non la possono sostene re.mastano da la loga abutar le sae teloro. Et pero la loro guerra & de loro crida a quella anima non noseno:perche za comincia a gustare uita eterna si come in uno altro luo co te dissi, peroche con lochio del i tellecto elquale a la pupilla de la să ctissima fede: uedelo suo isinito & etno bene elgle aspecta de hauere per gratia non per debito ne la uir tu de christo mio figliolo. Vnde di stende le braze de la speranza & co le mane del amore lostrenze intran do in possessione primache li sia come dicto ho il modo i uno altro o iii

luoco. Subito donque a negata nel sangue passado per la porta strecta del uerbo zonze in me mare pacifi co che siamo uniti insieme so mare con la porta pero chio & la mia ue rita unigenito mio figliolo fiamo una medesima cosa. Quata alegre za riceue lanima che tato dolceme te si uede zonta a questo passo: pe roche gusta el bene de la natura an zelica. Et come e ujuuta ne la chari ta fraterna con lo proximo fuo cosi pticipa el bene de tuti li ueri gusta tori chon una charita fraterna luno col altro. Questo riceuono general mente cioe loro che passono chosi dolcemente.ma li ministri mei de liquali io dissi che erano uiuuti co me anzoli riceuono molto mazor mente: peroche in quella uita uisse no con piu cognoscimento & con piu fare del honore di me & de la salute dele anime, non dico pura mente del lume de la uirtu laquale generalmente ogniuno po hauere ma perche questi sono zunti al lue del ujuere urriuosamente e lume so pra naturale hebeno el lume de la fancta scientia per laquale scientia cognobeno piu de la mia uerita:& chi piu cognosce piu ama & chi piu ama piu riceue. Vnde el merito uostro ue misurato sechondo la misura del amore. & setu mi dimă dassi po uno altro che non habbia scienția zonzere a questo amore!Si bene che e possibile che zonga ma niuna chosa particulare sa leze co-

mune. Riceuono donque costoro anchora mazore dignita per lostato del facerdotio: peroche propria/ mente li fu dato lofficio del manza re anime per honore di me:beche ad ogni uno sia dato che tuti deuia testare ne la dilectione de la charita del proximo uostro: Ma a costoroedato a ministrare el sangue & a gouernare lanime. Vnde facendolo solicitamente & chon affecto di uirtu come dicto e riceuono piu coltoro che li altri. O quanto e bea ta lanima loro quando uengono a la extremita dela morte: peroche fo no stati anuntiatori & defenditori de la fede a lo proximo suo: Et si se lhaano incarnata entrole le miole del anima & con essa sede uedono el loco loro in me. Et la speranza con laquale e uiuuto sperado ne la prouidentia mia & perdedo la spe ranza di loro medesimi:cioe di no sperare nelloro propria sapere: & pero perdendo la speranza di loro non meseno affecto disordinato i alcuna creatura ne in alchuna cho sa creata:peroche uise no poueri uo luntariamente dico che questa speranza essi con grande dilectola di stendereno in me.el chuore loro fu uno uasello de la dilectione el quale portaua el nome mío & chon ar dentissima charita lanuntiauão co exempio de buona & fancta uita: & con la doctrina de la parola al p ximo loro. Leua si donque dico qsto cuore con amore ineffabile &

son

rita

[em

tia a

100

pero

hum

2 100

haue

uere

& la

idig

daui

deb

fusta

justin

leui

trac

Atre

10 di

hai c

ranti

tene

diri

pall

uer

cele

pet

gni

cor

rd

di

du

strenze me per affecto damore che son suo sine offerendomi la marga rita de la iustitia: perhoche la porto sempre dinanci a se facendo iustitía ad ognuno & rendendo aciascu no discretamente el debito suo. & pero rende a me justitia chon uera humilita:rendendo gloría & laude al nome mio: peroche retribuisse hauere hauuto gratia da me de ha uere corso el tempo suo chon pura & sancta conscientia. & a se rende idignatione reputandosi in degno dauere riceuuta & riceuere tanta gratia. La conscientia sua mi rende bona testimonianza. & jo a sui sustamente rendo la corona de la iustitia adornata de le margarite de le uirtu del fructo che la charita ha tracto da le uírtu. O anzolo terrestre beato te che non se stato ingra to di beneficii riceuuti da me:& no hai commesa negligentia ne igno rantía ma solicito chon uero lume tenesti lochio tuo apto sopra li sub diti tuoi. & chome sidele & uirile pastore hai seguitata la doctria del uerbo & bono pastore christo dol ce sesu unigenito mio figliolo. & pero realmente tu passi per lui bagnato & abnegato nel sangue suo con la compagnata de le tue pecorelle lequale per la sancta doctrina & uita tua tu hai conducte a la uita durabile & molte nhai lassate in sta to de gratia. O figliola charissima a costoro non noce la uissone de le

tia/

iche

ruja

ari-

Ma

ca

en

ecto

piq

bea

поа

refo

itori

fife

iole

ono

nza

e la spe

:&

oro

itoi

cho

di

fu

13-

co ta:

Pix

demonii.peroche la uisione di me laquale per fede uedono & per amore tengono & perche in loro no eueneno de peccato: la obscurita & terribile za soa non li da noia ne al cuno timore: peroche in loro non hanno timore seruile:ma timore să cto. Vnde non temeno li loro inz ganni peroche col lume fopra na 1 turale & con lume de la sancta scri ptura cognoscono linganni soi: si che no riceuono tenebre ne turba tione di mente. Or chosi donque gloriosamente passano bagnati nel sangue con la same de la salute del anime tuti affocati ne la charita del proximo passati per la porta del uerbo & intrati in me & dala mia bonta sono collocaticiascuno ne lo stato che fu misurato a loro seconz do la misura che hanno riportata a me del affecto de la charita.

De la morte di pecatori & de le pene nel puncto de la morte.capi/tulo.cxxxii.

Stouten dib more

On e tanta la excellétia di n costoro charissima figliola: che no habio molta piu mi feria li miseri tapinelli de liqli io te ho narrato. Quanto e ter ribile & obscura la morte loro: po che nel puncto de la morte si choe io ti dissi il demonii li acuiao co tii o siii

to terrore & obscurita mostrando la figura loro che sai che e tato hor ribile che ogni pena che in questa nita si potesse sostenere elezerebe la creatura inanci che ueder lo dez monio ne la uisione sua. Ef ancosi li renfresca lo stimolo de la consci entia sua:pero che miserabelmente el rode ne la conscientia. Le disordinate delicie & la propria sen i fualità laquale fece signore a la ra/ fone & la rasone sece serua lacusa. no miserabelmente:peroche allora cognosce la uerita di quello che in prima non cognosceua. Vnde uiene a grande confusiõe de lo er ror luo:peroch ne la uita: sua uiue come infidele uerso de me:peroch lamore proprio li uello la pupilla del lume de la sactissima sede. Vn de el demonio el molelta de infi/ delita per farlo uenire a disperatio ne. O quanto li he dura questa bataglia pero chil troua disarmato & non li troua larme del asecto de la carita:pero che in tuto come mem bri del diauolo ne fono stati priua ti. Vnde non hano lume sopra na turale ne quello de la scientia:pero che non la intesono perche le corne de la superbia non li lassano in tendere la dolceza de la sua miola. Vnde ora ne le grade bataglie no lano che si fare:pero che ne la speranza elli non sono notricati pero che no hano sperato in me ne nel iangue del quale io li feci ministri ma solo hano sperato in se medel-

mi:& ne li stati & ne le delicie del mondo. Et non uedeua el misero demonio incarnato che ogni cosa listaua ad usura & coe debitoreli coueniua rendere rasone dinaci a me. Ora si troua nudo & senza al cuna uirtu: & da qualunque lato es so si uolta non alde altro che uituperio cum grande confusione. La iniusticia sua: laquale esso ha usata ne la uita lo accusa a la conscientia Vnde non fardisse de dimandare altro che justitia. Et dicoti che tanta e quella uergogna & confusiõe che essi hano pigliato ne la uita lo ro per uno uso di sperare ne la mi sericordia mía benche per li loro defecti sia grande presumptione peroche colui che offende col bra zo de la misericordia in effecto no si puo dire che questa sia speranza di misericordia ma piu tosto e pre fumptione.ma pur ha pigliato lac to de la misericordia. V nde uene do a la extremita de la morte & co gnoscendo el defecto suo descarcando la conscientía per la sancta confusione e leuata la presumptio ne:peroche non offende piu rima ne la misericordia. Et cum questa misericordia possono pigliare ata camento de speranza se essi uoleo. Che se no fosse questo dico ch tan ta e quella uergogna & confusioc che niuno sarebe che no si despasse & cum la disperatione zonzare be cum le demonii a la eterna danatione. Questo fa la mia miseri,

cor

ton

non

cum

arg

ne di

meo

ran=

(eric

dime

ranz

nelu

2 ché

noa

non

che I

dann

tode

liche

ftael

alord

almi

nod

& alo

le ne

per

COTO

tion

che

nea

nela

(eric

boi

in

cordía de farli sperare ne la uita lo ro ne la misericordia. Benche io non laudo perche essí offendeno cum la misericordia:ma perche sas largino in carita & in confideratio ne de la bonta mía. Ma essi lusano tuto in contrario peroche cola spe ranza che essi hano presa de la mi sericordia me offendono. Et non dimeno io pur li coferuo ne la spe ranza de la misericordia acio che nel ultimo de la morte essi habino a che atacarsi & al tuto non uengo no a meno ne la reprehensione & non zunzano a desperatione:pero che multo e piu spiaceuole a me & danno aloro questo ultimo pecca, to de disperarsi che tuti li altri ma/ li che essi hano commissi. Et questa ela casone perche e piu danno aloro & piu spiace a me peroche li altri peccati essi li fano cum alcuno dilecto de la propria sensualita & alcuna uolta se ne doleno:unde se ne possono dolere per modo ch per quello dolore riceuano miseri cordia:ma el peccato dela despera tione non li muoue fragilita.pero che non li trouano alcuno dilecto ne altro che pena intollerabile. Et nela disperatione desprecia la mi sericordia mia facendo mazore el peccato suo che la misericordia & bonta mia.unde caduto che esso e in questo peccato non si pente ne ha dolore del offesa mia inuerita come si debe dolere. Se dole be del damno suo ma non si duole de lo

del

063

rel

dia

14 2

oct

ilu-

La

**Sata** 

ntia

dare

tan-

Mioe

12 0

mi

oro

one

bra

ono

пра

pre

lac

ené

100

71

icta

ntio

ma

elta

ata éoi an oculture

fesa che ha facta a me & cosi riceue la eterna damnatione. Si che uedi che solo questo peccato el conduce al inferno & nel inferno e cruciato di questo & de tuti li altri defecti che esso ha commissi . ma se es so si sosse doluto & pentuto del ofesa che haueua facta a me & haues se sperato ne la misericordia haue rebe trouato misericordia:pero ch senza alcuna comparatione si come io ti disi e mazore la misericor dia mia che tuti li peccati che potes se commetere alcuna creatura. Et pero molto me dispiace chi essi po gono mazoreli defecti loro chela mia misericordia. & questo e quel lo peccato ch non e perdonato ne dí qua ne di la. Nel puncto donos de la morte poi ch la uita loro epaf fata disordinatamente & scelerata mente:perche molto me dispiace la disperatione uoreiche pigliasse no speraza ne la misericordia mia & po ne la uita loro io uso questo dolce ingano cioe di farli sperare largamete ne la misericordia mia. Peroche quando ui sono notrica, ti dentro in questa speranza zonze do a la morte non sono cosi inchi neuoli a lasarla per le dure reprehensione che oldeno si come fare. beno non essendosi nutricati den tro. Tuto questo lida el foco & la, bisso de la jextimabile caritate mia Ma perche esti lhano usato cum le tenebre del amor proprio dal qua le e proceduro ogni defecto non

hano cognoscuta i uerita. Et pero li e reputato a grande presumptio ne quanto e nel afecto loro: la dol ceza de la misericordia. & questa e una altra reprehensione che lidala conscientia nel aspecto del demonio:improperando nel tempo & ne la largeza de la misericordia ne laquale ello speraua si deueua di/ largate in carita & in amore dele uirtu & cum uirtu spendere el tem pochio per amore lo diedi & ello col tempo & cola larga speraza de la misericordia mosendeua misa belmète. O cieco sopra deco tu lo terauí la margarita & il taleto chio te misi ne le mane: perche tu gua dagnassí cum esso & tu come pres sumptuoso non uolesti fare la uo/ luta mia:ma el soterasti soto la ter ra del disordinato amore proprio de te medesimo elquale hora ti ren de fructo di morte. Omisero te qu to e grande la pena tua laquale tu ora ne la extremita riceui. & non ti sono occulte le tue miserie: peroch il uerme de la conscientia ora non dorme ma rode. Le demonii te cri dano & te rendono el merito che sono usati di rendere a li serui soi cioe confusione & rinpropio.acio che nel ponto de la morte tu non li ensi de le mane. uogliono che tu zonzi a la disperatione. & pero ti dano le confusione acio che poi cu loro insieme ti rendano di quello che esti hano per loro. O misero la dignita ne laquale io ti posite re

presétata lucida come essa e & per tua uergogna cognosci che tu shai tenuta & usata in tanta tenebra di colpa. La substătia de la sacta chiesa ti pone inanci che tu se ladro & debitore el quale deuiui rendere el debito a poueri & a la sancta chiesa. Vnde allora la conscietia tua ti rapresenta che tu lhai speso & das to a le publice meretrice & nutrica ti li filioli & arrichiti li parenti toi: & te hai caciato zo per la gola cum adornamento de cala & cum mol ti uasi de arzento doue tu deusus uiuere cum pouerta uoluntaria. Lofficio diuio rapresenta a la tua conscientia che tu el lasaui & non ti curaui perche tu cadessi ne la col pa di peccato mortale: & se tu el di ceui cum la bocha.el cuore tuo era diloga da me. La carita & la fame che tu deuiui hauer uerfo de li fub diti toi di nutricarli in uirtu dado li exempio di uita & baterli cum la mãe de la misfericordia cum la uir ga de la jultitia: la coscientia tua ne lo horribile aspecto de le demonii ti riprende perche tu facesti el contrario. Et se tu prelato hai date le p latione & cura danime ad alcuno tu o subdito ininstamente cioe che tu non habí ueduto acui & come tu lhai date ti si pone dinaci a la co scientia: perch tu le deuiui dare no per parole losengeuole ne per piacere a le creature ne per dono ma solo per respecto di uirtu & phos nore de me & per la salute del ani

1116

ne

na

(cie

loc

fare

tuno

Sapi

pfect

biác

si act

coin

nera

dou

relig

nelu

uia (i

alcur

1200

defe

uirtu

chele

gna:

fo a

meli

gno

Eta

fce n

tu:ut

fine

ta de

pich

han

trop

lau

che

lei

me. Vnde perche tu no lhai facto ne si represo. Et a magiore tua pena & confusione hai dinaci a la co scientia & al lume del intellecto ql lo che tu lha facto che non deuiui fare & quello che tu deuiui fare ch tu non hai facto. Et uoglio che tu sapi carissima sigliola chi come piu pfectaméte si cognosce la biácheza afilo al negro & il negro afilo al biácho che separati luo dal altra:co si acade aquesti miseri acostoro di co in particulare & a tuti li altri ge neralmente:pero che ne la morte doue lanima comentia piu auedere liguati soi & il sulto la beatitudi ne sua li e rapresentata al misero la uia sua scelerata: & no bisognoch alcuno li el pona dinanci:pero che la conscientia sua si pone inanci li defecti che essi ha commessi: & le uirtu che deueua adoperare. Perche le uirtu per magior sua uergo gna:peroche effedo el uicio apresso a la uirtu cognosce per la uirtu melio el defecto & quato piu el co gnosce magiore uergogna ne ha. Et cosi per lo desecto suo cognosce meglio la persectione de la uir tu:unde ha mazore dolore: poche si uede ne la uita sua essere stato fo ra de ogni uirtu. & uoglio ch tu sa piche nel cognoscimento che essi hano de la uirtu & del uicio uedeo tropo ben el bene ch seguita dapo la uirtu al homo uirtuoso & la pea che seguita a quello che zasuto ne le tenebre de lo peccato mortale.

di

380

reel

lle

BE

12/

rica

wi:

BO

Ujuj

13.

tua

ion

col

ldi

eta

me

ib

do

la

ir

ne nii ni ep no

he

10 10 10

Questo cognoscimento de jo. per che uenga a perfecto cognoscime to dise a uergogna del desecto suo cum speranza:acio che cum la uer gogna & col cognoscimento scun cti li dfecti soi e plachi lira mia di mandando humilemente misericordia. El uirtuolo ne cresce i gau dio & in cognoscimento de la mia carita:peroche la gratia de hauere seguitate le uirtu & essere andato rer la doctrina de la mia uerita la ricognosce da me & non da se:& rero exulta in me cum questo ue! rolume & cognoscimeto & gusta & riceue el dolce fine suo p lo mo do chio in uno altro luoco ti dissi. Siche dong luno exulta in gaudio:cioe el justo che e ujuuto cum ardentissima carita. & lo iniquo te nebroso si confunde in pena. Al justo la tenebra & la uisiõe de le de monii non li nose niente ue teme: peroche solo el peccato e quello ch teme & ch riceue nocimento. Ma quelli che lasciuamete & cum mol te miserie hano guidata la uita loro riceueno nocimento. & timore nel aspecto de li demonii. No no cimento de disperatione se essi no uorano ma di pena de riprensiõe de rinfrescamente de conscientia. & di paura & detimore ne lo hor ribile aspectoloro. Or uedi donos gro e diferete carissia figliola la pea da la morte & la bataglia ch riceue no ne la morte lua dal altra: & gtoe

diferente el fine loro. Vna picola p ticella tene ho narrato & monstraz to a lochio del intellecto tuo. Et e si piccolla per rispecto de quello che essa e cioe de la pena che riceue luo & del bene che riceue laltro che e q si uno niente. Or uedi quanta e la cecita del homo & specialmente di questi miserabili: peroche tanto gto hano riceuuto piu da me & piu sono illuminati ne la sancta scriptu ra piu sono obligati & piu riceue/ no intollerabile confusione. Et per che piu cognobeno de la facta scriptura ne la uita: piu cognoscono ne la morte loro li grandi defecti che hano comissi & sono colocati i mazori tormenti che li altri si chõe li boni sono posti in mazore ezcelz lentía. Vnde acostoro adiuene cõe del falso christiano elquale nel iferno e posto in mazore torméto che uno pagano peroche esso hebbe el lume dela fede & renuncio ad esso lume & colui non lhebe. Cosi que sti miseri haueranno piu pena dua medesima colpa che li altri christia ní per lo misterio chío li dei dando li administrare el sole del sancto sa cramento & ancho perche hebeno el lume de la scientia apotere discer nef la uerita & per loro e per altrui se essi hauesseno uoluto: & pero iu stamente ríceueno mazore pene. mali miseri non lo cognoscono ch se hauesseno puncto de considera tione de lo stato loro non uerebeo in tanti mali, sarebbeno quello che

debeno esfere. & essi non sono soli ma tutto el mondo e corroto face do molto pezzo essi che li secolari nel grado loro. Vnde con le loro puze imbratano la facia delle aime soe. & corrompeno li subditi & su chano el fangue a la iposa mía cioe a la sancta chiesa. Vnde per li loro defecti essi la ipalidiscono cioe che lamore & laffecto de la charita che debeno hauere a questa sposa.lhano posta alloro medesimi & non a tendeno ad altro che apilucarla & trarne le prelatione & le grande re dite doue essí debeno cercare anime. Vnde per la loro mala uita ues gono li secolari a irreuerentia & di sobedientia a la sancta chiesa ben/ che essi non debino fare & non e scusato el defecto loro lo defecto de li ministri.

lih

nilti

fanc

hom

(ole

rodi

deq

200

dau

excel

icui

tu &

mon

lofel

fanci

ellih

guita

gued

tado

Hon

loro

no.a

hand

men

dap

que

rara

fa&

dim

dell

ua.

tuti

no:

niu

81

Sen.

la

CUC

Repetiton sopra molte cose dicte: & come dio in tutto ueta che li sacerdoti non siano tochati per le man de secolari: & come inuita la predicta anima a piangere sopra li misi sacerdoti. capitulo. cxxxiii.

Olti dfecti tauerei adif ma m non uoglio piu a puzare. lorechie tue. Hoti narrato questo per satisfare al desiderio tuo. & perche tu sia piu solici ta ad offerire dolci & amorosi desi derii dinaci ame p loro. Hoti don que dito de la excelletia nelagle io li ho posti. & il tesoro che ue he mi nistrato per le mane loro cioe del sancto sacramento tuto dio & tuto homo dandoti la similitudine del sole acio che tu uedessi che per lillo ro defecti non diminuisce la uirtu de questo sacramento & pero non uoglio che diminuisca la reuerentia uerso de loro. & oti mostrata la excelletia di uirtuosi ministri mei i cui reluceua la margarita dle uir tu & de la sancta iustitia. Eto ti monstrato quanto me spiaceuole lofesa che fano li persecutori de la sancta chiesa & la inreuerentia che essi hano al sangue peroche perseguitando loro el reputo facto al sã que & non alloro pero chío lo uetado che non tochino li christimei Hora to dito de la uituperosa uita loro & quanto miseramente uiuo no. & quanta pena & confusione hano ne la morte & quanto crudel mente piu che li altri sono cruciati da po la morte. Hora to atenduto quello chio ti promisi cioe di narrarartí de la uita loro & alcuna cofa & ho satisfacto a quello che mi dimandalti uolendo tu chio taten desse quello che promisso te haue ua. Hora tí díco da capo che cum tuti quantili loro defecti & se fuse no ancora piu:io non uoglio che niuno seculare simpazi de punirli & seessi lo farano non rimanera senza pena la colpa loro se za non la puniscono cum la contritioe del cuore amendandosi deli desecti

Mari

loro

ime

\* fu

doc

oro

che

che

ha-

ona

1 &

dere

ani

1 Des

ådi

men/

on e

tito

di

reli

rle

13 2

pra

dii.

1113

re.

110

·si-

lici

less

on 10

foi ma li uni & li altri sono demonli incarnati & per diuina iustitia luno demonio punisce laltro offede peroche il seculare none scusato per pecato del prelato: ne il pre lato per lo peccato del secular. Ho ra te inuido carissima figliola & tu ti li altri ferui mei a pianzere fopra questi morti & astar come pecorel le nel zardino de la sancta chiesa apascolare per sancto desiderio & continue oratione offerendole dinancí a me per loro: pero chío uolio fare misericordia al mondo & non ui ritraete da questo pascer ne per iniuria ne per alcuna prosperi ta:cioe che non uoglio che alcieta el capo ne per impacientia ne per disordinata allegreza. Ma humilmête atendete a lhonore di me & a la salute del anime & a la reforma tione de la sancta chiesa:& questo fera a mí fegno che tu & lí altrí me amate inuerita. Tu sai ben chio ti manifeltai chio uoleua che tu & fi altri fuste pecorelle lequale sempre ue pascete nel zardino de la sancta chiesa sostenendo cum satiga in fi ne al ultimo de la morte & cosi sa cendo adempiro li desiderii toi.

Come questa anima laudando & regratiando dio fa oratione per la sancta chiesa. Cap. cxxxiiii.



Lora quella anima come ebria anxietata & affocata damore ferito el cuore de multa ama ritudine si uoltaua a la somma &

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Magl. B.6.3

eterna bonta dicendo. O dio eterno oluce sopra ogni altra luce :po che da te ense ogni altra luce: o fuo co sopra ogni altro fuoco.pero che tu se quello solo soco chi ardi & no consumi. Et consumi ogni pecca/ to & amore pprio che se troua nel aia & non la columa afligitiuame te ma ingrafila damore infatiabile:peroche satiandola non si satia ma sempre te desidera. Et quanto piu te ha piu ti cercha:& quato piu te desidera. piu ti troua & piu gu/ sta di te sumo & eterno suoco abis fo di carita. O fommo & eterno be ne:chi ha moso te dio infinito a illuminar me tua creatura finita del lume de la tua uerita! Tu esso medesmo suoco damore nesei casone peroche semplamore e quello che ha constrecto & constrenze te acre arze a la ymagine & similitudine tua e farzi misericordia donando smesurate & infinite gratie a le tue creature che hano in loro rasone. O bonta sopra ogni bonta tu solo sei colui che sei sommamente bono & non diméo tu donasti el uer bo del unigenito tuo figliolo acon uersare cum noi puza & pieni de tenebre. Di questo che ne su caso> ne:lamore.peroche ne amasti primach noi fussimo. O bona & eter na grandeza tuti facesti basso & pi colo per fare lo homo grande. Da qualunque lato io mi úolto no tro uo altro che abisso & soco de la tua

carita. Et saro io quella misera che possa restituire a le gratie & a la fo cata carita che tu hai monstrata & mostri cum tanto afocato amore i particulare a me oltra a la carita co mune & al amore che tu moltri a le tue creature no. Ma solo tu dolcissimo & amoroso padre sarai ollo che sarai grato & cognoscente per me. Cioe che lafecto de la tua carita medesima te rendera gratie peroche io son colei che non son. Et se io dicesse de essere alcuna co sa per me io menterei sopra el car po mío: & farei mendace & filiola del demonio el quale e padr de le busie poche tu se solo colui che sei Vnde lesser & ogni gratia che hai posta sopra esere so lho date che meldesti & dai per amore & non p debito. O dolcissimo padre quan dolhumana generatione faceua i ferma per lo peccato de Adam tu li mandasti el medico del dolce & amoroso uerbo tuo filiolo. Et ora quando io giaceua inferma de la i fermita de la negligetia & di mol taignorantia & tu suauissimo & dolcissimo medico dio etno mhai dato una fuaue dolce & amara me dicina: acio chio guarifca & mi leui de la mia ifirmita. Suaue a me peroch cum la suauita & carita tuahai maniscitato te ad me. Dolce so pra ogni dolce a me peroche hai il suminato lochio del itellecto mio col lume de la fanctissima fede.

cel

mi

100

Hick

bila

li ha

lode

desti

non

cog

elcu

dim

piu l

luid

noi

Etp

tipe

tura

la tan

doct

anim

effai

mod

tom

men

lami

lhup

men

effer

ta. N

& bi

qua

den

Nel quale lume secondo ch te pia ciuto de manifestare cognobila ex cellétia & la gratia ch hai data alhu mana generatione ministrando tu to dio & tuto homo nel corpo mistico de la sancta chiesa: & cognobi la dgnita de li toi ministri liqua li hai posti che ministrano te a noi Io desideraua ch tu satisfacesse a la promessa laquale facesti a me & tu desti molto piu: dando quello chio non sapeua adimandar. Vnde io cognosco ueramente in uerita che el cuore de lo homo non sa tanto a dimandare ne desiderare quanto piu tu dai. Et cosi uedo chi tu sei co lui che sei ifintto & eterno bene & noi siamo coloro che non siamo. Et perche tu le infinito & noi finiti:pero tu dai quello chi la tua crea/ tura che ha in se rasone no puo ne sa tanto desiderare ne p quello mo do che tu saí poi & uolli satisfar al anima & satiarla de quelle cose ch essa non tadimanda ne per quello modo tanto dolce & píaceuole qn to tu li daí: & pero ho riceuuto lu/ me ne la grandeza & carita tua per lamore che hai manisestato a tuta Ihumana generatione & fingularmente a li onti toi liquali debeno esfere anzoli terrestri in questa uita. Monstrata hai ancora la uirtu. & beatitudine di questi toi unti li qual sono uissuti come lucerne ar dente cum la margarita de la sustitia ne la fancta chiefa. Et per que/

a fo

38

rei

aco

tria dol-

igh

inte

tua

atic

lon.

ICO

car

Iola

tele

[ei

hai

die

mp

usn

na i

tu

:&

ora

lai

nol

å

hai

ghê

mí

ne

la so

sti meglio ho cognosuto el desecto di coloro che miserabelmete uiue no. Vnde ho conceputo grandissi mo dolor del ofesa tua. & de lo da no di tuto quanto el mondo, pero che fano dano al mondo essendo spechio di miseria doue essi debeo esser spechio de uirtu. Vnde perche tu a me misera laquale sum ca sone & instrumento de moltí defe cti hai manisestate le loro iniquita lamentandoti de loro a me ho tro uato dolore intollerabile. Tu amo re inextimabile lhai maifestate dadomi la medicina dolce & amara acio che io in tuto mi leui dale infirmita del ignorantía & de la negligentia & cum solicitudine & an xietato desidrio ricorra a te cogno scendo me & la tua bonta & losese che son facte a te dogni măiera de zente che spetialmente da li ministri toi acio chio made uno fiume de lachryme sopra me miserabile traendole dal cognoscimento de la tua infinita bonta & sopra questi morti liquali tanto miserabilemente uiuco. Vnde io no uoglio o inextimabile fuoco & dilectione di carita padre eterno: che il desiderio mio si stanchi mai de deside rare el tuo honore & la salute del anime & liochimei non cessino. ma dimandoti per gratia che fiaz no facti due fumi daqua che esca di te mare pacifico. Grá gratia sia a te padre elquale satisfacedo a me

di quello chio tha dimandai & di quello chio non cognosceua & no ti dimandai.tu mhai inuitata dado mi la materia del pianto & offerire dolci & amorofi & anxietati defiderii dinancia te con humile & co tinue oratione. Vudeio horatha dimando che tu faci misericordia al mondo & a la sancta chiesa tua: & pregoti che tu adépia quello che tu mi fai adimandare. Oi me mise ra dolorosa lanima mia casone de ogni male:non indusiare piu afare mifcordia almodo ma coféticade pisse el desiderto de li serui toi. Oi me tu sei colui che li fai cridare adu que oldi la uoce loro. La tua uerita disse che noi chiamasemo & ne sa rebe risposto: batesemo & ne sareb be aperto cerchassimo & ne sarebe dato. O padre eterno li serui tuoi chia mano a te misericordia rispo deli adonque. lo so bene che la mi sericordia te propria & perho non la poi tollere che tu non la dia achi te la dimanda: & si bateno a la porta de la tua uerita.poch ne la uerita tua unigenito tuo filiolo cognosco no lamore ineffabile che tu hai al homo si che bateno a la porta. Vn de el fuoco de la tua charita non si debe ne po tenere che tu non apra achi bathe con perseuerantia. Ado que apre e dischiaua & speza li cuo ri indurati de le tue creature non p loro che non bateno ma fallo per la tua infinita bonta & per amore de li serui tuoi che batino a te per loro

Dalí o padre eterno che uedi che stão a la porta de la ucrita tua & do mandano. Et que domandeno: do mandano el sangue de questa por ta uerita tua:peroche nel sague tuo hai lauata la iniquita & tracta lanima del peccato da Adam el sague donque e nostro peroche ze nhai facto bagno. V nde nol poi ne uoi desdire a chi tela dimanda in ueri ta. Da donque del fructo del san/ gue a le tue creature. Meti nela bal lanza el precio del sangue del tuo filiolo:acioche li demonii inferna/ li non portino le tue pecorelle. O tu che se pastore bono perche zede sti el pastore uero del unigeito tuo figliolo elquale per la obedientia tua pose la usta per le tue pecorelle & del sangue te sece bagno. Questo donque e quello sague che tha dimandano come afamatili serui toi a questa porta per loquale sanque adimandino che tu faci miseri cordia al mondo & rinfiorifca la fá cta chiesa tua de fiori odoriferi de buoni & sancti pastori si che con lodoreloro spengano la puza del iniqui fiori putridi. Tu dicesti par tre eterno che per laore che tu hai a le tue creature rasone uole che co la oratione de li serui toi & col mol to loro sostenere fatige lenza colpa farelti misericordia al mondo res formaresti la chiesa tua. & cosi ti da resti refrigerio adonque non indu hare uoltare lochio de la tua mise ricordia marispondi peroche uoi

di

1112

tu ha

chia

&la

del

oc

21

deli

dep

tect

man

tree

beni

ZC 110

gotio

telot

lo chi

dima

cord

que

prop

crea

mili

tia n

dela

uid

led

mo

rispondere prima che noi chiama mo cula uoce de la tua misericordia. Apre la porta de la tua inextimabile carita laquaie zi doalti per la porta del uerbo. Zoso io che tu apri prima che noi batiamo:peroche cum lafecto & cum lamore ch tu hai dato a li serui tuoi bateno & chiamano a te cercado lhonor tuo & la salute del anime. Donalli don que el pane de la uita cioe el fructo del langue del unigéito tuo figliolo elquale ta dimandão per gloria & laude del nome tuo & per salute de lanime: peroch piu gloria & lau de pare che torna a te la salute di ta te creatur che a la sarle oltinate per manere ne la duritia loro. A te pa tre eterno ogni cosa e possibile & benche tu ze creasti senza noi non ze uoi pero saluare senza noi:pregoti donque che sforzi la uoluntate loro & despongalia uolere quel lo che esti non uoleno & questo ta dimando per la infinita tua miseri cordia. Tu ze creasti di mete adon que ora che noi siamo faze misericordía. Et rifa lí uasellí che tu hai creati & formati a la ymagine & si militudine tua riformandoli a gra tia ne la misericordia & nel ságue del tuo figliolo xpo dolce hiefu.

l che

or do

10:do

a por

letuo

lani

1gue

nhai

he uoi

nueri

el fany

da bal

ld tuo

terna/

le. 0

e zede

our cil

hentia

torelle

Que

netha

lerui

fan-

niseri

2 3 2

eri de

e con

za del

ti par

u hai

he co

mol

olpa

0 101

ti da

indu

mile

HOI

Comentia el tractado de la pro uidetia de dio & prima in generale cioe come prouede creando lho mo a la ymagine sua: & poi cum la incarnatione essendo serara la por ta di paradiso per lo peccato: & dá do esso in cibo continuamente nel altare. Cap. cxxxv.



Lora el fummo & eter no patre cum benignita ineffabile uoltaua lo chio de la fua elemen.

chio de la sua clementia uerso de lei quasi uolendo mõstrare che in tute le cose la prouide tia fua non manchaua mai al hor mo pur che esso la uoglia riceuere manifestandoli cum uno dolce lamentar del homo in questo modo dicendo o carissima figliola mia si come in piu lochi io to dicto io uo glio fare misericordia al modo & in ogni necessita puedere a la mia creatura che ha in se rasone. Ma lo ignorante homo piglia in morte quello che io do in uita & cosi si fa crudele a se medesmo: lo sempre prouedo & si ti so asapere che cio chio ho dato al homo & summa p uidentia. Vnde cum prouidentia el creai peroche quado raguardai in me midesmo me jamorai de la mia creatura & piaquemi de crez arla a la ymagine & similitudine mia cum molta prouidentia. Vnde prouidi de darli la memoría pa che ritenesse li beneficii mei facen doli participare dela potentia di me padre eterno. diedi lo intellecto acio che ne la sapientia del uni genito mio filiolo essa intendesse

P

& cognoscesse la uolunta di me pa dre eterno doatore de le gratie. A lei con tanto fuoco damore diedi la uolunta ad'amare participando la clementia de lo spirito sancto ar cioche potesse amare quello chi lo i tellecto uide & cognobe. Questo fece la mia dolce prouidentia solo perche essa fosse capace ad intende re & a gustare me & godere del e/ terna mia bota ne la eterna mia uifione. & si come in molti lochi io tho narrato perche zonzesse a que sto fine essendo serato el celo per la colpa de adam elquale non cogno be la sua dignita raguardando con quanta providentia & con quanto amore ineffabile io lhaueua creato Vnde perche esso non la cognobe pero cadete ne la disobedientia ala immonditia con superbia & piace re feminile uolendo piu tosto con desendere & piacere a la copagnia sua benche non credesse pero a lei quello che essa diceua:consenti piu tosto di trapassare lobedientia mia che contristarla. Cosi per questa di sobedientia ueneno & sono poi tu tí quanti li mali & tuti contraestí di questo ueneno. De laquale disobe dientia in uno altro luoco ti narra ro come essa e perículosa ad come datione del obedientia. Vnde per tollere uia questa morte & perche zozesse al sine suo de la eterna mia

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

uisione:come io ti diceua io proui di alhuomo dandoni el uerbo del unigenito mio figliolo con grade prouidentia per prouedere a la uo stra necessita. Dico con prouidentia peroche con la esca de la uostra humanita & con lamo de la mia de ita io presi el demonio elquale non possete cognoscere la mia uerita. Laquale uerita uerbo incarnato ue ne a consumare & destruere la sua busia con laquale haueua inganna to lhomo, siche uedi chio usai qui grande prouidentia & prudentia. Penfa carissima figliola che mazore non la posseua usar che darui el uerbo unigenito mio figliolo. Vn de a lui posi la grandel obedientia per trare el ueneno che per la disoa bedientia era caduto nel humana generatione. Vnde esso come ina morato & come uero; obedicte cor se a la obprobriosa morte dela san ctissima chroce. & con la morte ue diete uita non per uirtu del humãi ta:ma'in uirtu de la mia deita:lagle per mia prouidentia conzunsi co la natura humana per satisfare a la colpa che era fata contra me bene i finito:laquale richiedeua fatisfactio ne infinita cioe che la natura huma na che haueua offeso: laquale era si nita:fosse conzunta con cosa infini ta:acíoche infinitamente satisfacesse a me infinito per la natura huma

month control to see per cutton

lic

fen

2 m

fatil

zun

rahi

neh

fecta

dent

che fi

nelu

finit

cto e

tia d

uide

haue la in

ogni

riua

natio

mile

rata.

**Ipera** 

uelle

uno

ucua

Ma

diad

**Itred** 

ma

top

rolo

Elo

fti i

na & a li passati a li presenti & a ql li che uenerano. Et tanto quanto o fendesse lhuomo uolendo tornare a me nela uita sua trouasse perfecta satisfactione & pero donque conzunsi la natura diuina con la natu ra humana: per laquale conzuntio ne hauere riceuuta satisfactione pfecta. Quello ha facto la mia proui dentia con la operatione finita:po che finita fo la pena de la chroce & nel uerbo hauete riceuuto fructo'i finito in uirtu de la deita come di cto e. Questa ifinita eterna puide tia di me dio patre uostro trinita p uidete de reuestire lhuomo elquale hauendo perduto el uestimento de la inocentia & esfedo deudato de ogní uirtu máchaua dí fame & mo riua di fredo i qîta uita della pegri natione & era lottoposto ad ogni miseria. Et la porta del cielo era serata. V nde perduta haueua ogni speranza laquale speranza sel lha/ uesse potuta pigliare li sarebe stato uno refrigerio. In qua uita no lha ueua & postaua i grande aflictiõe Ma io somma prouidentia prouidi a questa necessita unde non con strecto da le uostre iustitie ne uirtu: ma de la mía bota uí dei el uestimé to promezo de questo dolce amoroso uerbo unigenito mio figliolo Elquale spoliandose de la usta riue sti uoi de innocentia & de gratia laquale innocentia & gratia riceue

del

trade

la uo

den

offra

in de

enon

tita.

ato ue

a fua

ganna

ai qui

lentja,

mazo

arui e

o. Vn

tientia

difo-

mana

e ina

le cor

a fan

ne ue

lumai

rilagle

nsi co

reala

benei

lactio

iuma

era fi

nfini

facel/

uma

te uui ne lo sancto baptesimo i uir tu del sangue lauado la machia del peccato originale nelquale sete con ceputi contraendo dal padre & da ia matre uostra. & pero la mía pro uidentia prouide non con pena di corpo si come era usanza nel testamento uechio quando erano circu cisi:ma con la dolceza del sancto ba ptesmo. Si che donque esso e reue stito. & ancolo scaldato manifestá doli lunigenito mio filiolo per le a perture del corpo suo el fuoco de la mia charita elquale era coperto sot to questa cenere dellhumanita ufa & non debbe questo rescaldare la fredato cuore del homo!se none za oltinato & acecato dal proprio ãoresi che non si ueda amare da me tanto inestabilemete riscaldare debe la mia prouidentia: li ha ancora dato el cibo per confortarlo metre che ello e peregrino & uiandante i questa uita si come in uno altro loco te dissi lo ho facto indebilire li inimici foi fi che niuno li po nocere se no n esto medesimo non uole Lastrata e battuta nel sangue de la mia uerita acioche posta zonzer al termine suo & a quello fine per lo quale io el creai. & che cibo e questo: Si come i uno altro luoco io ti narrai e il corpo & il sangue de christo crucifixo tuto dio & tutto homo cibo de li ageli & cibo de uita:&cibo che satia ogni afamato.ch

pii

di questo pane se dilecta. Ma non satia colui che non ha same:perho che esso e uno cibo che uole essere preso con la bocha del sancto desi derio & gustato per amore. Siche doque uedi che la mia prouidetia ha proueduto de darli consorto.

Come dio prouede per la spera za ne le sue creature: & chi piu persectamente spera piu gusta la prouidentia sua. Capitulo. exxxyi.

Oliho dato ancora el

refrigerio de la speráza sima fede raguarda el p cio del sangue che e pagato per lui elquale li da ferma speranza & certeza de la salute sua. Ne li obpbrii de christo chrucifixo li e renduto lhonore peroche se con tute le mébre del corpo suo esso offende me &chrilto benedeto dolcissimo mio figliolo in tutto el corpo suo a soste nuti grandissimi tormenti. Et con la sua obedietia ha leuata la uostra disobedientia da laquale obedientia tuti hauete contracto la gratia si come per la disobedientia tutti con traesti la colpa. Questo ue ha conce duto la mia prouidentia lagle dal principio del mondo in fine al di de ozi ha proueduto & prouedera in sine al ultimo a la necessita & a la salute del homo in molti & diuer si modi secondo chio iusto & uero medico uedo che bisogna ale ure i firmita per renderli sanita perfecta & per conservarlo ne la sanita. La

mia prouidentsa donque non machara mai achi lauorra riceuere cio e in quelli che perfectamente spera no in me. Et chi spera in me batte & chiama in uerita non solamente con la parola:ma con laffecto &col lume de la sanctissima fede gustara no me ne la prouidetia mia:ma no coloro pero che solamente bate & sonano col sono de la parola: chia/ mandomi fignore fignore. Vnde io te dico che se essi con altra uirtu non madimandano: non faranno cognosciuti da me p misericordia ma per iustitia. siche io ti dico che la mia providentia non manchara a chi in uerita spera in me. Ma chi si dispera di me spera in se. Tu sai che speranza in due cose contrarie non si po metere. Questo uosse dire a uoi la mia uerita nel sacto euagelio quando disse. Niuno poser uire a dui signori:peroche se serue ad uno e indesprecio al altro serui re non e lenza speranza peroche el seruo che serue serue con speranza che ha nel precio & nel utilità che se ne uede trare & con sperăza che esso ha depiacere al signor suo un de al inimico del suo signore pun to non seruirebbe elquale seruicio far non poterebe senza alcuna spe ranza. Vnde seruendo & sperado si uederebe priuare di quello che aspetaua dal segnor suo. or cosi pe sa donque carissima sigliola che ad uiene al anima. Vnde si conuiene che essa serua & speri nel mondo&

cer

(pc

nad

non

ile

eln

del

taa

die

pbi

mo

me

tutt

dia

fe &

Rao

taô

piu del

cofi

lap

me

Seru

che

del

no

lic

m

ne

in se medesima. Et pero tanto serue al mondo fuora di me de servicio sensuale: quanto serue & ama la ppria sensualita: del quale amore& seruicio ipa dhauere dilecto & pia cere & utilità sensitiua. Ma pche la sperăza sua e posta în cosa finita ua na & trásitoria: poli uene a meno& non zonze i effecto de allo che de sideraua. V nde metre che essa spa i se & nel modo:no spa i me:poche el modo cioe li desiderii mundani del homo sono a me in odio & i rá ta abhominatiõe: me fuorono chio dieti lunigenito mio figliolo a lob pbriosa morte de la croce, unde el mondo no ha conformita meco ne io con lui. Ma lanima che perfecta mente spera in me & serue a me co tutto el chuore & con tutto laffecto suo subito di necessita per la casõe dicta si conuiene che se disperi di se & del mondo di la speranza posta con propria fragilita. Questa ue ra & perfecta speranza e meno & piu perfecta secundo la perfectioe del amore che lanima ha in me. Et cosi perfecta & imperfecta gusta de la prouidentia mia. Ma piu pfecta mente la gusta & la riceue glli che serue & spera di piacere solamente che quelli che serueno con speraza del fructo per dilecto che trouasse no in me. Questi primi sono quel li de liquali nel ultimo stato de lani ma ioti narrai de la loro perfectio. ne. Et questi chio adesso ti conto so no li secundi & li tercii che uano co

ma-

ecio

pera

Batte

iente

orcol

iftara

la no

ite or

chia

V nde

witte

ranno

tordia

to che

chara

la chf

[u (ai

crarie

le di

) cuz

10 ler

erue

ferui

the d

ranza

z che

a che

lo.un

pun

ulcio

i spe

che

nf pe

1020

fene

100

speranza de dilecto & del fructo& sono quelli imperfecti deliquali io ti contai narandoti de li stati de la nima. Ma in niuno modo a li per fecti ne a li imperfecti manchara la mia providentia pur che lhuomo non presuma ne spere in me. Elgle presumere & sperare in se perche ense del amore proprio obfusca lo chio del intellecto traendo fora el lume de la sanctissima fede. Vnde non ua con lume de la rasone: & pe ro non cognosce la mia providetia non che esso non ne proui: perho che niuno e ne iusto ne peccatore che non sia proueduto da me.pero che ogni cosa e facta & creata da la mia bonta: pero chio son colui che son & senza me niuna cosa e facta se non solo el peccato che non e. si che essi riceueno bene da la mia p uidentia. ma non la intendeno perche non la cognoscono:unde non cognoscendola non la amano & pero non ne riceuono fructo di gratia ma ogni cosa uedono torta doue ogni cola e drita. Et come cie chi ogni cosa uedono in tenebre& la tenebre in luce & questo e pche hano posta la speranza & il seruicio suo ne la tenebra. Es pero caschano in mormoratione & uengono ad ipacietia. Et como sono tátomatti. o carissima figliola como possono essi credere chio somma & eterna bonta possa uolere altro che il suo bene ne le cose picole che tutte io p meto per salute soa quando proua p iii

no chio non uoglio altro che la loro satisfactione ne le cose grade!ch co tuta la loro cecita no possono sa re che al meno con un poco de lume naturale essi non uedão la mia bonta & il beneficio de la miapui dentia laquale trouano & no la pos sono denegare ne la prima recreatione che ha receuuto lhuomo nel sangue recreandolo de gratia si co me dito te ho. Questa e cosa si chia ra & si manisesta che non possono dire di no:poi mancano & uengono a meno a lombra soa. & gsto e perche questo lume naturale no ne stato exercitato in uirtu. Vnde el mato homo non uede che di tepo ioho proued uto generalmente al mondo & in particulare ad ogniu no secondo el suo stato. & perche niuno e che in questa uita stia fer, mo:ma sempre si muta de tempo i tempo infine che esso e zonto a lo stato suo: pero sepre a lui prouedo dí quello che esso ha bisogna nel té pochee.

Come dio prouede nel testame to uechio con la leze & propheti & poy mandando el uerbo poi co li apostoli:martiri:& altri sancti huo mini.& come nulla chosa uene a le creature che non sia prouidetia de

dio.capitulo.cxxxvii.

o prouidetti in generale con la leze chio die di a moise nel testaméto uechio & con molti altri

fancti propheti. Et anco ti fo asape

re che inanci la uenimento del uer bo unigenito mio figliolo poco ste te el populo iudaico fenza prophe ta per confortare el populo con le prophetie dandoli speranza che la mia uerita:profeta de li propheti li traesse de la seruitu & facesseli libri & aprissi el celo col sangue suo elq le tanto tempo era stato serato.ma poi che uenne el dolce & amoroso uerbo niuno propheta se leuo piu tra loro per certificarli che alloch essí aspectauano lhaueuano hauu to. Vnde non bisognaua che piu li propheti lanutiasseo beche esti no lo cognobono ne lo cognoscono p la cecita loro:dopo costoro prouidi uenendo el uerbo fi chome dito e elquale fo uostro tramezatore tra me dio eterno & uoi. Prouidi dico dapo lui li apostoli & martiri: & li doctori& li cofessori si coe i uno al tro loco io ti dissi. Vnde ogni cosa ha facto la mia puidetia & così te di co che infine al ultimo prouedera; Questa e generale data ad ognicre atura che ha in se rasone che de qsta providentia uora ricevere el fru cto. In particulare dico chio lido o gni cosa per mia prouidentia & ui ta & morte per qualunque modo io ladia fame sete: perdimento de stato nel mondo: nudita: fredo:cal do:iniurie: scherni & uilania.tutte queste cose permetto che le siano fa cte o dicte da li homini. Non che io faci la malitia de la mala uolune ta di colui che fa el male la ijuria:

ne

211

12.1

pro

qui

per

12 2

lifar

al n

mir

Vn

Sta a

na u

dof

qual

prac

corp

dim

chio

dela

dele

pera

deso

Etac

dent

proc

ogn

li lca

nem

ogni

tia.

taad

leco

na

ne per questo ha el tempo & lessere che ha hauuto da me elquale estereli diei non perche offendesse me ne il proximo suo: ma pche seruisse a me & a lui con dilectione de cari ta. Ma io permeto quello acto o p prouare la uirtu de la pacientia in quella anima di colui che riceue o per farli ricognoscere. Alcuna uol ta lassero che al iusto tuto el modo li sara contrario & nel ultimo fara tal morte laquale dara grande admiratione a li homini del mondo. Vnde parera alloro una cosa iniusta di uedere perire uno iusto alcu na uolta in aqua quando in foco g do strangolato da uno animale & quando per cadimento di casa so/ pra di lui nelquale perdera la uita corporale. O quanto pareno fora di modo quelle chose a quello occhio alquale non e dentro el lume de la sanctissima fede, ma non al si dele:peroche ha trouato & gustato per affecto damore ne le cose gran de sopra dicte la mia providentia Et cosi uede & tiene che con proui dentia io fo cio chio fo: & solo per procurare ala salute del homo & po ogni cosa ha in reuerentia & non si scandaliza in se ne in le operatio ne mie & ne in lo proximo suo ma ogni cosa trapassa con uera pacien tia. La prouidentia mia non e tolta ad alcuna creatura peroche tutte le cose sono condite con essa. Alcu na uolta parera alhomo che o gran

194

phe n le

hela

etili

libri

ela c

·ma

roso

piu

lloch

hauu

riuli

Uno

gon

louis

dito

te tra

dico

all

103

cola

te di

era.

nicre

le g

el fru

000

k ui

odo

, de

cal

utte

ofa

che

ia:

de tempesta o saeta chio mandi so pra el corpo de la creatura che essa sia crudelta quasi iudicando chio non habi pueduto ala salute di co lui: & io lo sacto per camparlo de la morte eternale: & esso crede el co trario. Et così li huoi del mondo i ogni chosa uogliono contaminare le mie operatione & intenderle secondo elloro basso intendimento.

Come cio che dio permete e so lamente per nostro bene & salute: coe sono cechi quelli che iudicao el contrario capitulo cxxxyiii.



Olcissima filiola io uo glio che tu uedi cõ quaz ta patientia me conuiene portare le mie creatu

re lequale io ho create come dito te ho a la imagine & similitudie mia con tanta dolceza damore. & pero apri lochio delitellecto & raguar da i me ponedoti io uno caso parti culare auenuto del quale se bene ti ricorda tu me pregalti chio proue desse. & io prouidi si chome tu sai & senza pericolo di morte ne hebe lostato suo. & coe e questo particu lare così e generalmente i ogni cofa alora quella anima apredo locchio del itellecto col sue de la sactif sia sede ne la diuia sua maiesta co a xietato desiderio: poch p le pole di

cte piu cognosceua de la sua uerita ne la dolce prouidentia sua p obedire al comandamento suo speculádosi ne labisso de la sua carita ue deua come li era somma & eterna bota: & come per solo amore ci ha ueua creati & ricomperati del lan gue del suo figliolo & come cum questo amore medesimo daua cio che esso daua & permeteua tribu? latione & consolatione: ogni cosa era dato per amor & per prouede re a la salute del homo & no p niu no altro fine: & il sangue sparto cu táto fuoco damore uedeua che ma nifestaua che questo era la uerita. Allora diceua el sommo & eterno padre. Questi sono come acecati p lo proprio amore chi hano diloro medesimi. & pero si scandelizano cum molta impacientia. lo ti parlo adesso in particulare & in genera le ripigliado quello chio ti diceua: dico donque che essi iudicano in male i loro dano in ruina & i odio quello chio fo per amore. & per lo ro bene per priuarli dle pene eter nale per guadagno & per darli ui ta eterna. Et perche dunque filamentano di me: Se lametano perche no spano in me: mai loro medesmi. Et za te ho dicto che per qsto uengono a tenebre: si che no co gnoscono. Vnde odiano quello che debeno hauere in reueretia & come superbi uogliono iudicare li occulti mei iudicii liquali sono tuti driti. Ma essi fano come 'el cie

cho el quale cum lo tocho de lama ne o alcuna uolta col sapore dei gu sto & quando col sono de la uoce uora iudicare in bene & in male se condo el suo basso ifermo & pico. lo sapere & no si uorano a tachare a me che son uero lume & son coz lui che li notrico spualmete & sen za me niuna cosa possono fare. Et se alcuna uolta sono seruiti da la creatura, io son colui che li ho da, ta la uoluta laptitudine el potere. & el saper a poterlo fare. Ma come mato esso uole andare col sentime to de la mane che iganata nel suo tochare, pero che no ha lume p di scernere el color. & cosi il gusto sin gana pero che no uede lanimale i modoche si pone alcuna uolta in su el cibo. Lorechía anco e ingana ta nel dilecto del sono pero che no uede colui che canta el quale cum quello sono se non si guardasse da lui per lo dilecto esso li po dare la morte.cosi fano costoro liquali coe acechatí & pduto el lume de la raso ne tocano cum la mãe del sentime to sestiuo. Vnde li dilecti del mo do li parrão boi ma pch esti no ue dono. no guardão chessi e uno pa no meschiato di molte spie co mol ta miseria & grandi affani. in tato che el cuore chi le posse de fuora di me e incoportabile a se medesimo Cosi a la bocha del desiderio ch di fordinatamete lama li pare dolce & suaue aprehender. & esso e su la nimale imudo di molti peti morta

feel

ma

hal

rep

cia L

part

102

ta:m

dall

doc

uau

liga

mar

aceca

fidai

defit

atach lagle

Liolo

uita.

nope

tene

non

mec

fco p

al ter

tuto

nou

tioe.

relic

lem

pati

chi

lore

CUI

liliquali fano inmunda lanima & dilogala da la similitudine mía & la tolleo da la uita de la gra. Vnde fe ello no ua cu lume de la fanctiffi ma fede a purificarla nel fágue ne ha morte eternale lo oldir & lamo repprio dise el quale li para che sa cia uno dolce sono. Ma perche li pare. Li pare perche laia corre dre to a lamore dela propria sensualita:ma perche non uede e inganato dal sono. & perch essoli ando dre do cum disordinato dilecto si trouaua coducto nela fossa ligato col ligame de la colpa: & menato ne le mane de linimici soi.pero che coe acecato dal pprio amore & da la co fidanza che hano posta alloro mez desimi & alloropprio sapere no si atachão a me che guida & uia soa lagle ue stata fcă dal uerbo mio filiolo el gle disse chera uia uerita & uita. & e lue. Vnde chi ua per lui no po esfere iganato ne andare in tenebre. & niuo po uenire a me se non p lui poche esso e una cosa cu meco. & za ti dissi che uenhaueua fco pote acio che tuti potelte ueire al termine uro. & no dimeno cum tuto questo no si sidão di me el gle no uoglio altro che la loro satisfa/ tiõe. & per afto fine cu grade amo relido & pmeto ogni cosa & essi semb si scandalizão in me & io cu patientia li porto & li sostego. po chio li amo senza essere amato da loro. Ma essi semp mi pseguitano cũ multa ipatiétia & cũ odio & cũ

वाव

gu

300

dese

HCO.

hare

1001

fen

E. E.

dala

3 day

Mere.

tome

nime

I Suo

epdi

tofin

nalei

ain

gana

le no

am

eda

te la

icoe

rafo

nime

mo

ió ne

10 pa

mol

táto

a di

imo

hdi

olce

11/1

TI

mormoratiõe & cũ molta ifidelita uolédosi põere ad iuestigare secon do el loro cieco uedere li occulti mei iudicii liquali sono facti tuti iustamete & p amore. & no cognos cono ancora loro medesmi: & po uedono falsamete: po ch chi no co gnosce se medesimo: no po cogno scere me ne le justifice mie i uerita.

Come dio puede in alcuno car fo particulare a la falute de quella anima alaquale aduene el caso. Ca pitulo.cxxxix.

Oi chio ti mostri figlio la quato el mondo e in ganato de li mistri mei. Orapri lochio del itel-

Or apri lochio del itellecto & riguarda in me & mirado uederai el caso particulare del qle io ti dissi che io te narrarei & coe e questo cosi generalmete:ti potria cotare de li altri. Allora quella aia p obedire el somo e eterno padre raguardaua in lui cu anxietato defiderio. Allora dio eterno dimostraua la damnatiõe de colui per el quale era uenuto el caso dicendo. Io uoglio che tu sapi che p campar lo di qîta eterna danatione ne lag, le tu uedi che esso era so pmisi qsto caso acio che col sangue suo nel sa gue de la mía uerita unigeito mio figliolo hauesse uita. Pero che no se haucua diméticato la reuerentia & lamore che esso haueua a la dol cissima matre maria del unigeni/

to mio figliolo. A lagle e dato que sto per reuerentia del uerbo de la mia bonta:cioe che qualung fara colui o iusto o peccatore chi lhabia in debita reuerentia non lara tolto ne manzato dal demonio inferna le. Essa e come una escha posta da la mía bonta apigliare le mie crea. ture rationale. Si che donque per misericordia ho facto quello cioe che lho permesso no facto: la mia uolunta de li iniqui homini tengo no crudelita. Et tuto questo la diue ne per lamore proprio diloro me desimi el quale li ha tolto el lume: & pero non cognoscono la uerita mia. Ma se essi si uolesseno leuare la nebula la cognoscerebéo & ama rebeno & cosi hauerebéo ogni cosa in reuerentia: & nel tempo de la recolta receuerebeno el fructo de le loro fatighe. Ma non dubitare fi gliola che di quello che tu me pre gi.io adempiro li desiderii toi. & de serui mei. lo son lo dio uostro reműeratore de ogni fatiga & ade pitore de sancti desiderii: pur chio trouasse chi inerita batesse a la por ta de la misericordia mia & col lume acío che non erasseno ne man casseno in speranza de la mia prouidentia.

Qui narrando dío la prouiden tía sua i diuersi altri modi se lagna de la infidelita de le creature expo nendo una figura del uechio testa mento cum utile doctrina. Capitulo.cxl.

fon

110

non

crea

[on

quel

nuan

fima

non

dolo

Ra pe

10 fui

lo:pe

lidar

Expe

conzu

za cui

nita, c

tuito

delun

dongi

pare c

pollen

teapo

nimic

narli

lo ha

quella

telore

li aric

li dar

darli

uestir

Itano

feeff

rebe

oper

Oti narrato di gito caso particulare: hora ti ri h torno al generale. 1 u non potrelti mai uede re quanta e la ignoratía del homo esso e senza alcuno se no & cogno scimento hauedose lo tolto per spa re in se & per confidarfe nel suo p prio sapere. O pazo homo non ue de tu che il sapere tuo tu non lhai da te! Ma la mia bonta che prouede al tuo bisogno te lha dato. Chi tel monstra! Mostratelo quello ch tu proui in te medesmo peroche ta le hora uuoli far una co sa ch tu no la poi fare ne saperai fare: Alcuna uolta hauerai el sapere & no el potere & alcuna uolta el potere & no el sapere alcuna uolta non hauerai el tempo se hauerai il tempo te mã chera el uolere. Tuto quelto e da. to da me per prouidere a la salute tua perche tu cognosca te non esse re da te & habi materia de humiliarti & non de superbire. Vnde in tute le cose trous mutatioe peroch non stano in tua liberta. Solo don que la gratia mia e quella che e fer ma & stabile & che non puo esfere

tolta ne mutata: cioe di farti partire

da essa gratia & tornare a la colpa

setu medesmo non tela muti. Don

que come poi leuare el corpo con-

tra a la mia bonta. Non poi se tu

uuoli seguitare la rasone ne poi sa

pere in te ne confidarte del tuo sa-

pere. Ma se facto animale senza ra sone. No uediche ogni cosa si mu ta excepto la gratia mia. Et perche non ti confidi di me che son el tuo creatore: perche ti condinte! No son io sidele & liale a te:certo si. Et quelto non teascosto perche conti nuaméte lhai per proua. O dolcifsima & carissima figliola lhomo non fu liale ne sidele a me trapassa do lobedientia chio lhaueua impo sta per laqua e cade ne la morte: & io fui fidele alui atendendoli quel lo:perche lh sueua creato uolendo li dare el summo & eterno bene. Et per compire questa mía uerita conzunsi la deita mia somma alte za cum la basseza de la sua huma/ nita, essendo ricomperato & restituito a gratía col mezo del fangue delunigenito mio figliolo. Si che donque esso li ha proueduto. Ma pare che essi non credano chio sia possente a poterli souenire: ne for te a poterli aitare & defender dalinimici loro ne sapiente per illumi narli lochio del intellecto loro, ne io habi clementia a uolerli dare quello che e de necessita a la salu te loro ne chio sia richo per poter li arichire ne sia bello per poter/ li dare belleza ne habí cibo per darli manzare.ne ueltimento per uestirli. Loperatione loro manife stano che essi nol credeno pho che se essi el credesseno iuerita gito sarebe cum opera de sancte & bona operatione. Et non dimeno essi p

الما

hip

Tu

ede/

omo

gno

ripa

d 01

nue

lhai

oue-

Chi

loch

heta

uno

cuna

100

rno

erai

m3

da

ute

eile

oili

ein

och

don

fet

ere

fire lpa lon

m

TU

[a

uano continuamente chio son for te.pero che li conseruo nel essere & defendoli da linimici loro. & ue deno che niuno po ricalcitrare cotra la potentia & la forteza mia ma essi nol uedono perche non lo uo gliono uedere. Cum la mia sapien tia io ho ordinato & gouerno tuto quanto el mondo cum tanto ordine che niuna cosa ui mancha. & ni uno ci po apõere nel anima & nel corpo & tuto ho proueduto non constrecto afarlo da la uolunta uo stra:peroche uoi non erauate. ma folamente da la mia clementia costrecto da me medesmo facendo el cielo & la terra.el mare.el firma mento, cioe el cielo, perche se mo/ uesse sopra di uoi:laere perche res pirasse el suoco & lag per téperare cotrario co cotrario: el sole pch no stesset in tenebre. Tute sono facte & ordinate queste cose.perche souengano a la necessita del homo. El celo e adornato de li oselli:la ter ra germina li fructi cum molti ani mali per la uita del homo. & il ma re adornato di pessi. Ogni cosa ho facto cum grandissimo ordine & prouidétia. Et poi chio hebi facto ognicosa boa & perfecta: & io cre aí la creatura rationale a la ymagine & fimilitudine mia & misela in questo zardino. El quale zardis no per lo peccato de Adam germi no spine doue prima crano fioz ri odoriferi de innocentia & de grandissima suauita, Ognicosa allora era obediete al homo ma placolpa & pla disobedientia comessa trouo poi lho ribellioe i se: & î tute le creature. Vnde isaluadigi el modo & lo homo elquale homo e uno altro mudo. Ma io puedí pero che mádato nel mondo la mia ucrita ucrbo icarnato li tolse el saluadicume & trase le spine del pe cato originale & fecelo uno zardio adaquato del sangue de xpo cruci fixo piantadoui le piante de lete do ni de lo spirito sancto traendone el peccato mortale. & questo so dapo la morte delunigenito mio figliolo che ianci no. Si coe su sigurato nel uechiotestameto gdo su pgato he/ lyseo che resuscitasse el zouene che era morto helyseo. alora no ado es so ma mádoui giezi col bastõe suo dicendo che el poesse sopra del gar zone. & andando giezi & facendo quello che helyseo si disse non el re suscito pero. & uededo heliseo che non era resuscitato ando esso chon la propria persona & coformosi tut to co lo garzoe:cioe co tute le mem bre sue & sosiando sette uoltene la bocha sua il garzone respiro septe uolte i segno che esso era resuscita to. Questo fo figurato p moyse ela le io madai col bastõe de la leze so/ pra el morto del huana generatioe map questa leze no hauea uita, un de io mádai poi el uerbo del unige nito mio figliolo elqle fo figurato p heliseo elgle si coformo co questo si liolo morto plunione de la natura

diuia cozdia cola natura uostra hue mana. Co tutte le mébre se cozuse questa natura diuia cioe co la poté tia del patre co la sapietia del filiolo & con la clementia del spirito sancto tuto me dio abisso di trinita co formato & unito con la natura ura humana. Dopo questa unione fece laltra el dolce&amoroso uerbo cor rédo coe iamorato a la obprobrio sa morte de la croce & sue sidestese & dapo questa unione dono li sete doni de lo spirito sancto a questo figliolo morto fofiado ne la bocha del desiderio delanima & tolando li la morte nel sancto baptesmo.un de esso spira in segno che esso ha uita gitando fuora di se li sete peccatí mortali. siche uedí che esso e sa cto zardino adornato de dolci & suaui fructi. E uero che lortolao di questo zardino: cioe el libero arbi trio el po insaluatichiare & dimesticare secondo che li piace. Vnde se essoze semina el ueneno de lãore proprio dise:unde nascono li se te principali peccati & tutti li altri che procedeno da questi esso de fa cto ne chazia li fete doni de lo spiri to sancto & priuasi dogni uirtu:po che lí non e forteza poche esso e in debilito no lie tepancia ne pruden tia poche ha perduto el lue col qua le usaua la razone. Non li e sede ne spăza ne iustitia poche esso e facto iniusto & spera i se & crede co sede morta a se medesimo sidase de le creatur no de me suo creator no li e cari

colta

lita.

no

esto

duto

uera

Seo U

figlio

oech

(pint

non

con a

lado

laco

elcar

lacof

& cor

**fatilfa** 

dino

(to mi

dino q

pallata

dio alc

chijo

C

mou

la mil

no in

prim

nasse

chei

lioe

neli

carita ne pieta alcuna peroche fe la tolta con lamore de la propria fragi lita. Esso e facto crudele ase : unde no po esfere piatoso al proxio suo esso e priuato de ogni bene & e car duto i somo male. Vnde duce riha uera la uita da qîto medesimo heli seo uerbo icarnato unigenito mio figliolo. In che modo!in questo cioe che questo ortolano cauí queste spine de la colpacon dio poche se non si odiasse no le trarebe mai& con amore corra a coformarsi con là doctria de la mía uerita faquado la col sague elquale lie zetato sopra el capo suo del ministro andado a la cofessione contritione di cuore & con dispiacimento de colpa & co fatisfatione & con proponimento di non offendere piu. Or per questo modo po domesticare gsto zar/ dino del anima metre che uiue:ma passata questa uita no ha piu remez dio alcuno si come in piu altri locchijo te ho narrato.

Come dio prouede che noi siamo tribulati p la nostra salute & de la miseria de quelli chi no se cofida no in essa prouidentia, cap, cxli,

iolo

lan-

aco

ura

fece

100

brio

Hele

i fete

ueflo

loch a

ando

o.un

lo ha

Det.

cfa

ti de

o di

arbi

me/ nde

lio

Hife

altri

lefa

[piri

ipo in

den

qua e ne

cto

ele

lic

Edi donque carissima figliola che con la mia puidétia io recreai el se codo modo cioe lho.al

primo non fu tolto che non germi nasse spine de molte tribulatioe.& che i ogni cosa lho no trouasse rebe liõe. Questo no ne seza puidentia ne leza uostro bene ma co molta p

uidetia & p uostra utilita p tollere la speranza del modo al homo & p farlo correre & drizare a me che 10 suo fine si che almeno piportunita di molestie esso leui el core & lasse cto suo a me. Et e táto ignoráte lho mo a no cognoscere la uerita & e ta to fragile adilatarsi nel mondo che co tutte afte satighe & spine che es soli troua no pare che se ne uoglia leuare ne curi tornare a la patria. Or sappi dong figliola quello che farebe se esso nel modo trouasse p fecto dilecto & riposo senza alcua pena. Et pero dogs co puidetia per meto & do che il modo li germini molte tribulatione p puare in loro la uirtu. Et p la pena fortia & uiolé tia che fano alloro medesimi habie de che remunerarli. Si che uedi chi in ogni cosa ha ordinato & proue duto con grande sapientia la proui dentia mia. Li ho doque dato si co me dicto e peroche io son richo & poteualo & posso dare, perche la richeza mia e infinita:ancho ogni cosa e facta da me.& senza me níu na cosa po esfere. Vnde se esso uole bonta io son bonta:peroche son summamente bono: io sapientia: io benigno:io pietoso:io iusto & misericordioso dio:io largo & non a uaro: io so colui che do a chi mado máda apro a chi batera in uerita& rispondo a chi me chiama. Non so ingrato ma grato & cognoscente a remunerare chi per me safadigara cloe per gloria & laude del nome

mio.lo son iocundo peroche ten 1 go laia laquale si ueste de la mia uo lunta in sumo dilecto. lo son quel la somma puidétia ch no mancho mai a li serui mei che spano in me ne nelaia ne nel corpo. Et come po credere lhomo che me uede pasce re & nutricare el uerme entro 'el le gno seco & pascere li aiali bruti:& pessi del mar & tuti li aiali de la ter ra & li oselli del aere & sopra le pià te me uede madare el sole & la roz sada che ingrassi la terra. & no cre dera che io nutrichi lui che e mia creatura creata a la ymagine & fiz militudine mia conciosia cosa che tuto afto e facto da la mia bonta in seruicio suo. Vñ da glug lato esso si uolta & spualmete & tepalmente no troua altro che foco ne labisso dla mia carita cũ maxia & uera & dolce & pscapuidetia. Ma esso no uede.po che sa tolto el lue & non si da auederlo & po si scadaliza & re strinza la carita uerso el pxio suo & co auaritia pesa del di de domze el gle li fo uedado da la mia uerita di cédo no uogliate pesare del di de domane balti aldi pretente la solicitudine sua riprededoui de la ura ifidelita & moltradoui la puidetia mia & la breuita del tepo dicedo. No uogliate pensare del di de do mac. Quasi dicat la mia uerita no pélate di gllo ch no sete securi dha uere: basta el pñte di.& ue insegno adimadare prima el regno del cie

lo cio la boa & sancta uita: Peroch di qte cole minime bi lo io padr uro del celo che esse ui besognano & polofce & comadato ho a la ter ra che ui doni de li fructi soi. Ma quello misabile che p la cosidetia fua ha ristrecto el cuore & le mane ne la carita del pximo no ha lezu/ ta questa doctrina che a esso ha da ta el uerbo mía uerita: poche no fe qua le uestigie sue. Vnde diuenta incoportabile a se me desmo & da gîto fidarse & no sperare in me ne reense ogni male. Et si si fano judi ci de la uoluta de li homini & non uedeno che io li ho aiudicare io & no essi. La uoluta mia no stendeo ne iudicano in bene se no oñ si ue dono alcũa pspita dilecto o piace re del modo. Et uenedoli a meno questo pehe lafecto loro cu speran za era tuto posto li no pare sentire ne riceuere ne la puidétia mia: ne bota alcuna: & pare a essi esser pri uati'de ogni bene. Ma pche sono acechati da la ppria passive no cognoscono la richeza chellie dentro ne il fructo dla uera patietia anco ne trano morte & gustano i questa uita lara del iferno. Et io cu tuto qstojno lasso p la mia bota che io no lípueda. Vnde cosi comando a la terra:ch dia de li fructi al pcore co me al justo. Et cosi mado el sole & la pioua sopra al capo suo come so pra gllo del justo: & piu nhauera spesse uolte el peccatore chi liusto:

Que

pico

iusto

deles

tute le

ta.QL

loro.

carita

medel

richez

uere ct

Suo go

palmi

tia pti

laclen

fabuo

ti ricor de sacti

togilo

gle tute

& laud

miapu

cheil g

lua nec

nuton

lamira

couer

ancor

al pect

lo la fe

dolila

doue

uipo

amor

Que

liho

noti

Questo sa la mia bora p dare più a pico de le richeze spuale nelaia del iusto elgle p mio amor se spoliato de le tpale: renútiádo al modo cum tute le sue delicie: & a la poria uolu ta. Questi sono glli chi igrassao laia loro slargadossi ne labisso d la mia carita & pdeo i tuto la cura di loro medelmi.che no tato de le mudae richeze:ma di loro no possono ha uere cura. Vñ allora io son sco el suo gouernatore & spualmente & tpalmete & uso cu loro una puide tia pticulare oltra a la gñale: poche la clementía mía de lo fpo fco folo fa suo che li sue. Quelto sai bñ se ti ricorda dhauere lecto ne la uita de săcti patri. Che essendo isirmato allo solitario sanctissimo ho el gle tuto haueua lassato se p gloria & laude del noe mio la clementia mia puide & madoli uno anzolo p che il gouernasse & puedesse a la sua necessita. Vñ el corpo era souc nuto nel suo bisogno & laia staua iamirabile alegreza & dolceza p la couersatione del anzelo lo spo sco ancora lie madre po chi lo nutrica al pecto de la diuina carita mia. Ef so la scolibero si coe signore tollen doli la fuitu de lamore pprio poch doue e il fuoco de la mia carita: no ui po esser lag di gito amore el gle amorza que delce foco nelanima. Questo fuitore de lo spo sco chio lí ho dato p mia puidentia le ueste notrica & iebria di dolceza & dali sume richeze. Vñ gch tuto lasso tu

och

padi

lano

ater

. Ma

detia

mane

ezu/

ha da

no fe

neur

là da

me ne

ofudi

k non

tioa

endéo

fifiue

Mace/

meno

DETEN

more

a:ne

r pri

(lono

000

entro

**anco** 

ucta

og

lono

pala

reco

lea

reso

1072

1101

to troua & pch si se spoglio tuto di me:& pche si fece fuo in tuto phu milita: po e sco signore signorezan do el mudo & la ppria sensualita. Et pehe tuto sa cecho nel suo uede re.sta ipfectissimo lue & dispando si di se e coronato di sede uiua & p fecta cũ piu speráza. Vň gusta uita eterna privato de ogni pea & ama ritudine afligitiua Ogni cosa iudi ca in bene po ch i tuto iudica la uo luta mia ne la gle uide col lue de la fede chio no uoleua altro chila fua sanctificatiõe. Et po e sco patiente. O gto e beata gîta aia lagle essen/ do anco nel corpo mortale gusta el bñ imortale:essa ha ogni cosa in re ucrentia & táto li pesa la mane sini stra gto la dextra táto la tribulatiõe ĝto la cofolatoe:tato lafame & la fe te gto el mázare & il beure:tanto el fredo que el caldo & la nudita que el uestimeto tato la uita que la morte:tanto lhonore anto el uitupio:tá to laflictione onto la recreatioc. In ogni cosa sta solido fermo & stabl le:po che fodato sopra la uiua pie tra.& ha cognosciuto & ueduto col lue de la fed & cu ferma spăza chio do ogni cosa cu uno medesmo aore & p uno medimo rispecto cioe p salute ura. & a ueduto chio i ogni cola pueduto po chine la grade fati ga io do la grade forteza & nopo go mazor pelo ch le posta portare pur ch si dispoga a noler potar plo mio aore. Vñ nel sague ue sco mai festo chio uoglio ch se ouerta & ui

na, ôc p sua uita li do clo chio li do! Questo ha ueduto laia che e spogliata di se: & po gode i cio che es/ sa uede o sente in se o In altrui. Et non dubita che le uengano a meo le cose minime pero che col lue de la fede e certificata ne le cole grade de lequale nel principio di questo tractato io ti narrai. O que e glorio so questo lume de la sanctissima se de col que uide & cognobe la mia uerita. Questo lue ha dal seruito re de lo spirito san cto chi li ho da to elgle e uno lume sopra naturale ch laia agsta p la mia bota exercità do el jume naturale chio li ho dato

Come dio prouede uerso le aie cum sacramento & come prouede a serui soi asamati dil sacramento del corpo de xso narrando come prouede piu uolte per mirabil mo uerso de una aia samata de esso sa-

cramento.Cap.cxlii.

Ai tu carissima figliola comețio prouedo a qualită mei serui che sperăo in me! In dui modi li p

uedo cloe che tuta la prouidentia chio uso uerso le mie creature che hao rasone e sopra laia & sopra el corpo. & cio chio adopo di prouidentia nel corpo e sato in seruitio delanima p sarla crescere nel lume & la sede & p sarla spare in me. & pdere la spanza di se medesma & pch uega & cognosca chio son co lui ch son che posso & salute. Tu

nedi che nelaia p la ulta sua lo ho dato li sacrameti de la sanctissima chiesa peroche son suo cibo & no e suo cibo el pae: poche e cibo grof so & corporale: & po e dato al corpo:malaia pche e incorporea uiue de la parola mia: Et po disse la mia uerita nel sco euazelio chi no di so lo páe uiuea lho ma de ogni pola chepcede da me cioe di segtare cu spuale intentoe la doctrina di que sta mia parola in uirtu del sangue suo & li sacrameti uidano uita. Si che dong li sacrameti spuali sono dati alaia beche si pogano & si dia no cu lo istrumeto del corpo. poch no darebe alaia uita de gra solame te gllo acto se essa aia no si dispoes se ariceuerli cu spuale sco & uero desiderio el gle desiderto e nelaia & no nel corpo Et po ti dissi che es si erano spuali & che si dano alaja: pche e cosa incorporea no obstáte che siano poti plo mezo del corpo coceditto. Al desiderio dlaia e da to che el riceua. Alcuna uolta p cre scerla i same & sco desiderio li faro desiderare & no potera hauerli & no potedoli hauere cresce la fame & ne la fame el cognoscimeto d se reputádosene idegna phumilita. Et io allora la fo degna puedendo spesse uolte in diuersi modi sopra questo sacramero: che tu sai che co fi.Et si bene ti ricorda lha oldito & puato i te midesma, peroche la cle mentia mia de lo spo sancto dato alloro da me p la mia bonta ispira

cúa

ta 8

(pa

& n

pri

fazi

aci

Spe

tad

no

13 6

que

dad

ctal

mu

reel

tod

che

cret

loft

cto

elal

uad

fial

nilt

cla

110

22

m

ra laméte dalcuo mistro cheha dar gsto cibo: & constrecto dal foco de la mia carita de esso spirito sancto elgle li da stimulo di coscictia p coscietia si moue a pascere la fame & copire el desiderio de glla aia. & al cua uolta faro idusiare i sula extreita & gdo in tuto nhauera pduta la spăza esta hauera fillo che desidera & no poseua io cosi prouedere nel pricipio coe nel ultio. Si bene. Ma fazollo p crescerla nel lue de la sede acioche maii no mache che essa no speri ne la miabonta & p farla cau ta & prudéte acioche iprudétemète no uoltí el capo adietro sminuedo la fame del sco desiderio: & po den que la idusio. Si cce acora ti ricorda di glia aia lagle zozedo nela san cta chiefa co grade fame de la com muniõe & trouado el mistro al alta re essa dimado el corpo de xpo tuto dio & tuto homo & esso rispose che li no uoleua darlo. Vnde in lei crebe el piato & il desiderio & ilui gdo uene a offerire el calice crebbe lo stimulo de la coscietía. V n costre cto dal servitore del spirito sancto elgle puedeua a glla aia coe puede ua & lauoraua i allo cuore detro co si al mistro de offerire dicedo el mi nistro a colui chi fuiua dimăda se essa si uole comuicar chio li eldaro uoletiera.uñ se essa hauea una onza di fede & daore crebe i gradissi ma abudăția el desiderio i tăto che pareua che la uita se uolese partire dal corpo. & pero lhaueua pmes-

oho

lima

k no

grof

cor

lujue

a mia

di so

pola

are cri

di que

ingue

1ta. SI

Ifono

r fi dia

-poch

lamé

If poel

ucro

nelaia

che el

alaja:

offic

orpo

reda

pare

ifaro

rlia

famé

de

Mita,

ndo

opra

eco

10 %

i de

210

rica

so ofto p farla crescere in desiderio & p farli disecare ogni aore pprio & ifidelita: & ogni spaza che haues se i se.lo puidi allora col mezo de la creatura ma una altra uolta puedera el seruitor de lo spo tacto solo & seza quelto mezo si coe piu uolte a molte psone e aduenuto & adi/ uene tuto di ali serui mei. Matra laltre due mirabili si coe tu sai te ne narraro p far slargari i fede & a co medatioe de la mia puidentia. Ri cordati dogs & ripela in te medeli ma dhauere udito di qlla ania laqle stado nel tépio mio de la fácta chie sa el dí de la suersiõe del glorioso a poltolo paulo mio dolce banditore co táto defiderio de zonzere a gilo sacrameto páe di uita cibo de li an zoli dato a uoi hoi che essa puo gsi a gui ministri ueneo a celebrare & da tuti li fu dinegato p mia despesa tioe:poche uolsi che essa cognosces se che máchádolí lí hoi no le mácha ua io suo creatore: & po al ultia mes sa io tenni gsto modo chio te diro. V sai uno dolce igão p sarla iebria re de la mia puidentia. Lo igão fo gsto che hauedo essa dito de uolersi comunicare colui che serujua no uolse dire al ministro. Vñ uededo esta che lui no rispodeua de no aspectaua co grade desiderio de po tersi comunicare. Ditta la messa & trouădosi no hauer uogliuto crede re i tăta fame & i tăto desiderio che quasi non poteua capire in se me desima & con uera humilita se ne

reputaua idegna riprededo la sua psuptiõe paredoli de haure psumu ta di zozere a tato misterio. unde io exaltatore de li hüili. trassia me el desiderio & laffecto de glla aia dan doli cognoscimeto ne lo abisso de la charita dime dio eterno alumi nando lochio delitellecto suo ne la sapietia del unigenito mio figliolo & ne la clemetia de lo sposco elgle siamo una medesima cosa. & i tata pfectiõe se cozuse quella anima ch il corpo si sospedeua da la terra peroche coe nel stato unitiuo delania io ti narrai era piu pfecta cõiūtione che laia haueua facta passecto dio re i me che no era la coiutioe tra la nima el corpo suo. & i asto abisso grade p satisfare al desiderio suo ri ceuete da me la sacta comunione. & i segno chio i uerita li haueua sa tissacto p piu zorni sentite per mi> rabile modo nel gusto corporale il sapore & lodore del sague del corpo de xfo crucifixo mia uerita.un de essa tuta si rinouo nel lume de la mia puidetia hauedola gustata cosi dolcemete. Tuto afto su uisibile a lei:ma fu iuisibile a li ochi de le cre ature. Ma la secuda nolta chio te di ro hora fo uisibile al ministro a tuti adiuene el caso elgle so i gsto mo. Che essedo quella aia co grade desiderio doldire la messa & del rece uere la comunioe ma p passioe cor porale no era potuta adare a la chie sa a fila ora che bisognaua ma pur zonse essendo lora tarda a la conse

cratiõe cioe che zonse i su quella o ra chel ministro cosecraua & essen do lui da luno capo de la chiefia el sa si posse da laltro: poche lobedien tia no le cocedeua che essa stesse li cioe doe el ministro celebraua. un de essa si posse co gradissimo pianto & diceua. O miserabile aia mia or no uedi tu gto di gra hai riceuu ta:poche tu sei nel tepio sco di dio & hai ueduto el ministro:che se de gna dabitare nel iferno.p li toi pec cati! Ma el desiderio po no se agetaua ma ĝto piu fisipfundaua ne la ualle de la humilita: táto era leuata i su dádolí a cognoscere con fede & co speraza la mia bota cofidandosi che el servitore de lo spirito sancto notricasse la fame sua unde io allo rali diedi allo che essa in allo moz do no sapeua & desideraua. El mo do so gsto che uenedo el sacerdote a diuidere lhostia p comuicarse nel diuider ne cade uno pezolo elale p mia dispesative & uirtu cioe alla p ticella che sene era leuata se pti dal altare & ando nel altro capo de la chiesa.doue essa era.&crededoss es sa che no susse cosa uisibile setedosi comunicare pelosi co grade & afto cato desiderio che coe piu uolte lera aduenuto io lhauesse satisfacto i uisibilemete. Ma non parse cosi al ministro poche no trouando quel lo pezolo del hostia se ne sentiua in tollerabile dolore se non che il seruitore de la mia clementia li mani sesto ne la méte sua chi lhaueua hau

ual

6

ditt

āft

tin

iou

Sacr

file

doll

glio

mer

ti de

tide

men

loro

del

co

ta sepre po dubitendo i sine che se fu dechiarato co lei. Or no poteua so tellere lo ipediméto del defecto corporale & farla adar a hora a mes sa siche essa hauesse potuto riceuere el sacrameto dal ministro! Si be ne chio poteua:ma uoleua farli puare che col mezo de la creatura in quig modo sa desiderare io li post so folo & uoglio satisfare chome e ditto.& co marauegliosi modi. Et ofto ti basti carissima filiola hauer ti narrato de la puidentia mia lagle io uso co laie afamate di gsto dolce sacramento. & cost in tutti li altri ca si secudo che li bisogna uso questa dolce prouidentia. Maora ti uoglio dire alcuna cosa come io luso detro nelanima laquale uso seza el mezo del corpo cioe seza instrume ti de fora. Benche cotand oti li stati delanima io te ne parlasse:nondi meno anco tene diro alcuna cosa.

De la puidétia de dio uerso coloro chi son i peto mortale.c. cxliii



10

Ten

ages

dien

Te li

.un

IZD,

ma

conn

dio

lede

li pec

age

nela

ualai

deà

adoli

ncto

allo

mo!

mo

Hote

nel

dal dela

of el

dosi affo

: le

toi

fial

juel

ain

let,

ani

Aia o essa e i stato di pe cato mortale oessa e ipse cta i gra o essa e psecta & i ogni uno uso dilar-

go la miapuidetia:ma i diuersi mo di & co gratia de sapiétia secondo chio uedo che e besogna. Vñ lihoi del mondo che zaseno ne la morte del peccato mortale io li desedaro co lo stimulo de la osciétia o co fati gha che setirao nel mezo del cuore p noui & diuersi modi. Et sono tá ti afti modi che la lingua tua no sa

rebe lufficiete a narrarli. Vnde p & sta iportuita de le pene & de lo stiz mulo de la cosciétia che e detro ne laja spesse uolte si parteo da la colpa del peccato mortale. Et alchuna uolta pochio de le spie trago la ro/ sa cocepedo el cuore del homo ão re al peccato mortale o a la creatura fuora de la mia uoluta: io li toro el luogo & il tépo che non potra co pire le uoluta sue. In tanto che con la stracheza de la pea del cuore laq le essa ha acgstata p suo defecto no potedo copire le sue disordiate uo lűtate:torna a se medesimo co com pontione de cuore & co stimuli de scientia & co esse buta a terra el fre netico amore suo esqle dritamente fi po chiamare frenetico poche cre dédole ponore laffecto suo in alcu na cosa quando uien auedere non era niente. Era bene & e alchuna cosa la creatura laquale amaua de miserabile amore ma allo che essa ne pigliaua era niente peroche pec cato e niete. Di gîto dugs niete cioe de la colpa lagle e una spina che põ ze laia: io ne trago questa rosa cõe dito p puedere a la salute sua. Chi me constrenze a farlo! no esto pero che no mi cercha ne adimada aiu torio & la prouidentia mia se non i colpa di peccato indelicie:in riche ze:& stati del modo:ma constrize mi lamore: poche ue amai pria che uoi fuste & senza essere amato da uoi io ue amai ineffabilemente. G sto dug me constrinze a farlo & an

co la oratoe de li fui mei:ligli el ser uidore del sposco clementia mia ministado shonore de me & la dilectioe del pximo lorocercado co iestimabile carita la salute loro stuz diadoii di placare lira mia. & diligare le mane dela diuina mia iusti tia lagle merita lo iniquo ho chio ule cotta di lui. Vñ esti me coltrin zeno cũ le lachryme & col huile & cotinue oratioe. Chi li fa cridare! la mia puidétia: poch puedo a la ne cessita di quello morto po che ho dito chio non uoglio la morte del peccatore ma uoglio che si couerta & uiua.iamorati dongs figliola de la mia puidetia. & se tu apri lochio de la mète tua. & del corpo tu uedi che li scelerati hominiche zaseno in tăta miseria ligli sono facti puza de morte oscuri & tenebrosi per la priuatione del lue essi uano cantado & ridedo & spendendo el tepo suo in uaita in delicie & in grande disonella p tuti lasciui beuetori & măzatori în tăto che del uentre lo! ro si fano dio cu odio cu rácore cu supbia & cũ ogni miseria de lequa le miserie piu distictamete sai chio tene narraí & n cognoscono losta to loro. Vñ essi uano pla uia di zo zere & la morte eternale se ñ se cor rezono ne la uita loro & uano can tando. Et no sarebe reputata gran de stultitia e pacia se quelli che con dănati a la morte & uano a la juli tia andasseno cátando & baládo & mostrado segni de alegreza: Certo si:in questa dongs stultitia stano qsti miseri & tato piu senza alcuna copatione gto esti riceueno mazo/ re dano & pena de la morte delaia che quelli di quella del corpo:pero che questi pdono la uita de la graz tía & quelli la uíta corporale. Et ál li riceuco pena finita & costoro pe na isinita moredo istato de danatiõe. Et uano catando ciechi sopra ciechi:stulti & mati sopra ogni stul titia. Et li serui mei stano in pianto & in aflictioe de corpo in corridone de cuore in uigilia & cotinua o ratiõe cũ sospiri & laméti maceran do la carne soa p peurare a la loro salute & essi si sano besse deloro. Maesse cadono tute sopra li capi loro tornado la pena de la colpa in cui essa debe tornare & li fructi de le fatige portate p amore di me si dano in cui la bonta mia li ha facti meritare po chio son lo dio uostro iusto el gle ad ogniuno rendo secu doch haueua meritato. Ma li ueri serui mei non alentando li passi ne p besse ne p psecutoe ne p igra titudine de loro crescono i mazor solicitudine & desiderio. Questo chi el fa chi co tata fame batano a la porta de la mia uerita. La puidetia mia po chepuedo & peuro isieme mete la salute di Gsti miseri & acres sola uireu & cresco el fructo de la dilectõe de la carita ne li serui mei infiniti sono dogi alti moi depuidentia chio uso nelaia del peccato rep trarlo de la colpa del peccato,

di

tile

tac

ne

in

Cett

lau

fac

not

no

dea

ale

pri

nin

del

po

no

cip

la

mortale. Ora ti uolio plare di filo che fa la mia puidentia i coloro che sono leuati dala colpa & sono anco ra ipsecti no recapitolado li stati de laia poche za ordiatamete te gli ho narrati ma bñ breue alcuna cosa te diro. Dela prouidentia che dio usa uerso de coloro che sono anco ra nel amore ipsecto. Capi. exliii.

laia

CTO

STAI

Etgl

o pe

ina

opra

i shul

anto

nio

סבשו

Tran

loro

10.

capi

osin

tide

ne si

acti

itro

fecu

ueri

palli

igra

azof

uefto

)ala

létia

eme

crel

le la

mei

Mir

210

101

Ai tu carissima figliola

s che modo io tego p leua
re laia ipersecta dala sua
ip ersectiõe. Alcua uolta
so la pozo con molestie de molte &
diuerse cogitatiõe: & co la mete ste
rile: & parera che sia tutta abádona

diuerse cogitatioe: & cola mete ste rile:& parera che sia tutta abadona ta da me senza alcão sentimeto. ne nel modo li pare eere che no ue ne in me.li parera eere poche non ha sétiméto alcuo excepto che séte che la uoluta sua no uole offeder: Que sta porta de la uolunta lagle e libera no do io licetia a li inimici che lapno ma do bene licetia a li demonii & alialtri inimici del ho che batino a le altre porte ma a qîta no che e la pricipale poche coserua la cita dela nima. Euero che essa e a la guardia del libero arbitrio elgle sta a questa porta: & li ho dato libero che dica si & no secudo che li piace. Molte so no le porte de questa cita:ma le pri cipale sono tre. Vna e quella cioe la uoluta che sempre se tiene se essa uole & e guardía del altre. Le porte sono gite cioe la memoria. lo itel lecto & la uoluta. Vñ sela uoluta co sente li entra linimico del aore pro

prio & tuti li altri inimici che segta no da po lui. Lo intellecto allora su bito riceue la tenebra lagle e inimiea de la luce: & la méoria retene lodio plo ricordameto de la ijuria el gle odio e inimico de la dilectione de la carita del pximo suo. Et ritiene li dilecti & piacere del modo in diuersi modi si choe sono li diuersi peccati ligli sono cotrarii a le uirtu. Subito poi che sonno apte le porte saproono li portelli di setimeto del corpo ligli sono tuti istrumenti che rispodeno alania. unde tu uedi che laffecto disordinato del ho che ha apte le porte sue rispode co asti organi. Vnde tuti li soni sono guasti & cotamiati cioe le sue opatiõe. & po lechio no porze altro che mor te.poche e posto auedere cosa mor ta co disordiato guardare: li doue no debe:poche guardare co unita de cuore & colezereza co modi & guardature dishoeste e casone didare morte a se & ad altrui. O miz sero te allo chio to dato pche tu ra/ guardi el celo & tute altre cose: & la belleza de la mía ereatura per me& che tu raguardi le misteri mei:& tu raguardi el fago & i miseria & cosi nagsti la morte, cosi acora lorechia se dilecta i cose dishoneste i oldire li facti del pximo suo piudicio:do ue io li diedi pche oldisse la parola mía & la necessita del pxio suo. La ligua ho data pche anucii la parola mia:& pche cofessi li desecti soi:& pche la adoperi i salute delaie & es q iii

so la adopa in biastemare me che son suo creatore & in ruia del pxio suo nutricadosi de le carne sue mor morado & judicado le opatiõe bone i male & le catiue in bene biasse mãdo dãdo falsa testimoniáza & co parole lasciue piculose & altri. Gita acora parole de iniuria legle trapaf fano ne li cori de li pximi coe colte la legle parole li puocão ad ira. O g ti sonoli mali & li homicidii. & gta dishonesta gta ira & odio: & gto p dimeto di tepo & altre miserie che escono p qsto mebro.se e lodorato ne piu ne meo offede nel eere suo co disordinato piacere nel suo odo rare. Et se il gusto co gulosita isacia bile & co disordinato apetito uoledo le molte uarieta de uiuade:non mira se no de épire el uetre suo no raguardado la misera aia che ha a pta la porta:che p lo disordiato pré dere de li cibi uiene a riscaldameto la fragile carne sua co disordinato desiderio di corumperse se medesi mo. Le mãe acora se dilectaro i tol lere le cose del pxio suo& i bruti & miserabili tocameti ligli sono facte p seruire el pxio: gdo el uede ne la ifirmita souenedolo co la helymosi na ne la necessita sua. & li piedi li sono datí pche servio & portino el corpo i logi sactia utilia se & al pxio suo p gloria & laude del nõe mio. & essi speze & porta el corpo i lochi uitupoli in molti & diuersi modi nouelado & spiace uolado & corrupedo con le loro miserie le al

tre creature i molti modi secudo chi piace a la disordiata uolitta. Tutto questo te ho ditto chariffima filiola p darti materia de piato uededo zo ta a tata miseria la nobile cita delasa & pche tu ueda ĝto male ense da la pricipale porta de la uoluta de lagle io no do licetia a li inimici delania che li entreno coe ditto e:ma coe io ti diceua do bene licentia nel altre che li inimici li bateo. Vnde lo itel lecto sostego che sia batuto da una tenebre & di mete & la meoria fostengo che para molte uolte che sia prinata del ricordameto di me: Et alcuna uolta tutti li altri fetimeti del corpo parera che fiamo in diuerse bataglie. Vnde nel guardare le cose sancte & toccádole & uedendole & odorandole & andandoui ogni cosa para che li dia mutatione dist honosta & corrupimeto ma tutto q sto no e amore:po chio no uoglio la morte sua. Guarda za ch esso no fusse si pazo stolto cha prisse la porta de la uoluta: pochio pmeto che si stiano di fuora:ma no che entrino dentro: peroche dentro non posso no intrare se non quado la propria uolunta uole:ma perche tengo io i tanta pena & affictione quelta aníma atormentata de tanti inimici de coltello non perche ella sia presa ne perche perda la richeza de la gratia ma solo per mostrarli la mia proui dentia acioche essa se confidi i me & non in se & leuisi da la negligen tia sua con solicitudie & fuza a me

rice

80

tia i

128

Sop

ebi

rae

niu

10 26

crid

fuoc

ra la

det

noc

uene

(olo

ritac

cellit

quali

noli

dose

cose

later

hpo

puta

In to

do

ap

ua

che son suo desenditore. Et son pa dre benigno peroche procuro la sa lute sua acioche essa stia humile. & ueda se non essere:ma lo essere &o gni gratia che polla sopra lo essere ricognosca da me che son sua uita. & cognosca questa uita & prouidé tía mía in queste bataglie riceuedo la grande liberatioe poche no la laf so permanere continuamete i gsto tépo ma uão & uégono secudo che e bisogno. Vnde talehora li parera essere nel iferno: & talhora senza niuno suo exercito: che alora fazia gultare uita eterna & rimãe laia tato serea che cioche uede li pare che cridi dio tutta ifiamata damoroso fuoco p le consideratioe che fa aloz ra la mía puidena: poche essa se ue de essere usita de si grande pelago no cu suo exercisto peroche e lume uene i puiso & no exercitadosi ma solo uene p la mia inextimabile ca rita che uolse puedere a la sua necessita nel tepo del bisogno: poche quasi alora no poteua piu.ma pche no li rispuosi i ne lo exercitio suo q do se exercitaua a loratioe& ilaltre cose bisognauano col lue tolédole la tenebre. Dicotello. so no li rispo si poche essedo ácora ipsecta no rez putasse i suo exercitio ollo che no e ra luo. Siche dogs uedi che lo ipfecto ne le bataglie exercitadosi uéne a pfectioe.poche in esse bataglie p ua la divia mia puidetia provando allo che inaci che puasse credeua. Vnde certificato chio lo co la pua

och

utto

lliola

10:0

lelaia

dala

lagle

dania

coeio

altre

loid

a una

ria fo

he fia

ne: Et

etidel

iverse

1500

ndole

ogni

dili

mog

glio

ono

POI-

chefi

TID0

pollo

opria

pioi

ani

ci de

sa ne

ratia

roui

me

gen

me

esso ha coceputo amore psecto po che a cognosciuta la mia bota ne la diuina mia puidetia. Vnde ello se eleuato dal amore imperfecto. An cora uso con loro uno sancto inga no solo p leuarli da la imperfectione elquale e questo chio si faro con cipere amore ad alcua creatura spi ritualmente in particulare oltra a la more generale. Vnde con afto me zo se exercita a la uirtu& leua la sua iperfectioe& fali spogliare el cuore de ogni altra creatura chesso amas se se sualmente de amor de patri di matre di sorelle & di fratelli:ni trac ogni ppria passione & a mali p me dio eterno. & co gîto amore ordia to del mezo chio si ho posto scazia el disordinato colquale prima ama ua le creature. Adonque uedi che tolle questa imperfectione. Ma aué di che niuna altra cosa fa questo amore di questo mezo peroche esso sa prouare se persectamete ama me & il mezo chio li ho dato o no: & pe ro li diedi io perche esso el prouasse acioche hauesse materia de cognoscerlo perhoche non cogno scendolo ne a se medesimo despía cerebbe.ne piacerebbe quello che hauesse in se che fusse mio. ma per questo modo el cognosce & gia tho dicto che essa e anchora im/ perfecta: unde non e dubio che es sendo imperfecto lamore che ha a me ipfecto e allo che ha a la creatu ra che ha i se rasoe: poche la carita p fecta dipxio diped da la pfecta cari q iii i

ta mia. Si che duce cum quella mi fura perfecta & impfecta che ama me cũ quella ama la creatura. Coz me dogs el cognosce p questo mezo cognoscelo in molre cose anco quasi se uora aprire lochio del itel lecto non pallara punto di tepo ch esso no uoglia & pui. ma perche i altro loco io telo măifeltai poco te ne narraro. Dico dungs che qui de la creatura laquale esso ama de sin gulare amore coe dito e esso si uede diminuire el dilecto & la colo/ latione o le couersatioe usate doue trouaua gradissima cosolatione & molte altre cose o che uedesse che quella persona amata hauesse piu conuersatiõe cũ altrui che cum lui: dico che quado uede queste cose: fente pea lagle el faitrare a cogno/ scimento di se. Vñ se uole andare col lue & cu puidétia coe debe ama re cu piu perfecto amore qllo mezo.po che cu el cognoscimento di se medesimo & cu lodio che haue ra coceputo al pprio sentimeto: h tolle la impfectioe. Et essendo poi facto pfecto segra piu perfecto & mazore amor nella creatura gene rale: & nel partículare mezo posto da la mia bonta: pero che ho pue/ duto a farla sponare cu odio di se & amor de le uirtu i questa uita de la peregrinatiõe pur che essa no sia ignorate a itrare nel tepo de le pe/ ne:a cofusioe & a tedio di mente a tristitia di cuore & senza ezercitio po che questo sarebe cosa picolosa

& li uenerebe a ruia & a morte qli lochio ue ho data puita. No debe dong fare cosi ma cũ boa solicitu dine & cũ humilita si debe reputa re idegno de quello che desidera cioe di no hauere la cosolatioe la o le esso uoleua. Et cu sue ueda che la uirtu p laquale pricipalmete la debe amare no e diminuita in lui sta do sempre cũ same & desiderio di uolere portare ogni pena da qualungs lato esta uéga p gloria & lau de del nome mio. Et p questo mo adempira la uoluta mia in se rice 1 uendo el fructo de la psectioe per logle io ho pmesso le bataglie & il mezo & ogni altra cosa perche ue ga al lume de pfectione. Or i questo dong modo ne li ipfecti uso la puidentia mia & in tanti altri modi che la lingua no sarebe sufficie te anararli.

ci

do

12

pide

che

fco.

tion

311

dis

a m

ogn

tare

eno

lap

feet

don

alis

creic

la an

2 21

piul

dela

Que

gran

crele

Ito 8

ftim

med

tad

che

COLL

nar

lori

cer

an

ce

De la puidétia ch dio usa uerso di coloro chi sono anchora nela ca

rita persecta. Cap.cxly.

Oi chio thodito come io ula chio te dica come io

luso uerso di psei: liquali io puedo per coseruarli: & per puare la loro psectioe & psarli crescere cotinua mente. & pero che niuno e in que sta uita sia psecto gito uole che non possa crescere a mazore psectione: po io tengo questo modo tra si altri si coe ue disse la mia uerita qua disse io son uite uera & il patri mio

e il lauoratore: & uoi sete rami. Chi donce sta in lui el quale e uite ue/ ra pehe proceda da me padre segtádo la doctria sua fa fructo. Et acio chel fructo uostro cresca & sia per fco io ui pozo cu le multe tribulatione cũ infamie iniurie scherni ui lanie & uituperio: sam e & setei di cti & in facti secundo che piace a la mia bonta di concederle & ad ogniuno fecundo che e apto a por tare. Pero la tribulatione e uno segno demostrativo el qle demostra la perfecta carite delaia & la imper sectione doue essa e. Ne le injurie dong & nele fadige chio permeto a li serui mei siproua la pacietia & cresce el fuoco de la carita in quella anima per la copassione che ha a laia di colui che li fa iniuria po ch piu si dole de losesa che fa a me & del dano suo che de la sua insuria. Questo sano quelli che sono ne la grande perfectione. Si che dungs crescono: & pero li pmeto io que/ sto & ogni altra cosa. lo li lasso uno stimulo di fame de la salute delani me che di & nocte bateno a la por ta de la mia misericordia in tanto che se deméticato loro medesimi si come ne lo stato de li perfecti io ti narrai. & quato piu abandonano loro piu trouano me. Et doue mi cercano!cercami ne la mia uerita andando cú perfectione per la dol ce doctrina sua. Esti hano lecto in questo dolce & amoroso libro & lezendo hano trouato che uoledo

1/

be

tu

uta

era

lağ

iela

de

istá

odi

jua,

lau

mo

ricel

Sil

evé

100

0 2

m0/

de

olt

a ca

me

12:

TC'

eio

edo

oro

nua

gue

non

ne

21,

ui

comptre la obedientia mia & mo strare quato esso amaua el mio ho nore & Ihumana generatione cor fe сит pena & obprobrio a la mé sa de la sanctissima croce doue cu sua pena manzo el cibo del huma na generatione. si che uedi che col sostinere & col mezo del homon, stroame gto amasse el mio hono re. Dico dungs che questi dilecti si glioli liquali sono zonti a perfectif simo stato cum perseuerantia cum uigilie cũ humili & cotinue oratio ne mi demostrano che i uerita me amenoche essi hano ben studiaro leguitado quelta sca doctrina de la mia uerita cu loro fadiga la qle por tano p salute del pximo loro: pero che altro mezo no hano trouato in cui possano dimostrare lamore ch questo ma ogni altro mezo che ze fusse ad potere dimostrare ch' ame no sie posto sopra questo principa le mezo dela creatura che ha i se ra sionesi coe io ti dissi i uno altro lo co gdo dissich ogni bene si faceua col mezo del proximo tuo: & ogni oberatiõe, pero chi niuno bene po essere facto se no in la carita miade del pximo. & se no ne facto i que sta carita no po esfere alcuno bene benche chi li acti soi fusseno uirtuo si. Et così anco el male se sa questo mezo per la priuatione de la carita Si che uedi che i quello mezo chio uo posto dimonstrano la loro per fectione & lamore schieto chi hano a me procurando sempre la salute

de li proximi col molto sostenere. Donque io li purgo perche facino mazore & piu suaue fructo cum le molte tribulatione: unde grande odore zetta a me la pattentia loro O quanto e dolce & suaue questo frutto & di quanta utilita lania che softene senza colpa. Che se essa el nedesse non sarebe alcuna anima che cum grade folicitudine & alegreza non cercasse de portare. Vn de io per darli quelto grande teso ro li prouedo di ponerli el peso de le molte fadighe acioch la uirtu de la pacientia non diuenti ruzene in loro si che uenendo poi el tempo nel quale li bisogna prouare:no la trouasseno ruzenosa trouandoui per non nauerla habituata la ruzi/ ne de la impatientia laquale rode lanima. Et alchuna uolta uso uno piaceuoli ingano cum loro per co seruarli ne la uirtu de la hüilita. Lo ingano e questo che li faro ador/ mentare el sentimento loro che no parera che ne la uolunta ne nel sen timento esti sentão ueruna cosa ad uer sa se non come persone ador> mentate.pero che el sentimento se sitiuo dorme nel anima psecta: ma non more pero che subito che essa alentasse lo exercitio & il fuoco del sancto desiderio si desidarebe piu forte che mai. Et pero non fia alcuno che se ne fidt: sia perfecto quato si uole:pero che aciascuno bisogna stare nel sancto amore di me: pero che plo sidarse molticaschano mi

serabilmente: liquali altramete no cadarebeno. Si che dunque dico che alloro pare che dormano li setimenti & sostenendo & portando li grandi pesi non pare che sentão & a mane a mane in una picola co solina che sera niente de laqualesi medesmi si faranno beste poi se se drano per si facto modo i loro me desimi che deuentarano stupesacti Et questo fa la prouidetia mia acio che lanima cresca & perch uada ne la ualle delhumilita pero chessa allhora come prudente se leua sopra di se non perdonadosi:ma cu odio & rimproperio caltiga el sentimen to elgle castigare e uno farlo ador/ mentare. Piu perfectamente alcũa uolta puedo ne li grandi serui mei de lassarlí uno stimulo si cõe so seci al dolce apostolo Paulo uasello de electione elquale hauendo tice uuta la doctrina de la mia uerita ne lo abisso di me padre eterno: no dimeo li lasai lo stimulo & la ipugnatione de la carne sua. Et no poteua io fare & posso a paulo & a li altri in cui io lasso lo stimulo in diuersi modi che essi non lhauesse no! Si bene. Perche dunce el fala mia prouidétia. Fallo per farli me ritare & conseruarli nel cognosci/ mento de se medesmi unde trago no la uera humilita. Et anco el fo per farli piatoli & non crudeli uer so del proximo loro & perche sia! no compassioneuoli ale loro sadighe:peroche multa piu compas

re

ta.

lac

me

fici

gn

elle

elb

di

gn

no.

Vn

lore

tin

furi lort

lefti

trac

pria

rep

fefe

**scer** 

ma

ued

mo

che

int

do

la

u

sione hano li tribulati & li passionatisfentedo esti passione in se me desini che se no lhauesseno. Et cre scono per questo in mazore amore & corrono a me tuti onti di uera humilita & arsi ne la fornace de la diuina carita. Vnde cum questi mezi & cuminfiniti altri zonzeno a perfecta unione si come io te dis si cioe in tanta coiunctione & cognoscimento de la mía bonta: che essendo nel corpo mortale: gustão el bene de li immortali & stado ne la presone del corpo li pare essere di fuora. Et perche molto hano co gnoscimeto di me molto me ama no.& chi molto ama molto si dole Vnde acui cresce amore cresce do lore'. Main su che dolore & pene rimangono. Non in dolore de in jurie che li fusseno factene in dolor per pene corporale ne per molestie de dimonio: ne per alcuna al tra cosa che li potesse aduenire pro priaméte alloro che li hauesse a da re pena. Ma solo si doleno de le of fese facte a me uedendo à cogno scendo chio son degno de essere a mato & seruito: & dl dano de le aie uedédolí andare per la tenebre del mondo & stare in táta cecita pero che lunione che lanima ha facta in me per afecto damore raguar. do & cognobei me quato io amo la mia creatura ineffabilemente & uedendoli rapresentare la ymagine mia sinamoro di lei per amore di me: & pero sente itollerabile do

( Ce

ndo

Mio

400

desi

: se

me

ithi

acjo

a ne

12

pra

odio

men

dor/

ktia

mei

fe

ello

tice

rita

no:

ii

no

Ra

in fe

1/2

me

di/

go fo

er

2/

lore quando li uede delungare da la mia bonta. Et sono si grade que ste pene che sano diminuire & uer nire a meno in lei & niente la pre cia se non come non fosse esso che riceuesse. Ancora li puedo. Con che! Con la manisestatione di me medesmo alloro facendoli in me uedere cum grade amaritudine la iniquita & miserie del modo & la damnatione delanime in comune & in particular secundo che piace ala mia bonta per farli crescere in amore & in pena acio che stimula ti dal fuoco del defiderio cridano à me cum speranza ferma & collu me de la fanctissima fede dimadado lo adiutorio mio che souega a tante loro necessita. Si che dunca insiememente prouedo cum diui na prouidétia per souenire al modo lassandomi costrinzere da li pe nosi dolci & anxietati desiderii de lí feruí mei. & alloro prouedo nu. tricandoli & crescendoli per questo in mazore & piu pfecto cogno scimento & unione di me. Adon que uedi chio prouedo a questi pfecti per molte uie & p diuersi mo di:poche metre chi uoi ujuete sem pre sete apti acrescere lo stato de la pfectioe & a meritare: & po dono io li priuo dogni pprio & disordi nato amor spuale & teporale & ba toli cu le molte tribulatioe acio che faceno mazor & piu pfecto fructo cõe dito e. & cõ le grade tribulatio

ne che sostengono uedendo offen dere me: & priuare lanima de la gra tia si smorza ogni sétiméto di gito amore. In tato che tute le fadighe lo ro che in questa uita possino sostez nere le reputano a meno che niente. Et per questo si chome so ti disli tanto si curano de la tribulatioe gto de la cosolatione: peroche non cerchano le loro confolatioe & no me amano de amore mercenario ne p proprio dilecto, ma cerchano lho. nore & la gloría & laude del nome mio. Adonque uedi carissima filio la che in ogni creatura che ha in se rasone io distendo & uso la proui/ dentia mia în molti logi con modi mirabili & no cognosciuti da li ho mini tenebrosi peroche la tenebra non po comprendere la luce. Ma solo da quellí che hano lume sono cognosciuti persectamente & imp fectamente secundo la perfectione del lume che essi hano elquale sagsta nel cognoscimento che lanima ha di se medesima per loquale si le ua chon perfectissimo odio da la te nebre.

Repetione de le preditte chose: poi parla sopra le parole de christo Mette le rethe da la parte dextra de ja naue.capitulo.cxlvi.



Oti narrato carissima si gliola & hai ueduto me ino che lodore dua spri/ Iza che niente ad compe

ratione del mare come to prouedo uerso de le mie creature hauendoti parlato in generale & in particulare:& hora per questistati. Contan doti prima del facramento chome io prouedo & perche modo: in fa re crescere la same del anima. Et co me io procuro dentro nel sentime to delanime: ministrandoli la gratia col mezo del seruitore de lo spir rito sancto a lo iníquo per reducer lo in stato de gratía a lo imperfecto per fare zonzere a perfectione & al perfecto per augmentare & per cre scere la persectione in lui peroche sete apti a crescere & per farli boni & perfecti mezi tra lhomo che e ca duto in guerra con meco & me. pe roche za te dissi se beneti ricorda. che col mezo de li serui mei io farei misericordia al mondo & chonil molto sostenere reformarei la spo sa mia. Et ueramente questi cotali si ponochiamare uno altro christo crucifixo unigenito mio filiolo:pe roche hano preso afare lossicio suo esso uene come tramezatore per le uare la guerra & per ricociliare in pace con meco lhuomo con molto sostenere in finea la obprobriosa morte de la chroce. Cosi questi co tali uanno cruciati facendoli mezi con la oratione chon la parola &co la bona & sancta uita ponendola per exempio dinanci a loro. & relu ceno in loro le prede preciose dele uirtu portado & soportando cú pa tienția li loro defecti. & gîti sonno Han

Et 2

laci

1a m

Scipi

chel

reen

euill

& dil

arell

mare

(tori

necu

tiran

dola

glian

danin

mino

lidel

pero

relia

lauer

ximo

chelia

me.E

dine

li gra

anim

fideri

pagn

tura c

putai

tiår

milit

liait

don

tiab

nelo

liami cum che essi pigliao lanime Et zetano la rethe de la mane dritta & non de la manca, come disse la mia uerita a Pietro & a li altri di scipuli dapo la resurrectione:pero che la mane manca del pprio amo re e morta in loro & la mane drita e uiua duno uero & schieto dolce & dívino amore col quale zetano la rete del sancto desiderio in me mare pacifico. Et zunzendo la hiz storia che fo nanci a la resurrectio ne cum quella che fo dapo sapi ch tirando alora la rete & richiudendola nel cognoscimeto de loro pigliano tanta habundantia de pesi danime che se conuiene che chia/ mino el compagno che li atti atrar li de la rete:pero che solo non po: pero che nelo strinzere & nel zitta reli conue niua la compagnia de la uera humilita chiamando el pro ximo per dilectione dimandando che li aiti atrare questi pesi del ani, me. Et che questo sia uero, tu el ue di,ne li serui mei & proui:pero che si grade peso li pare atirare queste anime ch sono prese nel sancto de siderio loro che domandano com pagnia. & uorebeno che ogni crea tura che ha in se rasone li aitase repurandosi per humilita insufficie ti & pero ti disti che chiamaua lhu milita. & la carita del proximo che li aitasse atrare questi pesi. & tiran do netrae in grandissima abunda tia benche molti per li loro defecti nescono & non stano renchiusi ne

dou

ula,

ntan

ome

in fa

1100

time

gra

ncel

fecto

al

ticre

oche

boni

teca

e.pe

farei

ionil Ipo vali

tilto

:pe

erle

ein

olto

iola

co

eri

cco

elu

pa

nela rete. La rete del desidrío li ha ben tuti presi pero che la nima afamata del honore mio non si chia 1 ma contenta a una particella ma tu ti li uole. Li boni adimanda perch aitino a metere li pesi ne la rete sua acio che si conseruino & crescano la psectione. Li impersecti uorebe che fosseno perfecti: & li catiui uorebe che fosseno boni. Li infideli tenebrosi uorebe che tornasseno al lue del fancto baptesmo. Si che dong tuti li uole di qualungs sta/ to o conditiõe si siano: pero che tu ti li uede in me & creati da la mia bonta in tanto fuoco damore & ricomperati del sangue de christo crucifixo unigenito mio figlio lo. Et tuti li ha presi ne la rete del sancto desiderio suo. ma molti nes cono come ditto e:pero che si parteno da la gratia per li defecti loro & li infideli & li altri che stano in peccato mortale. Ma non e pero ch essi serui mei non siano in quello desiderio per continua oratione. Peroche quantung lanima fi parta da mep le colpe sue & dal amore & dala conversatione che debe no hauere con li serui mei & da la debita reuerentia non e pero dimi nuito ne debe diminuire lafecto de la carita in loro. Siche donque di che essi zetano quetta dolce rete da la mane drita. O figliola carissi ma situ considerarai ponto lacto ch fece el gloriofo apoltolo Pietro: el quale li sece sare la mia uerita si

come si leze nel sancto euangelio quando li comando che zetasse la rethe nel mare. & Pietro rispose che tutta la nocte se era afadigato & níuno nhaucua potuto ha uere & poi sotozose ma nel comedamento & a la parola tua io la ze taro & zetandola ne prese in tanta habundantia che folo non pote tirarla fora ma chiao li discipuli che laitasseno. Dico donque che se tu considerarai questa figura laquale fo cosi in uerita ma figurate per ql lo chio to dicto tutela trouarai che la tepropria. & fazoti asapere che tutili ministerii & li modi ch tene la mia uerita nel mondo & cum di scipuli & senza discipuli erano siz gurati dentro nel anima de li ferui mei in ogni mainera di zente acio che in ogni cosa poteste hauere re gula & doctrina speculandoui col lume de la rasõe & a grossi & a sot tili & a quelli che hano basso intediméto & alte ogniuno po piglia re la parte sua pur che uoglia. lo ti dissi che Pietro a comendamento del nerbo zeto la rete si che uedi chi su obediente crededo cum sede ui ua poterli pigliare & pero ne prese asai.ma non nel tempo de la no ce. Saitu quale e il tepo de la no. cte!e la obscura nocte del peccaro mortale quando lanima e priuata del lume de la gratia in questa nocte'niuna cosa si prende pero che zeta lasecto suo non nel mare uiuo ma nel morto doue troua la col

pa che e niente. Indarno dong la fadigha & cum grandi & intollera bile pene & senza alcuna utilita. Vnde si fano martiri del demoso & non de christo crucifixo. Ma ap parendo el dicioe quando elli en fino dela colpa & tornano a lo sta to d la gratia appariscono ne la me te sua li commandamenti de la leze.liquali comada che zete questa rete ne la parola del mio uerbo amando mi sopra ogni cosa & ilp/ ximo come se medesimo. Allora cum obedientia & col lume de la fede & cum ferma speranza la ze/ ta ne la parola sua seguitado la do ctrina & le uestigie & questo dol/ ce & amoroso uerbo: & de li discipuli. Et come piglia & cui chiama za telo dito di sopra. & pero no telo ricapitulo piu.

ato

se o

re.

taco

com

alm

cheo

&lia

chin

talme

mand

chefo

uno a

narra

tepig

narral

tia & i

me ha

&dole

dellit

uolūta

uno so

se da la

portel

tata e

deap

reeln

delpr

toara

mileri

tute u

loint

teler

posto

uerit

cord

luali

Coe la predicta rete lagita piu pfectaméte uno cha unaltro un pi glia piu pelci: « dela excellentia de quelti perfecti. Cap. exiyii.



Vesto e dito acio ch col lume del intellecto cognosca cum questa pro uidentia questa mia ue

rita nel tempo che conuerso cum uoi essa adopero li misterii soi: & tuti li soi acti acio che tu cognosca quello che ui couiene fare: & quel lo che fa lanima in questo persez ctissimo stato. Et pensa che piu pesecto el fa uno che unaltro secudo che ua a obedire a questa pola piu

promptamente & cum piu perfecto lume perduta ogni speráza di se & solo ripolta in me suo creatore. Vnde piu perfectamente lazeta colui che obedisse obseruado li comandementi & li confilii mentalmente & actualmente che colui che obserua solo li comandamenti & li confilii mentalmente: pero ch chi non obseruasse li consilii men talmente za non observarebe li co mandamenti actualmente: pero che sono ligati insieme si come in uno altro loco piu pienamenteti narrai. Si che donque perfectame te piglia li perfecti de liquali io to narrato: & pigliano in habundantia & in grande perfectione. O co me hão ordiati li orgãi soi p la boa & dolce guardía ch fece la guardía del líbero arbitrio a la porta de la uoluta Vn tuti li sentimeti loro fão uno sono suauissimo el quale ense da la cita delanima: pero che le porte sono tute serate & aperte. Se rata e la uoluta & lamore proprio & e aperta a desiderare & adamare el mio honore & la dilectione del proximo. Lo intellecto e sera i to a raguardare le delicie uanita & miserie del mondo lequale sono tute una nocte che dano tenebre a lo intellecto che disordinatamente le raguarda: & e aperto col lume posto nel obiecto de lue de la mia uerita. La memoria e serata nel ricordameto del mondo & de le sen sualita. & e aperta ariceuere & are

l la

leta

a.

ioio

laap

lien

offa

a me

ale.

uelta

103.

ilp/

lora

dela

132/

lado

dole

Md.

jama

io te

pia

n pi

a de

ical

00

pro

100

um

a

(ca

uel

fe1

p. do

ducersi el ricordamento de li bene ficii mei. Lafecto delanima fa allo ra uno iubilo & uno sono suauissi mo téperate & ha accordate le cor de cum prudentia & lume & acor dandole tute hano sono cioe a glo ría & laude del nome mío. Et in questo medesmo sono doue sono acordate le corde grade: cioe le potentie delanima. sono ancora accordate le picole: cioe li sentimé ri del corpo. Vnde si come io ti dis si parlandoti de li inig homini che tuti sonauano morte riceuendo li loro inimici:cosi questi sonano ui ta riceuendo li amici de le uere & reale urtu & stormentão cum san cte & bone operatioe. Vnde ogni membro lauora el lauorerio che li he dato a lauorare ogniuno perfe ctamente nel grado suo lochio nel suo uedere. Lorechie nel suo oldire:lodorato nel suo odorare: el gu sto nel suo gustare:la ligua nel par lare: la mane nel tocare & operare & li piedi nel andare. Si che tuti sa cordano in uno medesmo sono a seruir el proximo per gloria & lau de del nome mio. & aseruire ianima cum bone & uírtuofe operatio ne. & tuti sono obediétia essa ris pondere come orgai. Vnde costo ro sono piaceuoli a li ueri gustato ri liquali li aspectão cũ grande gau dio & allegreza doue participano bi luo delaltro. Et piaceuoli sono al mudo pero che uoglia el mudo o no no possono sareli inig homi

ni che non sentano de la piaceuole za de questo sono:anco molti con questo como instrumento ne rimi gono presi & se parteno da la mor te & uengono ala uita. Tuti li fan cti hanno preso con questo orgão & ilprimo che sonasse in sono de uita fu dolce & amoroso uerbo pi/ gliando la uostra humanita. & con questa humanita conzunta chon la deita facendo uno dolce sono in su la croce presi el figliolo delhumana generatione & prese el demonio perhoche ne litolsela segnoria:la quale tanto tempo hauueua posseduta per la colpa sua. Tutti uoi al/ tri sonate iparado da questo mro. Vnde con questo imparare da lui presono li apostoli seminado la po la sua per tuto el modo. poi li martiri & confessori & doctori & le uir gine tute pigliauano lanime col so no suo. Raguarda la gloriosa uirze ne Orfula laquale tanto dolcemen te sono el suo instrumento che so/ lo di uirzene nhebe undeci milia& piu daltre tante dal altra zente ne f secon quelto medesimo sono. Et cosi tuti li altri chi in uno modo & chi in uno altro. Chi ne casone! La mia infinita prouidentia: peroche ho proueduto in darli li instrume tí & holli dato la uia & el modo co che possono sonare. Et zo chio do & permeto in questa uita solo e uia ad augumetare questi instrumenti se essila uogliono cognoscere: cioe che non si uolino tollere el lume co

che essi uedeno con la nuuola del a more proprio & col piacere & parere di loro medesimi.

De la prouidentia de dio in generale laquale usa uerso le sue crea ture in questa uita & nel altra, capi

tulo.cxlviii.



Llarga dunque figliola mia el cuore tuo apri lo chio del intellecto col lume de la fede a uede/ del

tific

che

lalti

fohi

rede

laltro

pote

bene

(a hu

noci

aod

(trati

pro

lalla

pria

corp

chul

Vnd

neel

fi pia

gnaa

& pit

delco

coluei

eloh

Non

leued

Infer

uene

ham

mad

"uolt

tich

M

tia

ne

re con quanto amore & prouiden tia io ho creato & ordinato lhomo acioche goda nel mio summo & e terno bene:& in tutto ho prouedu to come dito te ho nelanima & nel corpo neli imperfecti & neli perfe cti a boni & a catiui spiritualmente & temporalmente nel cielo & ne la terra in questa uita mortale & ne la immortale. Vnde in questa uita mortale mentre che sete uiandanti io ue holigati nel ligame de la cha rita & uoglia lhomo ono esso lie ligato. Vnde seesso se dessiga per affecto cioe che non sia ne la chari ta de lo proximo lie pero ligato p necessita. Vnde acioche in acto & i affecto usasse la carita prouidi de non dare a uno homo ne ad ogniu no ne a se medesimo el sapere fare quello che bisognia in tutto la uita del homo:ma chí ne ha una par te& chi unaltra acioche luno habia materia per suo bisogno di ricorre re alaltro. Ma sela perdete in affer cto per la iniquita uostra: al meno sete constrecti per uostro bisogno

de usare lacto. Vnde tu nedi ch lar, tifice luno ha bisogno delaltro: po che non sa fare luno quello che sa laltro. Cosi el cherico & il religioso ha bisogno di secular & il secula re del religioso & luo no po sar seza laltro & cosi dogni altra cosa. & nô poteua io dare ad ogniño tutto!Si bene. Ma uolfi cum puidentia che sa humiliasse luno alaltro: & fusteno costricti de usare lasecto & la cto de la carita insieme. Vnde mo strata ho la magnificentia bonta & prouidentia mia in loro:ma esti si lassano guidare ala tenebre de lap pria fragilita. Vndele mebre del corpo uostro ui fano uergogna po ch usano carita insieme à no uoi. Vnde guado elcapo hamale la ma ne el souiene. & se el dedoche e co si picolo ha male, el capo no se sde gna a fouenir.ben che sia mazore & più nobile che tuta laltra parte del corpo:ma el souene col oldire col uedere col parlare & concio ch esso ha & cosi tute laltre membre. Non fa cosi lhomo superbo elqua le uedédo el pouero membro suo infermo: & in necessita: non lo so uene. & non tanto cum quello che hama cum una minima parola: ma cum rimprouerio & schiueza uolta la facia in detro habunda in richeze: & lassa lui morire di same Maesso non uede che la sua miseria & crudelita zeta puza a me in fi ne al profundo del iferno neua la

lel a

nge,

crea

capi

diola

prilo

to col

uede/

Uiden

homo

io de e

ouedu

å nel

perfe

men

o dine

e & ne

2 01/2

danti

acha

lieli-

a per

chari

2 OIES

ito &

nidi de

ogniu

re fare

lauv

na par

habia

ricorre

in affer

meno

puza sua. Ma so prouedo a quello pouerello: & p la pouerta li sera da ta summa richeza & a lui con gran de rimprouerio li sera rimproue? rato da la mia uerita sel non se cor reze per lo modoche dissi nel san cto euangelio dicendo.lo hebe fa me & non mi delli manzare.hebe sete: & no me desti bere: nudo sui & non me uestisti. infermo & in 6 sone & non me uisitasti. Et non li ualera in quello ultimo de escusar se dicendo.lo non ti uidi ma:per/ che se io te hauesse ueduto: io shauerei facto. El misero sa bene & cosi disse la mia uerita che quello che si fa a li soi pouerelli si fa a lui. & pero iustamente li sara dato eter no suplicio cum li demonii. Si che donque uedi chene la terra ho pro ueduto:perche non uadano al eter nale dolore. Et setu raguardi di sopra in me uita durabile ne la na tura azelica: & ne li citadini che so no in essa uita durabile liquali in uirtu del sangue del agnello hano hauuto uita eterna:io ho ordinato cum ordie la carita loro: cioe chio non hoposto che luno gusti pur el bene suo proprio ne la beata uita che esso ha da me & che no sia par ticipato da li altri. Non ho uoluz to cosi.ma ho ordinata & persecta la carita loro che il grande gusta el bene del picolo & il picolo quello del grande. Picolo dico quanto a misurando non che il picolo non

sia pieno come el grande peroche ogniuno e pieno nel grado suo si come in uno altro loco io ti narrai. O quanta e fraterna questa charita & quanto e unitiua in me & luno con laltro:peroche da me lhano & da me la ricognoscono con quello timore sancto & debita reuerentia chio li ho dato. Vnde uedendo ioro safogano in me & in me uedo no & cognoscono la loro dignita ne laquale io li ho posti. Lanzelo si comunica con lhomo cioe con lani me de li beati & li beati con li anzo li. Siche ogniuno i questa dilectio ne de la charita godedo el bene luno del altro si exultano in me con tubilo & con alegreza senza alcuna triltititia peroche mentre che ujueteno & in la morte soa gustono me per affecto damore ne la carita del proximo. Chi la ordinato questo! la sapientia mia co amirabile & dol ce prouidétia. Et se tu ti uolti al pur gatorio li trouerai la mia dolce & inextimabile prouidentia in quelle tapinelle anime lequale per ignoră tia perdetteno el tempo. & perche sonno separate dal corpo non piu tempo de potere meritare. Vnde io li ho prouedute col mezo de uni che ancho seti nela uita mortale & che hauete el tempo per loro : cioe che con le elimofine & col diuino officio che faciate direa li ministri mei & con dezunii & con oratione facte in Itato de gratia: abreuiate al loro el tempo de la pena mediante la mia misericordia. Oldi dolce puidentia: tuto questo te ho dito elqle sapertiene dentro nel anima a la salute uostra per farti inamorare & uestire col lume de la sede & co speranza de la prouidentia mia. Et per che tu zeti te suora di te: & in cioche tu hai a fare speri in me senza alcuo timore seruile.

men

mec

riche

rebe

li ser

dici.

hagi

gran

habo

fita:

men

duco

uem

noo

prot

dela

lasp

deel

clem

habl

nece

defin

real

che

lord

léci

(to)

do

UCT

del

che

& U

del

Att

la

De la prouidétia che dio usa uer so di serui soi poueri soueniendoli ne le cose temporale. Cap. cxlix.

Ora charissima figliola h tiuoglio dire una pico la particella de li modi chio tengo a souentre a li serui mei che sperano in me ne la necessita corporale. Liquali tanto la riceuono perfectamente & impfectamente quanto essi sono perfe cti & iperfecti sopliati di loro & del mondo ma ad ogniuno prouedo. unde li pouerelli mei poueri di spi rito & diuolunta cioe per spirituale intentione no dico simplicemente pouerí:peroche moltí sono poueri & non uorebeno essere. Questi co tali fono richi quanto a la uolunta & sono mendici perche non spera no in me:non portano uoluntaria,

mente la pouerta chio li ho data p medicina delanima soa peroche la richeza lhauerebe facto male & 1a/ rebe stata aloro a damnatione. Ma li serui mei sono poueri & non me dici. El mendico spesse uolte non ha quello cheli bisogna & patisse grande necessita: ma lo pouero no haboda ma ha a pieno la sua neces sita: perche io non li mancho mai mentre che ello spera in me. Conducoli bene alcuna uolta in sula ex tremita acioche meglio cognosco/ no & uedão chio li pollo & uoglio prouedere & perche sinnamorino de la prouidentia mia: & abracino la sposa mia de la uera pouerta.un de el feruo loro de lo spirito sancto clementia mia uedendo che essi no habbino quello che li bisogna a la necessita del corpo infiamora uno desiderio con uno stimulo nel cuo re di coloro che possono souenire che essi andarano & souenerarli in loro bisogni. & tutta la uita de li di lecti mei pouerelli se gouerna p q sto modo cioe con solicitudie chio do deloro ali serui del modo. & e uero che per prouarli i pacietia i fe de & in perseuerantia io sostenero chelisia dito rimproperio iniuria & uilania: & nondimeo quello me desimo che li dice & fa iniuria e co strecto da la mia clementia: di darli la elimolina & souenirli nel loro bi sogni. Quelta e prouidentia gene-

te p

aala

area

ospe

u per

ioche

alcho

la uer

endoli

xix,

gliola

i pico

modi

wea

nela

tanto

mp

perfe

ådel

jedo.

dispi

inuale

nente

ouen

Mico

una

[pera

aria

ra e data a li mei pouerelli:ma alcu na uolta lusaro ne li gradi serui mei senza el mezo de la creatura cioe so lo per me medesimo si come tu sai de hauere prouato. & anchora haí uldito del glorioso padre tuo Dor minico elquale nel pricipio del ordine ellendo li frati in necellita in tanto che essendo uenuto lhora del manzare.& non hauendo de che el dilecto mío servo Domínico col lume de la fede sperando clie so puedesse disse a li figlioli ponetiui a mensa & obediendolo li frati a la parola sua si possono a mensa. Alloraio che prouedo a chi sperain me mandat doi anzoli con pae bia chissimo in tanto che nhebeno in grandissima abundantia per piu uolte. Questa donque su prouedé tia non con mezo de homini ma fa cta da la clementia mía de lo spíri to fancto. Alcuna uolta anchora p uedo multiplicando una picola qtita laquale non era basteuole alloro. Si come tu sai de quella dolce uerzene sancta Agnese laquale da la sua pueritia in fine lultimo seruite a me con uera humilita & con speranza ferma in tanto che non pensaua di se ne della sua familia chon dubitatione. Vnde essachon uiua fede per commandamento di Maria si mosse pouerella & sen za alchuna substantia temporale a fare el monasterio che sai che gllo

loco era loco de peccatrice & non penlo come potro io fare que : ma solicitamente con la mia providen tia ne fece loco fancto: & monalterio ordinato a religiose. Et congre goli ne el principio circa desdoto zouenete uerzene senza hauere nie te se non come io li prouedeua.un de tralalire uolte io sostenni che tre distesseno senza pane & uisseno so lamente de herbe. Et se tu me dimà dasti perche le tenesti a quello modo cociosiacosa che di sopra me di cesti che tu non manchi mai a li ser ui toi che sperano in te che essi han no li la loro necessita: & i questo me pare che li manchassi in loro bisogno peroche pur de herba non ui ue el corpo de la creatura parlando communemente & in generale de chi non e perfecto peroche se agne sa era persecta essa non erano laltre in quella perfectione. lo ti rispoda rei chio el feci & permisi p farla ine briare de la prouidentia mia. Et ql le che anco erano imperfecte p lo miraculo che poi seguito hauessez no materia de fare el principio &il fundamento loro nel lume dela sa/ ctissima fede. & in quella herba o i altro a cui aduenisse simile caso o p alcuno altro modo daua & do una dispositione a quello corpo humão in tanto che melio stara con quella pocha de herba & alcuna uolta sen za cibo che inanci no faceua col pa ne & col altre cose che si dano & ch fono ordinate per la uita delhomo

& tu sai che e cosi peroche lhai pro uato in te medesima. Dico dongs chio prouedo col multiplicar la pi cola quantita peroche estendo esta stata in questo spacio del tépo che te ho dito senza pane & uoltando essa lochio de la mente sua col lue de la fede a me disse cosi. Padre & signore mio & sposo eterno or tu me hai facte trare queste figliole de le case de padri loro perche esse pe riscano de fame: prouedi donque signoreala loro necessita. lo era colui che la faceua adimandare & piaceua mi de prouare la fede sua & lhumile sua oratione molto era a me piaceuole. Distessi donque la mia prouidentia in quello che co; lamente sua staua dinancia me & constrinsi per inspiratione una cre atura ne la sua mente che portasse cinque paneti. & manifestandoli io alei ne la sua mente disse uoltando si a le suore. Andate figliole mie& rispondete a la roda & tollete quel lo pane. & portandolo elli si posse no a mensa. & io li dei tanta uirtu lo spezare de lo pane che essa fece che tutte sene sationo a pieno & ta to ne leuono de fula menfa che pie namente una altra uolta uhebeno abundantamente ala necessita del corpo. Queste sono donque de le prouidentie chio uso chon li serui mei liquali sono poueri uolutaria mente & non pur uoluntariamen! te:ma per spirito per oche senza spi rituale intentione niente li ualereb

raf

cev

Co

21

72

Carl

tia (

fine

lor

re

ric

be.Si choe adiuene a li philosophi líqualí per amore che haueuano a la scientia & per uolunta de imparațla despresiauano le richeze & sa ceuansi poueri uoluntariamente. Cognoscendo naturalemente che la solicitudine de le mundãe riche/ za li haueua ad impazare di no lalsarli zonzere al termie suo de la scié tía elquale poneuano per uno loro fine dinanci a lochio del intellecto loro. Ma perche questa uirtu de la pouerta non era spirituale ne facta per gloría & laude del nome info pero non haueuano uita de gratia ne perfectione ma morte eternale.

De mali chi procedeno de tenize o defiderare difordinamente le richeze temporale, capitulo, cl.

pi

che

ndo

lie

tå

rtu

ede

epe

ique

era

re &

: fua

) era

Ue la

000

rà

a cre

lio

do

iest

quel

irru

fece

& ta

pie

eno

del

lele

rui

aria

en/ spi Varda donque chariffima figliola quanta uergogna ea li miseri homini amatori de le

richeze liquali non seguitano el co gnoscimento che li porzena la naz tura per acquistare el summo & ez terno bene. lo fano questi philoso phi liquali per amore de la scientia cognoscendo che le richeze lerano impedimento lexitauano uia: & questo manisesta che e cosi: pero che essi si doleno piu quando per

dono le richeze & la substantia tem porale che quando pdono me che son somma & eterna richeza. Vn de le tu raguardi bene ogni male nalce di questo disordinato deside rio & uolunta de la richeza.perho. che delli ne ense la superbia uolen do essere mazore ensene la iniusti tia in se & in altrui ensene la auari tia peroche per lapetito de la pecu nia non fi cura de robare el fratello suo ne di tollere quello de la sancta chiesa elquale e aquistato col ságue del uerbo unigenito mio figliolo ensene anco riuendaria dele carne del proximo suo & del tépo si coe sono li usurarii liquali come ladri uendono quello che non e suo.en sene golosita per li molti cibi &per disordinatamente prenderli: & en sene dishonesta peroche se non ha uesse che spendere spesse uolte no starebe in conversatione di tata mi seria Quanti homicidii nescono a to odio & quanto rancore uerso el suo proximo & quata crudelita & quanta infidelita uerso di me prosumendo de loro medesimi come se per loro uirtu lhauesseno aquista te non uedendo che per loro uirtu non le tengono nel aquistano ma scloper mia. & perdeno la speran. za di me sperando solo ne le loro ri cheze. Ma la speranza loro e uana. peroche non auedendose esse uer. gono a meno: peroche o essi le per deno in questa uita per mia dispe-

fatione & loro & utilità o essi le per dono col mezo de la morte:& allo ra cognoscono che erano uane & non stabile. Esse impoueriscono& amazono lanima & fanno lhomo crudele a se medesimo & li toleno la dignita del infinito & lo fanno fi nito cioe chel desiderio che debbe essere unito in me che son bene in finito la posto & unito per affecto damore in cosa finita. Vnde esso perde el gusto del sapore de la usra tu & lodore de la pouerta: & perde la segnoria de se facédosi servo de le richeze. Esso e insaciabile pero/ che ama cosa meno di se:perhoche tute le cose che sonno create sonno facte per lhomo aciochelesse el ser uisseno: & non perche esso sene sazia seruo & lhuomo e facto per me cioe perche serua a me che son suo fine. A quanti pericoli & a quante pene se metelhuomo per mare & per terra per aquistare le grande ri cheze & per tornare poi ne la citta sua & con delicie & con stati & no fi cura ne studia per aquistare le uir tu ne di sostinere un poco de pena per hauerle che sono la richeza de laníma. Esti hano anegato tuto el chuore & laffecto suo ne le richeze loquale cuore debbe seruire a me & con molti guadagni no liciti car cano la conscientia loro. Vedi don que a quanta miseria essi si dano & de que essi sonno facti serui non za de cosa ferma nestabile ma mutabi le peroche ozi sono richi & doma

ne poueri. Ora sono in allo & ora sono in abisso: ora sonno tenuti & hauuti in reuerentia dal mundo p la loro richeza & ora e facto beffe di loro hauedela pduta & corim/ pperio & co uergogna sono tracta ti & seza alcua copassioe: poche si fa ceuano amare & erano amatí p le richeze & non per uirtu che fosse i loro. Ma se fosseno stati amati & se hauesseno facti amare per le uirtu che fusseno state in loro non sareb be leuata la reuerentia nel amor:pche la substantia temporale fusse pi duta & non la richeza de le uirtu. O come e graue alloro a portar ne la conscientia questi pesi. E si graue che in questo camino de la peregri natione no possono correre ne pas sare per la porta strecta.nel sancto euangelio ue disse cosi la mia uerita che era piu impossibile ad intrare uno richo in uita che uno camel lo per una busa de aguchia. Questi son quelloro che con disordina to & miserabile affecto possedeno o desiderano le richeze. Peroche molti sonno quelli che son poueri si come io te dissi: & per affecto damore possedeno tuto el mondo co la loro uolunta se essi el potesseno hauere. Questi cotali non possono passare per la porta peroche essa e strecta & bassa. Vnde se non zetaz no e la soma a terra & non ristringono laftecto loro nel mundo & chinano el capo per huilita:non ze potrano passare: & non ze altra por

ogr desi

non

nop

lore

han

noc

ctio

no

22 d

doi

cola

100

rele

COL

qua

uen

uole

no.

[pi

tia

ta che li caduca a uita se non que sta. E pie la porta larga che li me na a i eterna damnatione & come cieni non pare che uedano la loro sina. Et in questa uita medesima gustano lara delinferno peroche in ogni modo riceueno pena. Vnde desiderano quello che non posso/ no hauere non hauendolo ne han no pena: & se essi perdono con do lore perdeno & con quella misura hanno el dolore che essi possedeua no chon amore & perdeno la dilectione del proximo & non si curano da aquistare alcua uirtu. O mar za del mondo non le cose del mon do in se medesime perhoche ogni cosa creai bona & perfecta ma mar zo e colui che con disordinato amo re le tene & cerca. Mai non potresti con lingua tua narrare filiola mia: quanti sono li mali che nescono & uengone & prouene tuto idi:& no. uoleno uedere ne cognoscere el da

De la excellentia de poueri per spirituale intentione & come christo ci maistra di questa pouerta etia dio con exempli: & de la prouiden tia de dio uerso di loro, cap, cli.



å

Puffe

m/ cha i fa

le

kfe

irta

reb

t.p

cpi

h.

fne

700

gri pal cto

ni

12

ael

ie-

che peri

110

no

10

13/

n.

20

or

Ti tochato alcuna cofa carissima filiola de coloro che possedeo o cer chano le richeze mon-

dane con disordinato amore acioche tu meglio cognosca el thesoro de la pouerta uoluntaria per spiris to. Chi el cognosce questo thesoro Li dilecti pouerelli serui mei:liqua li per potere passare questo camio & intrare per la portastrecta:hano zetato a terra el peso de le richeze: Ma alcuno lo zeta actualmente. & mentalmente & questi sono quelli che observano li consilii actualme te & mentalmente. & li altri cioe so no quelli che observano li consilii solo mentalmente: si spogliano laffecto de le richezecioe che non le possedeno con disordinato amore: ma con ordine & timore sancto. Vnde questo cotale ne e facto non possessima dispésatore a li poue ri. Questo e bono ma el primo ep fecto & e con piu fruto & con menoimpazo in elquale se uede piu re lucere la prouidentia mia actualmé te de laquale prouidentia comandando la uera pouerta, io ti compi ro di narrare. Luo duque & laltro hano chinato el capo facendosi pie co per uera humilita. Ma perche in uno altro luoco:si bene ti ricorda di questo secundo alchuna chosa ti parlaí pero ti diro hora solamente de questo primo. lo to monstrato & dito che ogni male & damno & pena in questa uita & nelaltra ense dalamore disordinato de le richeze. Ora ti dico per contrario che o/ gni bene piacere riposo & gete ése de la uera pouerta. Guarda pur la, specto de li ueri pouerlli co gra alle greza & iocudita stano. Mai non si

r iiii

contristano se no de losesa mia lag le tristitia no afflige. ma igrassa la nima. Vnde essi p la pouerta hao agstata la summa richeza: plassare la tenebre si trouão pfectissima luce:p lassare la trillitia dl modo pos fedono alegreza. & p li bti morta/ li trouano li imortali & riceueo ma xima cosolatioe. Le fadige & il sostinere e aloro uno refrigerio. Esti sono sempre cũ iustitia & in carita fraterna cum ogni creatura che ha in se rasone: & no sono desideratori de le creature & reluce in le la nirru de la factissima fede & de la uera sperăza. Doue arde el fuoco de la divia carita! In loro, pero che col lume de la fede che esti he i béoi me soma & eterna richeza:le ueo la speraza loro del modo da o gní uana rícheza&abrazono laspo sa d la uera pouerta co lebue sue & sai gle sono le sue ala pouerta! So no la uilta.el dispcio di se. & la uera humilita. Queste serueno & nu tricano laffecto de la pouerta ne la nima cum questa fede & speranza tuti infiamati de fuoco de carita saltauano & saltano li ueri scrui mei suora de le richeze & del pprio sen timento si coe sece el glorioso Ma theo apostolo elquale saltando del banco lasso le grade richeze & seq to la mia uerita elquale li insegno el modo & la regola de amare & se quitare questa pouerta. Et no ue la insegno solamete cum parole:ma cum exépio. Vnde dal principio

de la sua natiuita in fine lultimo de la uita fua per exempice infe gno questa doctrina. Estis fop uui questa sposa de la uera pour. ta cociosia cosa che esso susse sum ma richeza punione de la natura diuina po che esto e una cosa cum meco & io cum lui elgle sono eter na richeza. Et se tu el uoli uedere humiliato in gran pouerta riguar da dio esser facto homo uestito de la uilita de la humanita uostra. Et raguarda questo dolce & amoro / so uerbo nascere in una stalla elledo María i camino. & fu facto per mostrare a uui uiadati che uui douete semp renascere ne la stalla del cognoscimeto di uni done uni tro uarete nato p gratia me dentro ne lanima uostra. Tu eluedi stare in mezo de li animali in tata pouerta che Maria no ha cum che ricoprir lo. Ma essendo tépo di fredo cum lo fiato de li animali & cum lo fieno el riscaldaua. siche uedi che essendo esto foco de carita uolse sostenere fredo ne la humanita sua i tuta la uita soa metre che uisse nel mondo uolse sostenere cum li diz scipuli & senza li discipuli. V nde alcuna uolta per la fame Igranella uanoli discipuli le spige & mane giauano le granelle. & ne lultimo de la ulta sua nudo su spogliato & flgellato ala coloa: & in su el legno de la croce sta asetato & in tanta pouerta che la terra &il legno li ue ne a meno no hauendo loco doue

(UO)

gno

diqu

parti

inm

chez

dela

fua a

lone

lech

Star

Stat

CTOC

cato

uoh

la le

duto

&da

ta.B

la da

amo

dádo

cti

eter

fce

de

cio

la

ala

8

fle

pr

ut

ra

riposař el capo suo ma bisogno ch sopra la spalla sua riposasse el capo suo & come ebrio damore ui fa ba gno del sague suo aperto el corpo di quelto agnello elquale sta ogni parte uersa sangue. Et essedo esso in miseria dona a uni la gradericheza & stando lu el legno strecto de la croce esso spande la largeza fua ad ogni creatura chi ha in se ra sone gustado lamaritudine del se. le esso da a uni psectissima dolceza Stando in tristitia uida cosolatioe Stando conficto & chiauellato in croce ui disliga dal ligame del pec cato mortale. & essendosi facto ser uo ha facti uoi liberi & tractiui de la seruitu del dimonio.essendo ue duto ue ha ricomperati de sangue & dado a se morte ha dato a uni ui ta.Bene adunque ue ha dato regu la damore mostrandoui magiore amore che a mostrarui ue potesse dado la uita per uui che erauate fa cti inimici a lui & a me summo & eterno patre. Ma questo no cogno scelo ignorate homo elale me offe de et tato tiéne a uile cosi facto pre cio.esso adunque ha data la regu la de uera humilita humiliandosi ala oprobriosa morte de la croce. & haui data la regula d la uilita fu stenedo li oprobrii & li gradi rim properii. à haue data regula di po uerra.unde parla di lui la scriptura lamentadosi in sua persona. Le uolpe hano tana & li ucelli el nido & il figliolo de la uergine non ha

14

a

re

ar de Et

01

Te.

A

10.

del

TO

De

in

TIA

ir

m

ec lo a i de

112

n

no

10

ue

doue riposare el capo suo. Chi e cognosce questo cognoscelo colui che ha el lume de la sanctissima fe de:in cui troui questa fede:ne li po uerelli p spirito liquali hano presa p sposa la regina de la pouerta: po che hano getato da loro le richeze lequale dano tenebre de infidelita Questa regina ha el reame suo nel quale no e mai guera:ma femp ha pace & trăquillita.essa abuda în iu stitia:poche quella cosa che come. te iniustitia: c seperata da lei le mu ra de la cita sua sono sorte po che il fundameto no e facto sopra la terra ma fopra la uiua pietra xpo dol ce iclu unigenito mio figliolo. De tro de la cita li e luce senza tenebre poche la madre di quelta regina e labisso de la diuina carita. Lo ador nameto di questa cita e la pieta & la misericordia poche ne ha tracto el tyráno de la rícheza elquale usa ua crudelita. Li e una beniuoletia grandissima cû tuti li citadini cioe la dilectione del pximo. & li cancora la loga pseuerana & la prude tía peroche no gouerna la cita sua iprudenteméte:ma cũ molta puide tía & folicita guardía & polanima che piglia questa dolce regia de la pouertap sposa se sa signore de tu te queste richeze: & no puo esser si gnore di queste chi no sia de le eter ne. Guarda gia che lamore de lo apetito de le richeze non cadesse i quella anima peroche alora sarebe diuisa da quello bene & trouercbe

si suora de la cita i summa miseria ma se essa e liale & sidele di questa sposa sempre in eterno li dona la richeza fua: Chi uede tăta excellen tia:uede lanima in cui riluce el lume de la fede. Quella sposa ancora riceuete lo sposo suo di purita tollendo uia la richeza la quale el fa ceua imundo: & priualo de le cap tiue conversatione & dali le bone: Essa ne trae la marza de la negligé tia gietado fora la solicitudine del mondo & de le richeze trane lama ritudine & rimãe la dolceza taglia le spine & rimae la rosa: uota lo sto macho de lanima trahédone li hu mori corropti del desordeato amo re & falo legieri & poi chesTo e uo do lo empio io del cibo de le uirtu lequale dano gradissima suauita. Essa lí da el seruo de lodio & delo amore acío che purificano & ador nino el luoco suo: poche lodio del uitio & d la propria sensualita spa za & purifica lanima: & lo amore dle uirtu ladorna & trãe ogni du bitatione priuadola del timore ser uile & dádolí sicurta cũ tímore san cto.unde tute le uirtu. tute le gratie tuti li piaceri & tuti li dilecti chi sa desiderare troua lanima che piglia p sposa la regina de la pouerta. Essa non teme briga poche non e chi le facia guerra, no teme ne fa me ne caristia poche la sede sua ue de i me suo creatore unde procede ogni richeza & puidentia poche le pre li pasco & li nutrico. Et trouasi

mai uno vero mio servo sposo de la pouerta che perisse di same!No mai. Bene sono trouati di fili che sono abundati ne le grande loro richeze à confidendosi ne le loro richeze & non in me:po periuao. Ma a questí non manco mai pche no mácono i speranza&pero liop ueduto come benigno & gratiolo padre. O cum quanta alegreza & largeza sono uenuti a me hauedo cognossuto col lume de la fede che dal principio infino a lultimo del mondo ha usato ogni cosa la prouidentia mia spiritualmete & tem poralmete coe dicto e li fo io bene sostenere si coe io ti dissi p farli cre scere i sede & in speráza & premu nerarli de leloro fadighe: ma non li máco mai i alcuna cosa che li biz fogni. Costoro in tuto hano puato labillo de la mia puidentia gultan do el lacte de la diuina dolceza: Et po no temeno lamaritudine de la morte ma cũ anxietato desiderio correno come morti al pprio senti mento suo & ale richeze abraciati cum la sposa de la uera pouerta & correno come iamorati & uiui ne la uolunta mia a sostene fredo nue dita & caldo fame sete stratii & uil lăie & ala morte cum desiderio de dare la uita p amore de la uita cioe dime che sono loro uita & il sague pamore del sangue. Riguarda li apostoli pouerelli & li altri gloriosi martiri pietro. Paulo: Stephano Lauretio elquale no pareua ch stef

se so

grad

in di

Rolat

a mar

picolo & le p

rosse.

colqu

uera

dop

& pre

ailli

pron

obed

cheli

te& 1

Oue

sider

pacie

digai

loro f

te lao

nola

háo

tolle

cula

tura

loai

le.a

(foi

led

å

se sopra el fuoco ma sopra fiori di gradissimo dilecto. Et quasi stado in dilecto col tyranno diceua: que sto lato e coto uoltalo & comecialo a mangiare. Col fuoco aduqu gra/ de de la diuia carita asmortaua el picolo nel settméto de lanima sua: & le pietre a stephano le pareuano rosse. Chi ne era casone! lo amore col quale haueua preso p sposa la uera pouerta hauedo lassato el mo do p gloria & laude dl nome mio & presala p sposa col lume de la sa Ctissima sed cũ ferma spanza & cũ prompta obediétia essendosi facti obedien a comádaméti & a cosilii che li die la mia uerita actualmen te & mentalmente come dicto e. Questi cotali hano la morte in desiderio & la uita i dispiacere & ad i pacientía no p fugire affano ne fa diga ma p cogiugersi i me che son loro fine. & pch no teméo la morte lagle naturalmente teme lhomo no la teméo pche la sposa lagle essi hão bla de la pouerta li ha fci ficuri tollendoli lamore de le richeze.uñ cũ la uirtu hão coculcato lamor na turale & haoriceuuto allo lue & al lo amore divio che e sopra natura le. & coe potra lhomo che e in que Ro stato dolersi de la morte sua lag le desidera di lassare la uita:li e pea a portarla qui la uede tato plugare: & coe si potra dolere di lassare le ri cheze del modo che ha dispregiate cũ táto defiderio: no e questo pũ to grade facto po chi no ama no fi

de lo

oro oro ido, che opo ofo de de de de

tem

ene

cre

mu

on

biz

210

an Et

12

rio nti

कर्ष के तर मार्थ

de de ue ili o io ef

dole & anco si dilecta qui lassa la co sa ch odia sich adugs da glungs lato tuti uolti troui i loro pfecta pace gete & ogni bñ. & ne li miseri che possedéo le richeze cu tato desorde nato amor no troui altro ch sumo male & itollerabile pene be ch alas pecto di fuora paresse el contrario ma i uerita e pur cosi. & chi no ha uerebe judicato ch lazaro pouero fossessato i suma misia: & il richo danato i grade alegreza & ripofo. & no diméo no era ne su cosi poch sustieua magiore pea allo richo cu le sue richeze che lazaro pouerello cruciato d'lepra, pche i lui era uiua uolūta:un pcede ogni pea & ilaza ro era morta & era uiua i me & po ne la pea haueua refrigerio & coso latiõe, essendo scaciato da li hoi & maximamete dal richo dánato no forbito ne gouernato da loro io p uedeua ch laiale ch no ha rasone le chasse le piaghe sue. & ne lultio de la loro uita arder col lue de la fede lazaro a uíta eterna & il richo nelo iferno. Siche adung li richistano i tristitia & li dolci mei pouerelli i alegreza. Iomeli tengo al pecto mio dádoli dl lacte de le molte co folatõe & pch tuto lassono tuto mi possedéo. Lo spo sco si fa bailia de lania & deli corpicelli foi i qlungs stato se siano. & pli animali alcua uolta ti fo puedere i diuersi mõi se codo ch hao bisogno. & ali ifermi solitarii faro uscir laltro solitario d la cella p adarlo a soueirlo. & tu sai chi multe uolte ta duice chio ti tras

si de la cella p satisfare ala necessita de le pouerelle che haueuano bisogno & alcuna uolta te la feci puare in te questa medesima puidentia fa cendoti souenire ala tua necessita: & quado mancaua la creatura non máchana io tuo creatore i ogni mo do aduq li puedo. Et unde ue che lhomo stádo ne le richeze & i tanta cura del corpo suo & co molti páni sepre stara isermo. & poi dispregià do & abracíado la pouerta p amos re di me & il uestimeto tenera solo pricoprire el corpo suo. & diuetera forte & sano & niuna cosa parera che li sia nociua cha gllo corpo no pare che li facia dano piu fredo ne caldo ne groffi cibi! Vnde dico uiene questo! Dalla mia prouiden tia peroche per me tolsi ad hauere cura di lui:perche tutto se lasso. Az dung uedi dilectissima figliola in quanto riposo & dilecto stano que sti dilecti mei pouerelli.

Repetione in summe de la fidicta diuina puidetia, capitulo, clii. Ora te ho narrato filio

h la mia carissima alcuna picola particella de la puidetia mia in ogni cre atura & in ogni mainera di gete come dicto e:mostradoti che dal pricipio che io creai el mondo primo & el secundo modo cioe la mia cre atura dandoli lo esfere ala imagine & similitudie mia infine a lultimo to ho usato & so con prouidentia p

pcurare la salute uostra peroche so uoglio la uostra sanctificatione & ogní cola data a uni che habí lo essere ui do per questo sine. Questo non uedenoli iniqui homini del mondo peroche sanno tolto el lue & dictote ho che non cognosceno & si scandalizano in me. No dime no io co pacietia li porto aspetadoli in fine a lultimo procurado fempre ali loro bisogni si coe io ti dissi cioe cosi a loro che sono peccatori come a justi in queste cose temporale & ne le spirituale. Anco te ho contata la imperfectioe de le richeze & una aspreza de la miseria ne laquale co ducono colui che le possiede co di sordenato affecto. Et ho si dicto de la excellétia de la pouerta & de la ri cheza che essa da ne lanima che la elege per sua sposa essendo essa aco pagnata co la sorella de la uilita de laquale uilita insieme co la obedie tia ti narraro. Anco te ho mostrato quanto esta e piaccuole a me & co me io la tengo cara & come io la p uedo con la prouidentia mia. Ettu to questo ho dicto a commendatio ne di questa virtu & de la sanctissi ma fede con laquale giunse lanima a quelto perfectissimo stato & ex/ cellentissimo per farti crescere in se de & în speranza & perche batti a la porta de la mia misericordia: Et tieni chon fede uiua che il deside! rio tuo & delli serui mei io ladepiro con lo molto fostenere infino ala morte, ma confortati & exultati

in

100

alp

letu

ued

ture

pres

ring

plic

pitu

tern

loal

bile

nel

rad

per

000

diui

& et

fuo

leza

ta:0

refi

tim

lat

tut

no

ch

ha

in me peroche io son tuo deseditore & confolatore. hora ho fatisfacto al parlare de la prouidentia de la qle tu me pregalti dicedo che io pro uedesse ala necessita de le mie creature. Et ha ueduto che io no lon des pregiator de li sci & ueri defiderii.

Come quella anima laudado& ringratiado dio e la pga che esso li pli de la uirtu de la obedientia.ca-

pitulo.cliii.

ref.

Ho

de

lie

Eno

ime

doli

ipre

cioe

ome

1 & &

**Itala** 

UDA

eco

odi

ode

lari

ela

acó de dié

ato

co

ap

ino illi

ma

x/ le

ia Er

101

10

Com Llora quella anima coe ll ebria & iamorata de la uera & sancta pouerta dilatata ne la summa e-

terna grandeza & transformata ne lo abisso de la summa & inextimabile prouidentia in tanto che stado nel uassello del corpo si uedeua sora del corpo per la obumbracióe & per lo rapire che facto haucua el fo co de lo intellecto suo sixo ne la diuina maiesta dicendo al summo & eterno padre. O padre eterno o suoco abisso de carita:o eterna bel leza:o eterna sapientia:o eterna bo ta:o eterna clementia:o speranza o refugio de peccatori: o largeza inex timabile:0 eterno & infinito bene: pazo damore: & hai tu bisogno de la tua creatura! si pare a me peroch tu tieni modi chome se senza lei tu non potessi uiuere: conciosiachosa che tu sia uita da laquale ogni cosa ha uita & senza te muna chosa uiue perche adunque sei chosi impazito (ei impazito perche tu te inamora/ sti de la tua factura & piacestiti & de kectassiti in te medesimo di lei. Et come ebrio de la sua salute tu la uai cercando & essa te suge. Essa se diz longa da te & tu te aproximi a lei. piu presso no poteui uenire che ue stirti de la sua humáita. Et che adu que diro! faro chome troglio & di ro.A.A a peroche no fo che fo ch me dire aliro peroche la lingua finita no puo exprimere laffecto de lanima laquale infinitamente desi derate.parmi adunque che io pos sa dire la parola di paulo quado dis se. Ne lingua puo parlare ne orecz chie udire ne ochio uedere ne cuo re pensare quello che io uidi.& ch uedesti! uidi archana dei. & io che dico: dico che io non li ho agiunta con quelli sentimenti grossi:ma tăto te dico che hai gustato & ueduto anima mia! Lo abisso de la summa & eterna prouidentia.hora rendo gratie a te summo & eterno padre de la smisurata tua bonta monstrata a me miserabile & indegna de o gni gratia. Ma perche io uedo che tu sei adempitore de li sancti desi, derii perche la tua uerita non puo metire & perche io desidero ch ho ra un pocho me parli di la uirtu de la obedientia doue e la excellentia sua si come tu padre eterno mi pro metelti che mi narrarelti. & acioche io de essa uirtu me inamori & mai non mi parta da la obedientia tua ti prego che ti piacia per la tua infinita bonta di dirmi de la perfectio ne & doue io la posso trouare à gle

e la casone chi me la tolle & chi me la da & quale e il segno che io lhabie & chio non lhabie.

Qui comencia il tractato de la obedientia & prima doue fi troua & che e quello che ce la tole & qua le e il fegno che lhomo habia & chi e fua compagnia & da chi e nutri-

cata. Capitulo cliiii



Llora el fummo & eter no padi pietofo uolto lochio de la misericor dia & d la clemetia sua O carissima

ucrso di lei & diceua O carissima figliola mia el fancto defiderio & le juste petitione debene essere ex audite. Et po in summa uerita ade piro la uerita mia satisfacedo ala p missa chio ti seci & al diiderio tuo Vnde se tu mi dimandi doue troui la obedientia & quale e la casoe che te la tole. & quale e il fegnoche tu lhabi o no:io ti rispondo che tu la troui compitamete nel dolce & amoroso ucrbo unigenito mio figliolo. Et fu tato propta in lui que Ita uirtu che per compirla corfe ala oprobriosa morte de la croce. Chi te la tolle! Riguarda nel primo ho & uederai la casone ch tolle la obe dientia imposta a lui padre primo. La superbia che escite & che fu pr ducta da lo amore pprio & dal pia cimeto de la compagnia sua. Que sta su quella casone che li tolse la p fectione dela obedientia. Vude li tolse anco la uita de la gratia & deteli la morte de la innocetia & cas,

cho in imunditia & in summa mi seria. Et no tato estima ce incorle tuta lhumana generatione fi come io ti dissi. El segno che tu habi que sta uirtu e la paciéria: & no hanedo la tídimostra che tu no lhai. Vñ co tandott di questa uirtu trouerai chi e cosi. Ma intendi che in dui modi se observa obedietia & lua e piu pfecta che laltra Et non sono po se perate:ma cogiute si come io ti dif si de li comandamenti & de li con filii cioe che luno e buono & perz fecto & laltro e perfectiffimo: & ni uno e che polla giugere a uita eter na se non lo obediente po che sen za la obedientia niuno e che posta intrare po che la fu deschiauata cu la chiaue de la obedientia & cu la disobedieria de adam si serro. Vn de essendo io poi constructo da la mia infinita bonta & uededo che lhomo elquale io tanto amaua no tornaua a me fine suo: tossi le chia ue de la obedictia & messile in ma no di dolce & amoroso uerbo mia uerita. & esso come portinaro dis chiauo questa porta del cielo. & le za quella chiaue & senza cilo portinaro mía uerita niuno ce puo an. dare. & pero disse nel sancto euan gelio che nessuno poteua uenire a. me padre se non plui, esso ui lasso. questa dolce chiaue de la obedien tia quando ritorno a me exaltando incielo & leuandosi da la conuersatione de li homeni per la asse sione. Vnde si coetu sai esso la la:

loci

che

cell

mai

ced

tot

nel

noi

de

de

det

uin

coll

VI

cti

tal

וניש

per

cie

rio

ob

69

le

ta

all

so al uicario suo interra a cui uui fiere tuti obligati de obedire sino ala morte & chi e fuora de la obedientia sua sta in stato de adam p damnatione: si come in uno altro loco io te disti. Ma io uoglio hora che tu ueda & cognosca questa ex cellentissima uirtu nel humile & i macolato agnello: & unde essa pro cedeua.unde adunquene che tan to su obediente quello uerbo. Ve ne da lamore che esso hebe alo ho nore mio & ala salute uostra. Vn de procedete lo amore. Dal lume de la chiara uisione: cũ la quale ue/ deua lanima sua chiaramente la di uina essentia de la trinita eterna & cosi sempre uedeua me dio eterno Vnde queste uisione adopaua pfe Aillimamente in lui quella fideli/ ta laquale prectamente adopera in uni el lume de la sanctissima sede pero che fu fidele a me fuo padre eterno & pero corfe col lume glorioso come iamorato p la uía dela obedietia. Et la more no e solo: ma e acopagnato de tute le vere & rea le uirtu po che tute le uirtu hão ui ta dalo amore de la carita ben che altramète fusseno le uirtu in lui & altramète in uui. Ma tra le altre ha la pacientia laquale e in la medolla fua & e uno segnio demostratiuo che esta fa ne lanima p cognoscere feessa ein gratia & amain uerita ono. & pola madre dela caritali ha data p forella la uirtu de la obe dientia & le ha cosi cogiute isieme che mai no se pde luna senza laltra

nie

ido ido idi

10,

oiu ofe

वा

100

ET!

nj

ien En

ila Vn

2 12

te

úa

ma pia

dis

100

20

an

64

To

ta

11

n' le

unde o tu le hai tute due:o tu non ne hai alcua. Questa uirtu ha una nutrice che la nutrica cioe la uera humilita. V nde táto e obediente quato humile & tato e humile qua to obidiéte. Questa humilita e bai lia & nutrice de la carita: & pero di lacte suo medesimo notrica la uirtu de la obedictia el uestimeto suo che questa nutrice li da:si e lauilire si medesimo & uestirse de li opro brii dilpiacere a se medesmo & piacerea me. Incui el troui que sto Inchristo dolce iesu unigeni. to mio figliolo. & chi se suili piu di lui esso le facio de oprobrii de schernt& de uillante & despiage a se cioe i la uita corporale p piacere a me.& chi fu piu paciete di lui ch non fu udito el crido suo p niuna murmuratiõe:ma cũ pacientia ab raciado le iniurie come iamorato copite la obedictia mia ipolta a lui da me suo pre eterno: Aduqui lui latrouarete copitaméte.esso ui las so la regula a ofta doctria & pria la servoise & essa ui da uita: po ch es sa'e uia dricta & esso e la uita. & dis se esso che era uia uerita & uita & chi ua pessa ua pla luce & colui ch ua p la luce non puo offendere ne estere offeso che no se aucda poch ha tolto da se la tenebre d lo amor pprio un cadeua ne la disobedien tia poche come io ti dissi la compa gna unde procedeua lobedietia e huilita. & cosi te dissi & dico ch la disobedictia ch' uene da la supbia lagle esce da lamor pprio di se pri

uandosi de lhumilita: essa e sorella che e data da lamor proprio ala di sobedientia: & la impatientia la su perbia la nutrica & cu teneb re de i fidelita corre per la uia tenebrofa che li da morte eternale. Tuti adu qui couiene legere in questo gloriolo libro doue uni trouar scripta questa & ogni altra uirtu.

Come la obedientia e una chia ue da diserare il cielo:& come debe hauer el funicello & debesi por tare ala cintura & de le excellentie

foe. Capitulo.cly.



Oi che io to moltrato doue troui quelta obe dientia & unde ella ue ne & chi e sua copagna

& da cui e nurricata: te parlaro ho 1 ra de li obedienti generale & parti culare: cioe di quela de li comanda menti & di quella de cossilii. Tuta adung la fede uostra e fundata so pra la obediétia: peroche ne la obe diétia mostrate de cére fideli. Poi ui sono li comandamenti de la lege a tuti generalmete de la mia uerita. & il pricipale si e de amar me sopra ogni cosa: & il proximo coe uui medesimi: & sono si ligati que sti insieme cu li altri che non si puo observare luno che tuti non si obseruino: ne lassare uno che tuti no si lassino. Chi observa questo obz servatuti li altri. & e fidele a me & al proximo suo. Ama me & sta ne la dileccione de la mia creatura. Et pero e obediente & fassi subdito a

li comandamenti de la leze. Et tale creatura per me cum huilita & pacientia porta ogni fadiga & detractione del proximo. Questa obe dientia su & e di tanta excellentia che tuti ne contraeste la gratia:si co me p la disobedietia turi haucuate tracta la morte.non basterebe se es sa fusse stata solo nel uerbo: & hora non la usassi uni. Et gia te dissi che essa era una chiaue laquale dischia uo el cielo: laquale chíaue puose el uerbo ne le mane del uicario suo. Et quelto uicario suo la pone i ma ne de ogniuno che ha riceuuto el sacto baptismo: nel quale esso pro mette de renuntiare al demoio & al mondo ale pompe & delicie sue & promettendo de obedire riceue re la chiaue de lobedientia. Si che adungs ogniuno lha in particula/ re:& e la medefima chiaue del ucr bo. & se lhomo no ua col lume de la fede & cû la mane de lo amore a dischiarare cu questa chiaue la por ta del cielo:gia mai dentro non en trera non obstante che essa sia aper taper lo uerbo peroche io ui creai senza uui & non mene pregaste mai:po che io ue amai prima che uui fuste:ma no pero ui saluero se/ za uui. Adungs ui couiene portar la chiaue i mae & couiene andare & non sedere. Andare dico per la doctrina de la mia uerita & no se dere cioe ponedo lo affecto suo in cosa finita. fi come fanoli homeni pazi liquali segtano lhomo uechio

tia!

(up

pri

nito

chi

fico

trai

ad

fabi

710

(10

fall

trio

desi

ciec

poi

lob

ciar

tia la

did

list

ab

tád

cati

chi

tel

113

uic

efo

CO

cioe el prio padre loro adá: facedo allo che ello fece che geto la chiaue de la obedictia nel loco de la imudi tia schiazădola colo martello de la supbia: & aruginilla co lo amore p prio. Et po uéne poi el uerbo ûigenito mio figliolo & portossi questa chiaue de la obediétia i mae:&purl ficola nel fuoco de la diuia carita:& trassela del ságo lauádola col ságue & drizolla col cortello de la iustitia fabricado le iniquita uostre i sulacu zie del corpo suo unde esso la raco cio fi pfectamte: ch táto gto lho gua stasse la chiaue sua p lo libero arbitrio:mediate la gra mia co que medesimistrumeti la puo recociare.o ciecho duqua sopra cieco huo che poi che tu hai guastata la chiaue de lobedictia tu aco no ti curi de racociarla. & credi tu che essa disobedie tia lagle serro el cielo te lo apra: Cre di che la supbia che ne cascho li sa/ lischa! Credi col uestiméto straciato & bruto andare ale noze!credi sen tado & ligadoti nel ligame del peccato mortale potere andare o senza chiaue potere aprire la porta! Non te lo imagiare de potere poche igaz nata sarebe la tua imagiatioe.te couiene essere aduco desligato. & po esci del peccato mortale p la sancta cofessioe & cotrictioe & satisfactio ne: & co pponimeto de no offedere piu: Et alora geterai a terra el bru to & laido uestimeto: & correrai col uestimeto nuptiale; & col lue & co. la chiaue de lobedieda i mane a de

Da

tra-

obe

mig

fico

Uate

leef

lora

iche

ichia

seed

luo,

im

HOE

pro

ioa

elue

ceue

iche

1/2/

uct

de

rea

por

nen

apel

real

o sel

yrtaf

lare

erla

iose

oth

ieni

hio

schiauare la porta. Liga osta chiaue col cordozello de la uilita & dispia cimeto di te & del modo. & atacala al piacere di me tuo creator del gle debi fare uno cigulo & cigerti acio che tu no la pda. Ma sappi figliola mia che multi sono glli che hano fi sa osta chiaue de la obedictia poch hano ueduto col lue de la fede che i altro mo n possono capar da la eter na dănatiõe:ma tengola î mãe feza el cingulo cinto & senza la correzo la dintorno cioe che no si uestino p fectamete del piacere di me ma an cora piacino a loro medsimi: & no hano posto el cordonzello de la uili ta no desiderado de esfere tenuti ui lí:ma piu tosto si dilectão de la laude de li huomini. Et pero questi co tali sono apti a pdere la chiaue pur che li soprabundi un pocho di fati ga o de tribulatioe metale o corpo rale che se sia le non sanno bene cu ra alentado la mane del sancto desi derio spesse uolte la perderebbeno elquale pdere e uno smarire perho che uoledola ritrouare possono me tre che uiueno: & no uolendo no la ritrouano mai. & chi la manifestara che lhabino smarita!la impacientia peroche la pacientia era unita chon la obedientia unde non essedo pa ciète si dimostra che lobedientia no e ne lanima. O quato e dolce & glo riosa uirtu ne la quale tutte le altre sono uirtu perche essa e coceputa& parturita da la carita & i lei e funda ta la pietra d la sactissima fede, essa

euna regina lagle de cui esta e spo sa no sente nessuno male:ma lei ne fête pace & quiete. Vnde le onde del mare tempestoso no li possono nocere: cioe che offedano p alcuna tepesta la medola de lanima sua.un de nel tepo de la iiuria no sente lo dio poche uole obedire chel sa che li e comadameto che pdoni. & non ha peache lo apetito suo no sia pieno pche la obedietia lo ha facto or diare a desiderare solamete me ela le posso & uoglio adempire si desi derii soi: & hallo spoliato de le mű dane richeze. Et cosi in tutte le cose lequale sarebeno tropo longe a nar rare troua pace & quiete hauedo q sta regina de lobedieria presa p spo sa laquale io te ho posta coe chiaue O obediétia che nauighi senza faz diga:& senza picolo giungi a porto de falute tu te coformi col uerbo unigenito mio figliolo: poche tu sal ti nela nauicella de la făctissima cro ce offerendotí a sostenere p non tra pallare lobedictia del uerbo: & po no uscire de la doctrina sua. Tu te ne fai una mensa doue tu mangi el cibo de lanime stado ne la dilectio ne del proximo. Tu se unta de ue/ ra humilita & perho non desideri le cose del proximo fuora de la uo lunta mia: Tu se drita & senza alcu na tortura poche fai el cuor drito& non ficto amando liberamente & non fictiuamente la mia creatura. Tu se uno aurora: phoche menite co la luce de la diuina gratia. Tu se

uno sole che scaldi:poche no sei leza el calore de la carita. Tu fai ger, miare la terra: cioe che li îstrumenti de lanima & del corpo tuti produ conofructo che da uita in se & ne lo pxio suo tu se tutta serena de for teza tu sei grade co longa pseuera/ tia & si grade che tieni dal cielo ala terra:poche co essa se desidera el cie lo.tu sei una margarita nascosta & no cognosciuta calcata dal modo: & auiledo te medesima exaltile to pie creatur.e si grad' la tua signoria che niuno e che ti possa signoregia re poche tu sei uscita de la mortale seruitu de la ppria sensualita: lagle ti toleua la dignita tua. & perho hai morto questo inimico co lodio & con lo dispiacimeto del pprio pia/ cere & hai rihauuta la tua liberta.

bre

Sico

tren

con

ben

120

con

elle

han

100

pec

(et

ue

ha

cio

col

(OI

tal

to:

mo

bia

be

be

de

Qui infiememente se parla dela miseria de li inobedienti & de la ex cellentia de li obedienti. capitulo.clvi.



Igliola mia cariffima tu to questo che io te ho di cto ha facto la bonta & la prouidentia mia pe-

roche prouedi chi il uerbo racocias se la chiaue di questa obedientia co me dicto e:ma li huomini del mon do priuati de ogni uirtu sano tutto el cotrario di allo che io te ho dicto ho ra:peroche essi come aniali ssre nati perche non hanno el freno de la obedientia & correno uano di male i pegio d' peccato i peccato de

miseria i miseria de tenebre i tenez bre & de morte in morte:tanto che si conducono in su la fossa de la extremita de la morte col uerme de la conscientia che sempre li rode. Et benche ancora possono ripigliare la obedientia di uolere obedire alli comandamenti de la lege hauedo el tempo & dolédosi di quello che hano disobedito:nodimeno e mol to duro p la longa consuetudie del peccato. Et pero non sia alcuo che se ne fidi idugiado a pigliar la chia ue de la obedientia ne lultima extremita de la morte: beche ogniño possa & deba sperare ifino che esso ha el tempo:ma non se debe sidare cioe che per questo pigli indugia a corregere la uita sua ma chi ne e ca sone di tato loro male & de tata ceci ta che no cognoscono questo theso ro!Enne casone la nuuola de lo amore pprio con la miserabile supbia per laquale sono partiti da la o bedientia & sono caduti ne la diso bedientia. & non essendo obedien ti non sono pacienti come dicto e: & pero ne la impacientia sostengo no miserabile pene. esta li ha tracti dela uia dela uerita & menali per la uia de la busia: facendosi serui & amici de li demonii. Vnde se non se corregeno uano insieme con loro signori demonii & co la loro di sobedietia alo eterno suplicio si come li dilecti figlioli observatori de la lege & obedienti godeno & exul tano & ne la eterna mía uisione co

le.

indi da ne for rala

cie &

do:

: 10

oria

gia tale iğle hai

12/

13

X

Itu

di

&

ie ial

03

n

的的世紀出

lo imaculato & humile agnello factore adempitore & doatore de la lege & observandola in questa uita hano gustata la pace & poi ne la beata uita riceueno perfectissima pace doue e pace senza alcuna guer ra & ogni bene senza alcuno male ficurta senza alcuno timore:richeza senza pouerta. sacieta senza fastidio fame senza pena: luce seza tenebre: & uno summo bene infinito & no finito & uno bene participato con tutti li ueri gustatori: Chi la meslo i tanto benefel sangue de lo agnello ne la uirtu delquale sangue la chiaue de la obedientia perdette la rugi ne acioche con essa potesse dischia, uare la porta:siche adunque lobedientia in uirtu del sangue te la dis schiauata. O pazi adunque & mat ti non tardate piu auscire del fango dele imunditie chel pare che uui fa ciate come el porco che se in uolta nel fango chosi uui nel fango de la carnalita. Lassate le iniusticie li homicidii lodio el rácore le detractione le murmuratione & li iudicii fal si & la crudelita che usate uerso del proximo uostro & li robamenti & li tradimenti col disordinato piace re & dilecti del mondo. tagliate lo corno de la superbia colgle tagliate spégierete lodio co hauete nel core uerso de chi ue sa iluria: misurate le isurie che facete a me & al pxio ufo co qlle che sono facte a uui & troue retech a rispecto di alle che e facte a me & a loro le ure sono niete.uui

s ii

uedete bene che stando nel odio uui fate iniuria a me.po che trapal sate el comandamento mío & fate iniuria a uui priuadoui de la dile ctione de la carita po che gia ue sta to comadato che uni amiate me so pra ognicola & il pximo cõe uui medesimi. Et non ui su messa glo sa a lcuna cioe che ue susse dicto se esso ui fa iniuria no lo amate poch fu dato a uni da la mia uerita elgle cũ schieteza lo obseruo & sece. Cũ questa schieteza el douete obserua reuui & se no lo obfuate fate dão a uui &iniuria a lanima uostra pri uadola de la uita de la gratia. Tollete adugs tollete le chiaue d la obe diétia col lue de la fede & no anda te piu cũ táta cecita ne fredo:ma cũ fuoco damore tenete questa obedi entia acio che insiememete cu li ob feruatori de la lege gultiate uita eterna.

Di quelli liquali poneno tanto amore ala obedietia che non sono contenti de la gnale de comadamé ti ma pigliano la obedietia parti/

llectissima figliola mia

eulare. Capitulo. clyii.

sono alcuni che tato cre scera i loro el dolce & amorolo fuoco damore uerso asta obediena & p che e suo co damore non e senza odio de la ppria sensualita: crescedo el fuoco cresce lodio:un p odio & pamore no si chiameno cotenti ala obedie tia generale de li comadamenti de la lege aliquali coe dicto e tuti fier te tenuti de obedire se uolete haue re lauita. & se no hauerete la morte:ma pigliano la particulare cioe la obedietia che ua drieto ala gran de pfectione. Vnde si fano obseruatori de cossilii actualmete & me talmente & uoltansi questi cotali p odio diloro & p amazare in tuto la loro uolunta legansi piu curti & po essi si legano al giouo de la obe dientia ne la scă religiõe ad alcuna crea tura sotometedo la lor uolúta in essa p andare piu expediti a dis chiauare el cielo & quelti sono alli de liquali io ti dissi che elegeujo la obedietia psectissima. Hora te ho de de la generale obedientia: ma pche io so che la tua uolunta e che io parli de la obedictia piu par ticulare psectissima pero ti narre/ ro hora di quelta secuda laquale n si parte pero da la prima: ma e piu pfecta:po che gia io ti dissi ch esse erano congiste insieme p si sacto modoche seperare no si possono. Et hoti dicto unde pcede & doue si troua la obedietia generale:& q le e quella cosa che ue la tolle. Hora adunce te diro de la particulare no trahédoti di alto principio.

808

112

dic

int

tial

lue

09

m3

gui

120

81

(ua

m

po

10

eli

lita

gu

&

an

di

12.

10

m

Per chimodo se ujene de la obe dientia generale ala particulare:& de la excellentía de la religione.ca

pitulo, clyiii.

Anima adungs che cu amore ha plo el giouo de la obedieua & de li

comandamétisequitado la doctri na de la mia uerita p lo modo che dicto te ho: dico che exercitandosi in uirtu in questa generale obedie tia uegnira ala secuda cum quello lue medesmo che uiene ala prima po che cum lo lume dela sanctissi ma fede hauera cognossiuto nel sa gue del humil agnello la mia ueri ta & lo amore ieffabile che io lhio: & hauera cognossiuta la fragilita sua unde uedera che no rispode a me cũ qlla pfectione che debe. Et po ua cercado cu questo lue in ch loco & in che mo possa rendermi el debito & coculcare la ppria fragi lita & amazare la uoluta sua. Et raguardando ha trouato el loco col lue de la fede cioe la sacta religioe laquale e facta da lo spirito sancto & posta coe nauicella p riceuere le anime che uoleno corere a qîta pfe ctione & coducerle a porto de salu te. El patrone di questa nauicella e lo spo sco elquale in se non manca mai p difecto di alcuno subdito & religioso che trapassi lordine suo. Vnde no puo offender questa na uicella ma offende si medesimo.& e uero che p difecto di colui che te nesse el timõe la fa andare a onde. Questi sono li catiui & miserabili pattori & plati posti dal patroe di q sta nauicella:ma essa in se medesima e di tanto dilecto che la lingua tua no lo potrebe narrar, dico adu che questa aia poi che ha cressiu to el fuoco del desiderio & essedo

alle

107.

tioe

tan

ler-

mé

lip

uto

ti &

obe

una dita

adil

راؤا

110

da:

Me

par re/

'n

riu :Te

cto

10.

頃

re

30

cum odio sancto di se hauedo tro uato el loco cum lo lume de la fede ue entra dréto morta se e uero obe diente cioe che perfectaméte habi observata la obedieria generale.& se esso ue entra iperfecto no e pero che possa giungere ala perfectioe: ancoli giunge uoledo exercitare i se la virtu de la obedictia pero che la magiore parte di quelli che uen trano lono iperfecti. Vnde chi ue entra cum perfectione chi ue entra per fanciulleza: chi ue entra per tie more chi per pena & chi per lofen ghe,& pero ogni cosa sta poi in ex ercitar y ne la uirtu & in perseuera re in fino ala morte: pero che per lo entrare niuno iudicio si puo po nere ma solo per la perseuerantia: peroche molti sono paruti che siano andati perfecti che hão poi uol tato el capo adrieto o sono stati ne lordine cum molta imperfectione siche adung el modo & lacto cum che entrano ne la nauicella liquali son tuti ordinati da me chiamado li i diuersi moi ñ si possono iudica re ma solo laffecto di colui ch li per seuera cú uera obedientia. Questa nauicella e richa pero che no biso gna al subdito che habi pesiero alcuno di allo chi li bisogna ne spual mête ne etiadio teporalmete peroche se esso e uero obediete & obf, uatore de lordine li epueduto dal patrõe del spo sco:si cõe tu saí che io te disti qui io ti parlai d la puide tia mia che li fui mei se erão poue/ f iii

ti non erano mendici. Così aduga sono costoro poche trouano la lo/ ro necessita. Bene la puano quelli che sono observatori de lordine. Vnde uediche ne litepich li ordi ni si regeuano in siore di uirtu cu uera pouerta & cũ carita fraterna no li uene mai a meno la substatia teporale:ma haueuane piu che no richiedeua lo loro bisogno: Ma p che in essice entrata poi la puza de lo amore pprio i uiuere in parti culare măcata lobedietia li uiene a meno la substătia teporale & quan to piu ne possedono in magior ne cessita si trouano. Vnde susta cosa e che in fine ale cose minime puino ch fructo li da la disobedientia po che se susseno obedieti obserua rebeno el loco de la pieta & no tro uarebeno pprio & no uiuerebeno i particulare. Trouerai anco le richeze de le sancte ordinatõe poste cũ táto ordine & cũ táto lume da co loro che erão facti tepio de spo san cto. Raguarda benedecto cu quato ordine ordino la nauicella sua. Riguarda frácesco cú quáta psecto ne & cũ quáto odore di pouerta cũ le margarite de le uirtu ordino la nauicella de lordine suo drizadola ne la uía de lalta pfectiõe & esso su el primo che la fece & che la puo i se medsimo dădoli p sposa la uera sancta pouerta lagle haueua presa per se medesimo abraciado la uilita & dispiacedo a se medesimo & no desideraua di piacere ad alcua

creatura fuorade la uoluta mia:ma desideraua de esser auilito nel mű do macerádo el corpo fuo & amazando la uolūta esfendosi uestito d oprobrii, pene & uitupi p amore de lhumile agnello col quale esso se era cuficto & chiauelato paftecto damofi su la croce: i tato che p singular gra nel corpo suo appare béo le piage de la mia uerita mon strado nel uasello del corpo glio ch era ne laffecto de laia sua:sich adu questo li fece la uia:ma tu me dirai no son füdate iosto medesimo le al tre religiõe! si bñ:ma i ogniuna no e principale be che tute sião funda te in osto:ma aduiene coe de le uit tu:poche tute le uirtu hano uita da la carita. & no dimeno coe in altri lochi te ho dco acui eppria lua uir tu & a cui eppria laltra. & no dime no stao tuti in carita cosi giti poche a frácesco pouerello li su propria la uera pouerta facedo el fuo principio de la nauicella paffecto damo re i ella pouerta cum ordie molto Itrecto da gete pfecta & no da gen te coune da pochí & buoní:pochí dico pch no son molti alli ch elege no qlta pfectioe.map li difecti lo? ro son multiplicati in gete & so ue nutí a meno in uirtu no p difecto de la nauicella ma p li desobedieti subditi & pli catiui gouernatori. Et se tu raguardi la nauicella di pa dre tuo doinico dilecto mio figlio lo uederai che esso la ordio cu ordi ne psecto: po che uolse che anedes

cil la

ua

seno solo ad honore di me:& de la salute de laie col lue de la sciétia:& sopra gîto lume uolse fare el prin cipio suo no essedo po priuato de la pouerta uera & uoluntaria anco la hebe. Et in segnoche esso lhaue ua & dispiaceuali el cotrario lasso p testaméto a figlioli soi p heredita la maledictioe sua & la mia: se essi possedono o tegono possessióe alcuna in particulare o in gnale.& q sto su in segno che esso haueua ele cta p sua sposa la regia d la pouer ta ma p piu pprio suo obiecto esso dominico pse el lue de la scientia p extirpare li errori in la fede cha ql lo tépo erão leuati: un esto tolse lof ficio del uerbo unigeito mio figlio lo xpo & drictamete nel modo pa reua uno apostolo cu tata uerita & lume seminaua la parola mia leua do letenebre & donando la luce. Doméico fu uno lue chio porfi al mudo col mezo de Maria uirgine messo ne lo corpo mistico de la scá chiesia come cauator de le heresie. Perch dissi col mezo di Maria:per che Maria li dete lo habito poi che comesso su lossicio a lei de la mia bonta:In su ch mesa fa mangiare li figlioli soi col lue de la scietia! Ala mesa de la croce i su laquale croce e posta la mesa del sco desidrio do ue si magia aie p honore di me.do menico no uole che li figlioli soi at tédano ad altro se no a stare i su q. sta mesa col lume de la scietta a cer care solo la gloria & laude del noe

nū

13-

bo

ore

flo Fe

ep

are

on

ch

ıdā

iraj

eal

no

ada

vír

da

m

vir

TIC

he

la

d'

no

ho

en hi ge

e o tí

mio & la salute de lanime. Etacio che no attendano ad altro li tolle la cura de le cose téporale & uole che siano poueri:uero e che alcuo man caua i fede temédo chi no fusieno p ueduti no macaua po lui che se era uestito de la fede:ma cû ferma speranza spaua ne la puidetia mia. Et uole che obseruino la obedictia & siano obedienti a fare quello pche el ujuere brutaméte offusca lochio de lo itellecto & no tato lochio de lo intellecto:ma per questo misera bile bruto uitio ne máca el uedere corporale col que lume meglio & piu pfectamete acgstano el lume d la scieua pero põe el terzo noto de la cotinetia & in tuto uole ch lo ob seruino cum uera & perfecta obedietia ben ch al di dogi male si ob serui da molti anco la luce de la sci entla puerteno i tenebre cum la te nebre de la supbia:no ch questa lu ce in se riceua tenebre: ma quato a laie loro peroch doue e supbia no puo esfere obediétia. Et gia ti dissi che tato era lhomo humile quanto obediéte & tâto obediéte quato hu mile:& trapassando el uoto de la obediétia rare uolte e ch no trapas si quello de la cotinetia o métalme te o actualmete.siche adunce esso ha ordinata la nauicella sua & liga ta cũ qfti tre cordozelli cioe la obedietia stinetia & uera pouerta.esfo la fece tuta reale no strigedola a col pa di pco mortale unde illumiato da me uero lume co puidetia puef iiii

dete a quelli che fusseno meo pfecti che beche tuti alli che observao lordie siano psecti no dimeo anco i ui ta e piu pfecto uno che uno altro & pfecti & no ipfecti tutti cistăno be/ ne i qîta nauicella.esso sacosta co la mia uerita moîtrado di non uolere la morte del peccatore:ma che se co uertisse & uiuesse unde la sua religiõe tuta e larga tuta iocuda tuta odorifera & e uno giardio dilectissi mo i se:ma li miseri no observatori de lor dine ma trapassatori Ihanno tuto isaluatichito&tuto igrossato cu poco odore di utrtu & co poco lue di cosciena i fili che se nutricano al pecto de lordie no dico de lordine poche ise coe io te dissi ha ogni dir lecto:ma no era chosi nel principio luo poche essa era uno fiore anco e rano homini de grade pfectioe che pare uao uno sacto Paulo & erano con tanto lue che a lochio loro non si parechiaua tenebre de errore che nosi dissoluesse. Raguarda el glorioso Thomaso daquino che co lo chio de lo itellecto suo getile si spe culaua ne la mia uerita doe esso acz quisto el lue sopranaturale & la scie tia ifula per gra:unde esso hebbe la scietia piu col mezo de la oratione che p studio hūano. Questo fu una luce ardétissima che rede lue ne lor die suo: & nel corpo mistico de la să cta chiesia asmortado le tenebre de le heresie. Raguardami pietro uer gine & martire el que col sangue suo dete lume ne le tenebre de le mol-

te heresie legli tato hebe i odio che se ne dispuose a lassare la uita: & me tresche uisse lo exercitio suo no era altro che orare fidicare disputare co li heretici & cofessare anutiado la ui ta & sargado la fede senza alcuo timore & no tanto che esso la cefessa se ne la uita sua: ma ifine a lultimo de la uita la cofesso unde ne la extremita de la morte uencdoli a me no la uoce & lo ichiostro hauedo es so riceuuto gia el colpo tise el dido nel sangue suo & no hauédo carta questo glorioso martire si sechina & scriue i terra. Credo i deti. cofessado la fede sacta el cuore suo arde ua nela fornace d la mía carita. Espe ro no aléto li passi uoltando el capo idrieto sapedo che doueua morire poche pria che esso morisse io li riv uelai la morte sua:ma coe uero ca/ ualiero & senza timore seruile usci te fuora sul capo de la bataglia. & co si molti altri te ne potrei cotare ligli benche no hauesse el martirio actualmete lhaueuão mentalmete si coe che e Dominico. Oldi adug q lauoratori qto padremisse i la ui/ gna sua a lauorare & ad extirpare le spine de li uicii & a piatare le uir tu:ueramete Domenico & frácisco sono stati due colone ue la sca chiesia Frácisco co la pouerta poche pri cipalmète a lui li fu ppria come dicto e. & Dominico co la scientia.

cto

perc

era

date

cogi

clem

nela

100

fect

bed

nau

noi

det

ftra

lop

tea

at

rec

Illa

me

lein

cula

dif

**sca** 

pri

gn

ra

8

d

De la excellentia de li obedeti & miseria de li iobedicti liquali uiue i no ne lo stato de la religioe; ca, clix

Oi aduq che li luoghi so/ no trouati cioe queste naui celle ordinate dal spirito să cto per lo mezo di quelti patroi & pero io ti dissi che lo spirito sancto era patrone di queste nauicelle fun date col lume de la sactissima fede cognoscendo estí co osto lueche la clemetia mia de esso spirito sancto ne sarebe gouernator: te ho mostra to essí luoghi dicedoti de la loro pfectione & pohora ti parlaro de lo bedientia di alli che sono in questa nauicella parladoti isieme di tuti & noi particulare cioe no plado piu de uno ordie che de uno altro:mostrado isiememete el disecto del di sobediente con la uirtu del obedie te acioche meglio cognosca luo per laltro: & mostrado come deba anda recioe iche modo colui che ua ad itrare ne la nauicella de lordine co me debe adug andar colui che uo le intrare ala pfecta obedictia parti culare:Debe andare col lue de la sa ctissima fede col quale lume cogno sca che li conviene amazare la proz pria uoluta col cortello de lodío do gni propria passione sensitiua pigliado la sposa & la sorella che li da ra la carita. La sposa dico de la uera & pmpta obediétia co la forella sua de la patietía & con la nutrice de la huilita poche se esso no hauesse qsta notrice lobedietia perirebe di fa me poche ne laia doe no e qîta uir tu picola de lhuilita la obedietia li more di subito & questa humilita

che

rme

era

reco

laui

山山

fessa

mo

ex

me

doel

dido

carra

hina

öfes

arde

ape

200

rire

iriv

ca/

usci

x co

ligli

32

reli

F g

are

uir

00

ie ni

1

non e sola.ma ha con seco la obset ua de la uilita & del dispregio del mundo & di se:peroche sa lanima tenere se uile:&non desidera hono ri ma uergognie. Cosi adunque morto debe adare ala nauicella de lordine coluiche e i eta da cio. ma p qualung modo esso li entra po che io ti dissi che i diuersi modi io li chiamaua debe acquistare & con seruare in se questa psectioe & pigliare largaméte & pstaméte la chia ue de lobedientia de lordine laqua le chiaue dischiaua lo sportello che e ne la porta del cielo si come la por ta che ha lo sportello. Cosi qu'i cota li hano preso a deschiauare lo spor tello passando da la chiaue grossa de lobediétia generale laqle chiaue dischiaua la porta del cielo si come ioti dissi hano la chiaue sottile de lobediétia particulare poche i questa porta hano fiso una chiaue sotti le passando per lo sportello basso& e stretto & no e seperato pero dala porta:ma e ne la porta si coe mate rialmete tu uedi. gsta chiaue la deb beo tenere poi che essi lhano psa & no gettarla da loro. Et pche li ueri obedieti hano uedutocol lue de la fed ch col cargo de le richeze & col peso d la loro uoluta essi no posso no passare p osto sportello seza gra de fadiga sua & che non uilassino la uita ne andare col capo alto che non si rompano non inclinandolo uoleno essi ono con sua pena pe ro getano uía el cargo de le richeze

no corporalméte no po se astener ano métalméte: poche ipossibile sare be a que che sta i molta couersatioe i delicateza di corpo i préder desor lordi

tradt

fuade

humi

col di

Intrati

& la 9

riliin

delat

deloi

dela

miau

ritali

doa

poch

lordi

inim

leela

biac

lhuil

pacie

raob

deha

elgle

chela

cia la

nela

tepe

fare

leru

uer

teu

no

de

10

no

la

déatamète el cibo feza la uigilia & fenza loratióe couerfare laméte fua pura. El pfecto po obediete uede da ala luga col lue dela factiffima fe de el male & il dáno che ne li uere.

be del possedere la substătia tépora le & de lădare col peso de la ppria uoluta. & uede bn ch pur passare li couiene p osto sportello & ued che

esso el passarebe có morte & nó có uita poche nó lhauerebe deschiaua to có la chiaue de lobediétia poche lo ti dissi che pur passare li cóueniua & cosi e:che non partedosi de la

nauicella de lordine o uoglia o no: conuenera passare p la strecteza de lobedictia del plato suo Et po esso psecto obedicte lieua se sopra di se

& signoreza la ppria sensualita. & leuadosi sopra li sentimeti soi co se de uiua ha messo lodio ne la chasa delanima sua coe seruo acioche sca ze el nimico de lamore pprio per

roche no uole che la sposa sua de lo bedietia laquale li su data da la madre de la carita & su sposata col sue de la fede sia offesa & po ne scazera

el nímico & metelí la copagna & la nutrice de la sposa sua si che lodio ha cazato el nímico. Alhora lamo, re de lobedientía li mete drento li a

matori de la sposa sua liquale amio la sposa de lobedictia cioe sono le uere & reale uirtu & observatie de

à de la propria loro uoluta obseruado el uoto de la pouerta uolutariat& no uogliono polledere pero che uedeno col lue de la fede in gia ruia essi uenerebeo poche p asto tra passerebeo lobedietia poche no ob seruarebeo el uoto promesso de la pouerta p que ancora ne uenerião i supbia portado el capo drieto de la uolūta loro. & couenedoli alcūa uolta pur obedire esti no chinano p húilita ma pallano co lupbia chi nado el capo per forza lagle forza rope el capo ala uolúta facedo álla obedietia co dispiacimeto de lordi ne & del plato suo unde amae ama ne essi si uedereno ruiare ne laltro cioe trapassando el uoto de la coti nétia: poche colui che no ha ordina tó lapetito suo & non se e spogliato d la substàtia téporale piglia le mol te couersatioe & troua de li amici as saí che lamão p ppria utilita . unde da le couerfatioe uengono poi ale strecte amistade & tégono el corpo loro i delitie. & pche no hao la baila de la húilita ne la sorella sua de la uilita stão nel piacer di loro medefi missado acozamete & delicatamte no coe religiosi ma coe signori:no co uigilie ne co creatore: un pche ha no che spedere & p gste cose che io te ho dicte & p molte altre legle la diuezono & fano & se no hauesseo che speder no li acaderia. cascao ne la imúdicia corporale o metale:por che se alcua uolta p uergogna o per non hauere el modo essi se astego

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. B.6.3 lordie.unde questa dolce sposa en tra drento ne lanima co la sorella suade paciétia & co la nutrice de la humilita acopagnata co la uilita & col dispiacere di se: & poi che essa e Intrata drento essa possiede la pace & la quiete poche ha misso de suorili inimici soi. & sta nel giardino de la uera côtinétia col sole del lue de lo itellecto dreto ue e la pupilla de la fede ponendosi p obiecto la mia uerita:pche lo obiecto suo e ue rita li e anco el fuoco el gle réde cal/ do a tutti li serui & ali copagni soi poche observa la observatione de lordie co foco daore. Quali sono li inimici che stao di fora el principa le e la ore pprio el que pduce la supbia che e inimica de la carita & de lhuilita. La impacietia cotraria ala pacietia: la disobedietia cotra la uera obedictia: la ifidelita cotra ala fede ha el flumere & lo sperare in se elole no sacorda co la speraza uera che laia debe hauere i me:la iiustiz cia lagle no si coforma co la iustitia ne la iprudetia co la prudetia ne la i téperátia co la téperátia ne il trapafsare li comadamti delordie co la ob seruatia de lordine ne le catiue con uersatioi di coloro che sceleratame te uiue co la boa couerfatioe: ma fo no inimici ne lo uscire de li costui de le boe cosuetudie de lordie con nolerle observare. Questi anco so no inimici crudeli soi. iuidia cotra la beniuolétia: la crudelita contra la pieta:la iracodia cotra la beigita:lo dio dle uirtu cotra laore de esse uir

ener :

elate

Sation

defor

ilia à

ite fua

uede

make

uere/

por

PPria

lareli

dote

noco

hiana

poche

neni-

dela

o no:

za de

ello

tife

i. â

ofe,

hafa

efca

per

m3/

Hie

era kla

dio 10/ 11/2 100 1e

tu la imidicia otra la purita:la negli gétia stra la solicitudie: la ignoratia otra el cognoscimeto: el dormire co tra la uigilia & cotinua orone. Vnde pehe col lume de la fede cognobe che questi erano tutti inimici liq lí haueuao a cotamiare la sposa sua de la sancta obedictia po mando lo dio che li schaciasse & laore che me tesse dreto li amici soi unde lodio col cortello suo amazo la ppria & puersa uolunta lagle uolunta nutri cata da lo amore pprio daua uita a tutti questi inimici de la uera obedientia. siche mozo el capo al prici pale per cui si conseruano tuti li ali tri rimane libero & i pace & senza alcua guerra no ha chi li faza guerra poche lanima ha tolto da se gllo che la teneua i amaritudie & i tristi cia. & che fa guerra a lo obediente fali guera la iniuria:no peroche el/ so e paciete la quale patientia sorel la de lobedientia fon li graui li pefi de lordie!no poche obedietia el fa observatore. dali pea la grave obedietaino.poche esso ha coculcata la fua uolunta po no uole iuestigare la uolunta del flato suo ne iudicarla ma col lume de la fede iudica la uolunta mia i lui crededo i uerita che ha clemetia mia li fa comada re & no comadare secodo che e di necessita ala sua salute, se riputa esso schiueza o dispiacer di fare le co seuile de lordine o sostinere le bef fe & uituperii & li scherni & le uila nie che spesse uolte sianno facti & dicti & lo essere tenutto uile!

no.po che esto ha coceputo amor ala uilita: & e dispiaciuto a se mede simo cũ psectissimo odio:ma god cũ pacietia. & e táto i gaudio & i io cudita cu la sposa sua d la uera obe diena ch no si otrista se no de la offesa che uede fare a me suo creator la sua couersatioe e cu quelli che te meno me i uerita. Et pur couersa cũ qlli che sono seperati da la uolū ta mia nol fa p coformarsi cu li dife cti loro:ma p trarli da la loro mise ría:poche cú carita fraterna quello bene che esso ha i se uorebe porge re a loro uededo che piu laude & gloria tornarebe al nome mio de hauere molti di quelli chi obbuasse lordine ch pur di lui solo. Et po se igegna de chiamar li religiosi & li seculari cu la parola & cu la oratioe & p qlungs altro mo poi se igegna de trarli da la tenebra del pcomor tale si che adunce le couersatioe dl uero obediete sono bone & pfecte & cũ iulti & cũ pcori che esti hão p lordinato affecto & largeza de carita essi de la cella si fano cielo dile Ctadosi di parlare & di couersare i me simo & etno padre cui affecto damore fugedo lotio cu lhumile& conue oratioi. & qu'il pesieri p bef fe del dimõio li abūdano i cella nõ si põe a sedere nel lecto de la negli gentia abraciado lotio ne uole iue Itigare p rasone li pesieri del cuore ne li soi pareri ma fuge lotio leuan dosi sopra di se cu odio cioe sopra el sentimeto sentiuo & co uera hui

lita & patietia aportare le fatige ch sente ne la méte sua & po resiste cu la uigilia & cū lhumil oratiõe uigi lando lochio de lo itellecto suo in me uededo col lue de la fede chio son suo adiutore & chio posso & uoglio subuéirlo & ued chio apro le bracia de la mia beignita. & po li pmetto acioche fia piu solicito d fugire da se & uenire a me.& se lo ratioe métale p la grade fatiga & te nebre de la mête paresse che li uéis se ameno esso piglia la uocale o lo exercitio corporale & scacia lotio & cū uero lume raguarda i me che p amor li do un trae fuora el capo de la uera humilita reputadosi ide. gno de la pace & quiete de lamen te come li altri serut mei. & reputa si degno de le pene. & pche gia ha uilito nela mente sua se medesimo cum odio & uituperio di se :no pa reche si possa saciare de le pene no manch andoli la spanza ne la pro/ uidentia mia ma cũ fede & cum la chi aue de lobedietia passa p que-Ito mare tepestuoso ne la nauicella de lordine & cosi e habitatore de la cella fugendo lotio come dicto e. Lobediéte vole essere el primoch entri in choro & lultimo che esca. & qñ esso uede el frate piu obedie te & piu solicito di lui esso piglia alora una scă iuidia robandoli glla uirtu n uoledo po ch diminuisca i colui:poch se esso uolesse sarbe sepato d la carita dl pxio fuo lobedie te no abadoa el refectorio:ma el ui

A glor die altria coltre dore de cole

fila

Aari

Regi

hau

tolta

uad

LIETT

celli

peri

re di

pon

pju

leli

don

det

nica

did

tolle

deli

bed

sa ol

lita n

mete

al p

tuti

gan

te.

tia:

ne

del

to

len qu lo sita continuamente & dilectasi di stare ala mensa cui pouerelli. Eti legno che esso se ne dilecta per no hauere materia di stare di fuora ha tolta da se la substăția téporale obf uado pfectamete el uoto de la pouerta & tato pfectamete che la necessita del corpo tiene cu rimproperio, un la cella sua e pica de odo re de la pouerta & no di panni. Et po no ha pesiero che ll altri uegao piuolarli ne chi la rugie o le tignio le li roda li uestimenti soi & se li e donato alcuna cosa no ha pesiero de riponerla:ma liberalmte la cou nica cu li fratelli soi pensando del di de domãe ma solo nel di psente tolle la sua necessita pesando solo del reame del cielo & de la uera o bedietia & in ch mo meglio la pos sa observare & pch la via de lhumi lita meglio se conserui esso se soto mete al picolo come al grande & al pouero come al richo: & de tuti si sa seruo no refutado mai sati ga ma ogniño serue caritatiuame re. Lobediéte no uole fare lobedié tia a suo modo ne elegere tempo ne loco:ma al modo de lordine & del plato suo & tuto questo fa el ue ro obediéte & pfecto senza pea & senza tedio di mente. Esso passa cui questa chiaue in mane p lo sportel lo streto de lordine acozamente & senzauioletia poche ha observato & observa el voto d la pouerta de lobedictia uera & de la cotinentia. esso ha leuata da se lalteza dla sup

uigi

o in

chio

To&

apro

, bo

tod

Selo

åte

ueil

:olo

lotio

eche

apo

uen

Duta

aha

imo

ipa no

10/

nla

bia & ha chinato e capo ala obedi entia p humilita & I po non rope el capo p ipacientía ma e paciente cd forteza & cu loga pseueratia lequa le uirtu sono amige de lobedictia. esso passa le insidie de li demonii mortificado & macerado la carne sua spoliadola dele delitie & de li dilecti & uestédola de le fatige de lordine cũ fede & senza sdegno:& coe puttino che no tieneamente la batitura del padre ne la iniuria ch li fosse facta:cosi questo picolo obe diente no tiene amente ne iniurie ne fatige ne battiture che riceuesse ne lordie dal flato suo ma chiamã dolo hu milmēte torna a lui no paf fionato d'odio de ira ne de racore: ma cũ măsuetudie & beniuoletia. Questi sono quelli picolini de ligli disse la mia uerita, quando disse alí discipuli ch cotendeu ao isieme quale di loro fusse el magiore: uñ facedosi uenire un putino disse las sate li picoli uenire a me poche di questi cotali e el reame del cielo & chi no se humiliera coe osto putio cioeche habi la coditioe sua no in trara nel reame del cielo, po chi se hüiliera carissima sigliola sara exaltato & chi se exaltera sara humiliato coe qîto medimo dise la mia uerita. Adung iustaméte questi pi coli humili liquali pamore si sonohumiliati & facti subditi cu ue ra & sancta obediétia no recalcitra do alordie ne al plato suo sono ex altati da me sumo & eterno padre

cũ li ueri citadini de la uita biá do ue fono réunerati de ogni loro fa diga & iqîta uita gultáo uita eterna

Cõe li ueri obedicti riceuco per uno ceto & uira etna & che se siede p filo uno & p filo ceto capi.clx.

N coltoro figliola dile ctiflima fi copiffe la pa rola ch diffe nel fco eua gelio el dolce & amoro

so uerbo unigeito mio figliolo qui rispuose a pietro che li haueua do mádato qú dísse maestro ecco che nui habiamo lassato ogni cosa per tuo amore & nui medesimi había mo sequitato te ch ce darai! Alora la mia uerita rispuole daroui per uno cento & uita eterna possedere te ofi uolse dire la mia uerita. bene hai facto pietro poche in altro mõ no mi poteui segtare. unde io in a sta uíta te ne daro p uno ceto.ma q le e quelto ceto dilectissima figliola da poi elquale sequita uita eterna: de quale itese & disse la mia ue rita: de sustátia téporale: non ppria mente bé che alcua uolta li elimofi narii io facia multiplicare in beni téporali ma di gle aduqui itele:itele di quello ch da la ppria uoluta fua laquale uoluta e una: & io p questa una neli redo ceto. ma pehe te po no io numero di ceto:ponolo pch ceto e nuero pfecto no puoi agiu/ gerne piu le n recomeci al primo Cosi adungs come questo e nume ro psecto cosi la carita e persectissi ma sopra a tute le altre uirtu. & no si puo salire a virtu piu psecta:rico

méci bene a cognosciméto di te & cresce numero di cetonara i merito matu pur giungi al numero del ceto. Or questo adunce e quello ce to che e dato a quelli che hao dato luno cioe la loro uoluta & ne lobe diétia generale & in questa pticula re:& cũ questo ceto hauete poi uita eterna po che solo la carita e quella che entra dreto come dona menadone seco el fructo de tute le altre uirtu & essi rimagono di fuora me nandone dico el fructo in meuita durabile i cui esti gustano uita eter na poche io sono essa uita eterna. dico aduq ch no li falta la fede po ch elli hano quello p pua & in elle tía quello ch essí hano creduto p se de.no li falta asperanza po che essi sono in possessioe di quello ch hano spato: & cosi de tute laltre utrtu solo adung la carita entra drento a me regina & possiede me suo pos sessore. Vedi adung che questi pi coli riceuco p uno ceto & uita eter na cu ello riceuedo q el fuoco dla diuina carita posta p lo numero di ceto coe dicto e, unde pche da me hano riceuuto questo centostão in amirabile alegreza cordiale poche ne la carita no cade tristicia ne alex greza & fa el cuore largo & libera le & no dopio nestrecto un laia ch e ferita de glta dolce faeta non mo stra una cosa i facia & in lingua & unaltra habi nel cuor. no serue ne fa sictiuamete:ne cu ambitione al pximo suo:po chi la carita e aperta ad ogni creatura. Et pero laia ch la

enti

1010

că tal

(fa ui

sta se

mol

dela

copo

cau

Sala

dine

lagle

bedi

dela

ppri

rio de

obed

realt

lacar

pod

phia

luta

nep

tiad

mád

laso

do

tin

lia.

la

tati

possiede no cade i pea ne i tristitia affligitiua ne si discorda da lobedi entia ma e obediete i fio ala morte

De la puersita misie & sadige d lo iobedicte & de misabili fructi d

led

DCT.

dois

dato

: lobe

ticula

i ulta

uella

rena

altre

TAME

evill

D CC

ETTI2,

de po

nelle

opfe

x elli

the

ulttu

ntoa

pol

i eta

odla

no d

a mê

zoin

oche

1/2/

DET3

jadi

1 m0

ua â

C 110

12

end

f la

la iobediétta, cap, clxi.
T lo miserabile disobe
diéte sa tuto el cotrario
di qsto chio te ho deo:

poche sta ne la nauscella de lordie cu tăta pea î se & i altrui:che in que sta uita gusta lara de lo iferno. Esso sta sempi tristitia & i cofusioe in sti molo de cosciétia cu dispiacimeto de lordine & del plato suo. & e in coportabile a se medesimo. Orche cauedere figliola mia fllo ch haf sa la chiauicella de lobedietia d'or dine:uederlo cu la desobedientia a lagle esso se feco schiauo & la desobediétia che fca dua cu la spagnia de la ipaciétia nutricata da famore pprio di se.uñ tutto si uolta i cotra rio de allo che de te ho de la uera obedietia: & coe puo afto mifosta re altro ch'i pene: che e priuato de la carita: & bisognali chinare el capo de la uoluta sua p forza. & la su pbia li tiene drito.uñ tute le sue uo lūta si scordão da la uolūta de lordi ne poche lordie li comada lobedie tia & esso ama la disobedietia.comădali la pouerta uolutaria & esso laso la suge possidedo & disderan do la richeza uole che so habia co tinétia & purita: & lui uole imudiija. Et trapassado ast tre uoti siglio la mia el religioso cade i ruia & in tăti mifabili decti ch laspecto suo

no par religioso ma uno déonio i carnato si coe i uno altro loco io ti dissi piu distesamte:ma no lassaro poch io alcua no te ne coti d lo iga no loro & del fructo ch tragono d la disobedietia a coendatioe & ad exaltatiõe de lobedietia. & po sapi ch ofto mifo e iganato dal pprio a mor: po ch lochio d lo itellecto fuo se e posto cu fede morta nel piacer de la ppria sésualita & ne le cose dl mudo:nñ esto ha lassato el mondo cũ el corpo & li e rima so cũ laffecto & pche li pare fatiga la obedientia uole disobedire p fugir fatiga & es so cade i maxima fatiga poche pur obedire li couiene o p forza o p a. more. Meglio li era aduç & meo fatiga a far lobedietia cu aore ch se za ăore: O cõe e iganato & niuno e ch lo igăi se no si medsimo. un uolédo piacersi & esso se dispiace dis piacedoli logatioe sue medsime ch esso fara p lobedietia ch li e iposta. Esso uolestar i grade dilecto & far si uita eterna i qita uita & lordie uo le ch esso sia pegrino & cotinuame te li dimostra poch qui esso se posto in uno loco a seder doue e lui uore be star p piacer & p dilecto che elli troua & esto e mutato & ne la muta tiõe ha pea:po che la uolūta sua era uiua a no uoler. & se esso no obedisce e costrecto a puenirli portare la disciplia & la fatiga d lordie & cost sta i otinuo tormeto. uedi adugi ch se igana po chuoledo fugir le pee itra i pea po chi la cecita sua chi las sa cogoscer la usa d la uera obia lagl

e una ula di uerita fundata ne lobe diete agnello üigeito mio figliolo che li tolle la pena: & go ua p la uia de la busia & crededoui trouare di lecto & esso ui troua pena & amari tudine chi lo guida! Lamore che es so ha p la propria passione al diso bedire, un de questo come pazo no le nauicare in questo mare tépestoso sopra le bracia sue fidandosi nel suo misero sapere:no uole nauica i re soprate bracia del ordine & del flato suo. & po questo cotale sta be ne ne la nauicella de lordine corpo ralméte ma non mentalmente ne e uscito p desiderio no observando lordinatiõe ne li costumi de lordie ne li tre uoti pmessi ligli esso pmis se ne la sua psessióe de obfuar.un esso sta nel mar de la tépesta pcosso da ueti molto cotrarii ala nauicella & sta atacato solamete p li pani por tado lhabito i su el corpo: ma ñico re. Questo cotale no e fre:ma e uno homo uestito iforma de homo:ma no i effecto homo: poche nel uiuere suo e pegio che animale, non ue de esso che piu fatiga li e a nauicare cole sua bracia che colaltrui & no uedeche sta a picolo de morte eter nale coe el pano si strazasse da la na uicella poche subito che fusse straza to col mezo de la morte no hauere be piurimedio: no che esso el ueda poche la nauicella de lo amore pro prio undeli e uenuta la difobientia la priuato de lume & noli lassa ue dere li guai soi. Adug uedi che mi

scrabilmete se igana.che fructo pi duce larbore di questo misero: fructo di morte: poche ha piatata la ra dice de lastecto suo ne la supbia:la quale esso ha tractadal piacer & da lo amore pprio di se & po ognico sa ne esce corropto cioe el fior le fo glie el fructo & li rami de lalbore tuti sono guasti cioe el tamo de los bedieiia de la pouerta & de la con, tinetia liquali sonno tre rami che si confegono nel pedone de lassecto elqle e male piatato come dicto e.le foglie che pduce questo arbore sono le parole corropte per cosi facto modoche ne la bocha duno ribaldo seculare no starebeno & se esso. hauera annuntiare la parola mia la gita con parlare pulito non schieto cioe che esso atéde a pascer lanime di questo seme de la mia pola: ma solo atede a parlare politamente. & se tu raguardi li fiori di questo arz bore essi getano puza cioe sono le uarie & diuerse cogitatioe legle uo lutariamente riceue con dilecto & piacimento non fugendo el luoco ne le uie che uel fa ueire: ma le cerca p poter uenire a copimeto del pec cato elgle e uno fructo che lo amaza tolledoli la uita de la gra. & dado li la morte eternale. Et che puza get. ta gîto fructo generato col fiore de lalbore! getta puza disobedietia & col pefiero del core uole iuestigare. & judicare i male la uoluca del fla/ to suo. Gena acora immudina dele ctandosi co molte conversatioe col

00

colo

brig

Cobt

figl

obe

1210

lock

usai

uole

cur

frat

cola

cta

aue

del

cád

ilu

na

toe

med

uno

deli

effe

feed

aft

fpe

ho

to

de

di

miserabile uocabulo de le deuote. O misero tu non tauedi che soto el colore de la deuotione escirai cu la brigata de li figlioli. qto te da la di sobedietia tua po che non hai fili siglioli de le uirtu si coe sa el uero obediéte, esso cerca de iganare el p lato suo qui uede ch li denega quel lo che la puersa sua uoluta uorebe usando le foglie de le pole lusenge uole o ass parlado ireueretemte & cũ rimproperio. Esso no sporta el fratello suo ne puo sosteire una picola pola ne rephésioe ch li susse sa cta ma subito trae suora el fructo aueneato de la ipatietia de la ira & de lo odio uerso el fratello suo judi cado i suo male allo che esso ha sco i suo bñ:et cosi scadalizato uiue i pe na laia &il corpo: pch lie dispiaciu to el fratello pch piagra se se situar mete. Esso suge la cella come susse uno uenéo.pch e uscito de la cella del cognoscimeto di se:p lagle cosa esso uene a disobedietia: & po no puostare ne la cella actuale nel refectorio no uole aparir se no come a suo inímico metre chesso ha che spédere: no hauedo ch spendere la necessita li el mea. Bñ seceo aduco h obediéti ch uolféo obfuare el uo to de la pouerta: p no hauer ch spe dere acio ch no fusse tracto da suaue mésa del resectorio doue lobediéte nutrica i pace & i gete laia & il corpo & no ha pessero de aparechiare ne di puedersi coe el misero elgle al gusto suo el uisitare el rese-

to pr

1 2 13

biaila

or da

enico

rilefo

Ubore

delos

Loon

chesi

Mecto

toele

ore for

li facto

ribal

E ello

mia la

chieto

anime

2: ma

ne.&

0 25/

no le

ale uo

eto &

10000

cerca

d pec

ama

diso

a get

re de

12 8

gire

6/3/

dele

col

ctorio li pare amaro & polo fuge: Al choro semp esser lultio a itraf & i prioch nesca co le labra sua sepxima a me col cuore si diluga. el ca pitulo p timor de la penitétia fuge uoletieri gto puo & so stare li fa coe se fusse suo inimico mortale co uer gogna & cofusiõe ne la mente sua. chi ne e casoe!la obedietia.esso no uigila i orone & no tanto i lorone mentale ma spesse uolte lo officio alogle e obligato ñ dira.esso no ha carita fratna po ch no ama altro ch se no damor rasoneuole ma damo re bestiale: un tati sono li mali che caschão i capo al disobediéte & táti sono li dolorosi fructi soi chi la lingua tua ñ li potrebe narrar. O diso bediétia chi priui la la del lue de lo/ bediétia tolleli la pace et dali la gue ra trahédola de la nauicella d lobs uatie de lordie & afoghila nel mar facedola natare sopra le bracia sue & no sopra que d'ordie. Tu la ue sti de ogni mifia. tu la fai morif di fame tollédoli el cibo del merito d lobedietia. Tu li dai cotinua ama ritudie. Tu la priui dogni dilecto de ogni dolceza & de ogni bñ & fa la stare i ogni male.uñ i gsta uita le fai portar lara de li cruciati tormen ti.& se esso n si correge inazi che li pani sistracio da la nauscella col me zo dla morte tu disobedietia oduci laia ala etna danatioe co li amonii ch cadéo da cielo pch furono ribel lí a me liglí adarono nel pfudo. co fi tu disobedicte pch sei stato ribello a lobedientia & pche qila chiaue d lobedietia co laqie deueui aprire la porta dl cielohai getata da te co la chiaue d la disobedietia hai apto liferno. De la ipfectioe de chi ui ui tepidamete ne la religioe e bech fi guardio da peccati mortali. & dl rmedio etra la loro tepidita. c. clxii Carissima figliola qui sono

afti cotali mifabili disobe dienti che al di de ogi si pa scono in questa nauicella:sono mol ti.ma pochisono li contrarii cioe li ueri obedieti. e uero chi tra li pfecti sono questi miserabili sono assai di quelli che si uiueno ne lordine co munamente poche ne pfecti sono come essi debeno esser ne catiui so no cioe che pur coseruano la coscie tia loro che no peccano mortalmete:ma stão i tepideza & i fredeza di core. unde se essi no exercitano un poco la uita loro con obseruatie de lordine stano a grande pericolo & po li e bisogno molto la solicitudie & no dormire:maleuarsi da la tepi deza loro poche se esti li pmagono sono apti a cadere:& se pur non ca desseno starano co uno loro parere & piacere humano colorato col co lore de lordie studiadosi piu i obser uare le cerimonie de lordie che pro priamente lordie:& spesse uoite p poco lue farano apti a cadere i iudi cio di quelli che piu pfectamete di loro obseruão lordie & i meno pse ctiõe le cerimonie de legle essi si fa-

no observatori. siche adunque in o

gni modo e a loro nociuo a pmae/ re ne lobedientia comune cioe che fredamete passano lobedietia loro co molta fatiga & co molta pena pe roche fredo al chore pare fatiggoso aportare, unde portano fatiga affai co poco fructo & offendeno la los. ropfectione ne laquale essi sono in trati & son tenuti de obseruarla.& benche facino mácho male che lí al tri de lígli io te ho cotato pur male fano poche essi no partino dal mo do per star co la chiaue generale de lobedietia:ma p dischiauare el cielo con la chiauicella. Debe esfere a pichata col funicello de la uilita aui lédo se medesimo& col cingulo de lhumilita coe dicto e & tenerla stre cta ne la mane del affocato amore. Et pero sapi carissima figliola che essisono bene aptia giungere alla grande perfectione se essi uogliono peroche li sono piu apresso che li altri miseri ma in uno altro mo so no piu dificili questi nel grado loro a leuarli da la loro iperfectioe che lo iniquo nel suo grado da la sua miseria. & sai tu perche: perche que sto si uede manifestamente che esso fa male. & la conscientia li manife, sta:ma per lamore pprio di se che ha idebilito no se forza a uscire de quella colpa & uede co uno lue naturale che esso fa male quello che fa unde chi el dimădasse no fai tu ma le difare quelto!rispoderebesi.ma e tanta la mía fragilita che no pare chio ne possa uscire benche non di

12

n

10

TO

20

Ipi loc

má dili

ce el uero poche col adiutorio mio ne puo uscire se uole no dimeo pur cognosce che sa male col quale cognoscimeto li e facile a poterne usci rese uole. Ma questi tepidi liquali nessuno grande male fano ne uno grade bň:no cognoscono la fredez za del stato loro ne i quanto dubio stano: uñ no cognoscedola no si cu rano di leuarsi ne curano che li sia mostrato p la fredeza del cuore lo ro & po si rimangono ligati ila loro luga coluctudie ulata.che modo aduct sera i costoro a farli leuare:el mo e gîto che esti togliano le legna del cognoscimento di secon odio del pprio piacimeto & de la ppria reputatiõe & meterla nel fuoco de la diuina mia carita sposado di nouo come alora itrasseno a lordie la sposa de la uera obediétia co lanello de la sanctissima fede & no dormão piu in questo peroche e molto dispíaceuole a me & danno a loro. & dritaméte si potrebe dire a loro quella parola. Maledicti tepidi che alméo fuste uui.fredi.Et se uui non ui corregette sarette uomitati da la bocha mia p quello mo che dicto te ho cioe ch no leuandosi. sono apti a cadere & cadédo sarebeno re prouati da me & pero inanci uorei che fuste fredicioe che inanci fusse stati nel seculo co obedientia generale laqual a rispeto del suoco de ue ri obedieti si mostra quasi uno glia zo. Et pero dissi al meno susti uoi pur giazi. Ho ti dechiarata gita pa-

iae,

che

loro

la pe golo

affai

101

oin

2.80

:bial

male

mo

lede

die

ere a

z auf

lode

iltre

STOK

i che

alla

tio

iolo

loro

che

(ua

que esso ifer

che

de

113

efa

ma

nia

10/

ti

rola acioche in ti no cadelle errore de credere chio el uolesse piu tosto nel gíazo del peccato mortale che ne la tepideza de la imperfectione non pero chio. non posso uolere al cuna cosa di peccato peroche i me non e questo ueneo ma mi dispiaque tanto nel homo che io non uol si che passasse seza punitione. & no essendo homo sufficiente a portar la pena che li fequitaua dapo la col pa mandai el uerbo de lunigenito mio fiolo & esfo con lobedientia la fabrico sopra el corpo suo. Leuasi dugi co exercítio co uigilia co hui le & cotinua oratioe & spechiesi ne lordine loro & neli parroni di que sta nauicella liquali sono stati homi ní come sono loro nutricatí de uno medesimo cibo anci in uno medesimo modo & quello che io son ho ra era allhora pero la pacientia mia non e infirmata la mia uolunta no e diminuita in uolere la salute uostra ne la sapientia mia in darui lume acioche cognoscate la mia ueri ta. Adonque possono se essi uoglie no pur che se portino dináci da lo chio de lintelecto priuandosi de la nauícella de lamore proprio & col lume de la fede corrano con perfet ti obedienti. Con questo donque ze zongeráno ma i altro modo no si che uedi che e il remedio ce.

De la excellentia de la obedientia e de beni che da a chi in uerita la pilia capitulo clxiii.

t

Vesto duque te ho dicto e quello uero remedio ch tu tene el uero obediete & o gni di d nouo el tiene augumeta do la uirtu de lobediétia col lume de la fede desiderando sempre scherni& uilanie & chi li siano imposti li gra di pesi dal plato suo acioche la uir/ tu de lobedientia & de la patientia sua sorella non inruziniscano acio che nel tempo che le bisognano adoperare esse non uenisseno meo o de esserli molta difficulta. & pho continuamete sona lo strumeto del desiderio & ñ lassa passare el tepo poche ne ha fame. Essa e una sposa solicita che no uole stare occiosa. O obedietia piaceuole. O obedientia soaue obediena delecteuole obedie tia illumiatiua poche hai leuata la te nebre del pprio aore.o obedientia che ujuifichi dado ne lanima la uiz ta de la gratia che te ha electa p spo sa & se ha tolta la morte de la uoluta ppria lagle da guera & morte ne laia.tu sei larga peroche a ogni cre tura che ha i se rasõe ti sai subdita: tu se beigna & pietosa pche co beignita & măsuetudie porti ogni gră de peso poche sei acompagnata co la forteza & con la uera patietia.tu se coronata de la corona de la perse uerantia tu no uiene a méo per im portunita de lo prelato ne p li gran di pesi che esso ti ponesse senza di scretiõe ma col lue de la fede ogni cosa porti.tu sei si ligata co lhumili ta che niuna creatura te po trare de

le mane del sacto desiderso de laia che te possede. Et che diremo dilectissima& carissima fiola de gita ex cellétissima uirtu. Diremo che essa e uno bene senza alcuno male.essa sta ne la naue nascosa unde niuno uento contrario li puo nocere.essa fa nauichare lanima sopra de le bra zia de lordie & del prelato & non sopra le sue:peroche el uero obedie te non a rendere rasiõe de se a me ma el prelato de cui e stato subdito Inamorati don q dilectissima fiola de glta gloriosa uirtu. Voli tu eslere grata de li beneficii receuuti da me padre eterno: or sia obediete po che lobediétia ti mostra se tu se gra ta poche essa pcede da la carita. es sa ti mostra che tu no se ignorate pe roche pcede dal conoscimento nel uerbo elgle come ura regula ue ise gno la uia de lobediétia facedosi o bediéte in fine ala oprobriosa mor re de la croce ne la cui obediétia ch fu la chiaue che dischiauo el cielo e fondata lobediétia generale data a uui & anco questa particulare si cõe nel principio del tractato de gita o bedietia io ti narrai, questa obedie tia da uno lume ne lania & mostra che essa e fidele a me & a lordie & al prelato suo. Nelgle lume de la sa ctissima fede ha dimenticato se no cercado se peroche nela obediétia aquistata col lue de la fede ha mo strato chi ne la uoluta sua esso e mor to ad ogni proprio sentimento ela le sentimento sensitivo cerca le cho

di

la

di

in

ch

100

121

&

chi

rac

ma

fta

de

car

pce

loli

COS

ma

top

epil

la Da

[ela

ftin

leu

108

die

fru

uir

fuc

lot

ec

fo

ra lh se de altrui & no le sue si come fa el dissobediente che uole inuestigare la uolunta de chi li comanda & iudicarla secundo el suo basso piacer & uedere tenebrosoma non uole inuestigare la peruersa sua uolunta che li da morte. & el uero obedien te col lume de la fede ha a judicare la uolunta del suo prelato in bene & pero non cerca la uoluta sua ma china el capo & con odore de la ue ra & sancta obedientia nutrica lanl ma soa. & tanto cresce ne lanima o sta uertu quanto si dilarga nel lume de la sanctissima fede perhoche la carita che ha parturita lobedientia pcede dal lume de la fede & con gl lo lume de la fede con laquale lania cognosce se & me con quello me a ma & con quello se humilia & qua to piu ama & piu e humiliata tato e piu obediente. & lobedientia con la patientia sua sorella dimostrano se lanima in uerita e uestita del ue/ stimento nuptiale de la carita col qle uestimento intrate in uita eterna Vnde lobedientia dischiaua el cie lo & rimane de fuora & la carita ch diede questa chiaue entra detro col fructo de lobediétia peroche ogni uirtu si chome io ti dissi rimane de fuora & questa entra dentro. Ma a lobedientia e appropriato che essa e chiaue che apre peroche co la dis sobedientia del primo homo su se rato el cielo & con lobedientia de Ihūile fidele& imaculato agnelloūi penito mio fiolo fo dischiauata ui

laia

tile,

taex

effa

:effa

luno

effa

ebra

non

redie

ame

dito

fiola

lesse,

ni da

te po

gra

12.0

# PC io nel

e ise

olio

not

lach

doe

202 2

icoe

Hao

edié

Gra

e &

asa

no

etia

mo

108 होव्

ta eterna laquale tanto tempo era stata serata.

Distinctione de due obedientie cioe de religiosi & de chi rende ad alcuna persona fora de religione p

dio capitulo.clxiiii.



l come io teho ditto ca rissima fiola lui ue lasso per regula & per doctri na questa dolce obedié

ua dandouela come chiaue con la quale poteste aprire per zongere al fine uostro & lassouella per coman damento ne la generale obedieria & anco ue la lasso per configlio co figliandoui se uui uolete andare a la grade pfectioe & passare p sporz tellostreto come dito e de lordine & anco de quelli che non hano or dine & non dimeno sono ne la na uicella de la perfectione cioe sono quelliche observano la perfectioe deliconseglii fuora de lordine & hano refutate le richeze & le pompe del mondo actuale & métale & observano la continétia. Vnde chi sta ne lo stato uirginale & chi ne lo dore de la continentia essendo pri uati de la uirginita. obseruano an 1 cora lobediétia sotometédosi si co me in uno altro loco io ti disi ad al cuna creatura alaquale se inzegnão con perfeta obedientia obedire in fino ala morte. & se tu mi domandassi quale e de mazor merito o gl li che sta ne lordine o questi. lo ti fi spondo chil merito de lobedictia non e misurato ne lacto nel luoco

ne in cui cloe piu in bono che i cati uo piu in seculare che in religioso: ma secudo la misura de lamore che halobediéte cum questa misura e misurato po che al uero obediete la imperfectione del prelato catiuo non li nuose aco alcuna uolta li zoua pero che cula imperfectione & culi pesi indiscreti de la graue obe dietia la cquista la uirtu de lobedie. tía & de la patientia sua sorella. Ne anco el luoco imperfecto li noce.iperfecto dico pche piu perfecta & piu ferma & piu stabile cosa e la re/ ligione che alcuno altro stato. Et pe ro ii pono impfecto el luoco di que Iti che hano la chiaue picola de lobedientia observando li consigli so ra de lordine ma non tipono im/ perfecta ne dimeno merito la loro obedientia pero che ogni obedien tia come ditto e & ogni altra uirtu e misurata con la misura de lamore Et bene e uero che i molte altre co le si p lo uodo che esso sa ne le mãe del plato suo & si pche sostiene piu le meglio puata lobedictia ne lordi ne che fuora de lordine.poche in o gni acto corporale e ligato a questo zouo & no si puo dissigare quado esso uole senza la colpa di peccato mortale poche e apuato da la fácta chiesia & hane sato uoto. Ma gsto no e cosi. per oche esso se ligato uo luntariamente per amor e che ha al la obedientia ma non con uoto for lene. Vnde senza colpa di peccato mortale se potrebe partire de lobe-

dientia di quella creatura hauendo legittime occasione cioe che per lo suo dessero esso non si partisse. Ma si se partisse per suo proprio deser to non farebe fenza grauissima col pa no pero obligato a peccato mor tale propriamente per quello parti re. Ma sai tu quanto e differente da luno a laltro! Quanto da colui che tolle laltrui & a quello che ha pstato & poi rotello quello che per amore haueua donato con, intentione po di non domandarlo ma carta non ne fa afermatiuamente, ma quello ha donato & ene trata la carta ne la prosessione. Vnde ne le mane del prelato rennuntia a si medesimo & prometto de observare obedientia continentia & pouerta uoluntaria. & il prelato promete a lui se eslo ob serva in fine ala morte de darla vita eterna. Si che dunque in obserua tía in loco & in modo quella e piu perfecta & questa e meno perfecta: Quella e piu secura & cadedo e piu apta a rileuarfi peroche ha piu adiu to.& questa e piu dubiosa & meno secura & ene piu apto se esso uiene a cader a uoltare el capo adrieto:pe roche non si sente legato per uoto fato in profesione. V nde esso sta co me el religioso prima che sia profes so elquale infine ala professione si puo partire:ma poi no. Ma il meri to teho dito & dico che esso e dato secundo lamisura de lamore del ue ro obediente acioche ogniuno & di qualunque stato esso se sia polla

uel

de

mii

api

con

& p

reli

che

tili

laf

lak

lag

ptiti

mo

cret

del

el Extra

rea

Coco

che

FOI

[eci

ner

no

ne

perfectamente hauere el merito ha uendolo posto solo nel amore. un de io altri chiamo in uno stato & al tri in uno altro secondo ciascuno e apto a riceuere ma ogniuno semp con questa misura dicta de lamore. & pero se il seculare ama piu che el religioso & se el religioso ama piu che il seculare piu merita & cosi tut ti li altri.

ado

alo

Ma

defa

acul

mor

parti

eda

che

Itato

gore

e po

non

wello

nela

e del

110 &

empia

aria,

1000

ZUÍ

Tua

piu

tta:

e piu adju

ieno

iene

0:pe

200

ofel

e fi

eti

210

ue &

Come dio non merita secondo la fatica de la obdientia ne secondo la longeza del tempo ma secondo la grandeza de la carita & de la pro ptítudie. E de míracolí che dío ha mostrato p questa uirtu.e de la dis cretione ne lo obedire. & del finio del uero obediente capitulo . clxy.

O ue ho tuti posti ne la

uigna de lobedicia a la uorare in diuerfi modi & ad ogniuno fera dato el precio secondo la misura de lãore & non secondo loperatione ne secondo la misura del tempo, cioe che piu habbi colui che uene per té po che colui che uieni tardi si coe secotiene nel sancto euangelio po nendoui la mía uerita lo exempio di quelli che stauano otiosi & suro no mandati dal fignor a lauorare ne la uigna soa. & tanto dete poi a

quelli che andono tardi a lauorare

quanto a quelli che andono alhora

de la prima & tanto a quelli de la

tertia & a quelli che andono a sexta & a nona & a uespro quanto a qt li de prima mostrandoui per questo la mía uerita che uni sete remuz nerati non secondo el tempo ne se condo lopera ma secondo la misura de lamore. V nde moltí sono po sti ne la pueritia loro a lauorare in questa uigna & chi uentra piu tar/ di & chi ne la sua uechieza & non dimeno questi andarano alchuna uolta con tanto fuoco damore perche se uedra la breuita del tépo che azunzeno quelli che introno ne la loro pueritia perche sono ádati co passi lenti. Adonque ne la more de lobedientia riceue lanima el merito suo & empie el suo uasello in me mare pacifico. & molti sono che ta to hanno prouata quella obedien tia & tanto lhanno incarnata dentro lanima loro che non tanto che si pongano a uolere uedere la rasio ne o il perche e a loro comandato da colui che li comanda ma a pena che essi aspectano tanto che la parola li esca da la bocha peroche col lume de la fede intendeno la inten tione del prelato loro. Vnde el ue ro obediente obedisse più ala intentione del prelato loro che ala pola iudicando che la uoluta del prelato sia ne la uoluta mia & pmia dispe satiõe & uoluta comade io a lui. & peroti dissi che esso obediua piu a la intentiõe che a la parola alaquale obediua perche prima obedi con laffetto al a uolunta sua uededo col

lume de la fede & judicando la uo lunta soa in me. Bene il moltro gllo delquale si lege in uita patrū che prima obediua cum laste cto pero che essendoli comandato dal prela to suo una obedientia & hauendo li in quella ora cominciato a scriue re u no o che picola cosa non di ete tăto spatio a se medesimo che lo uo lesse copire masubito su prompto a lobedientia. V nde per mostrare quato me era piaceuole li feci el fe gno & compi laltra mita scripta de oro la clemetia mia. Questa glorio sa urtu e tanto piaceuole a me che niuna uirtu e in che tanti segni & teltimoii di miracoli fiano dati da me quanti in essa. pero chessa pro cede dal lume de la fede. Et per di mostrare quanto esta me piaceuole la terra e obediente a questa uirtu li animali li sono obedieti laqua sostene lobediente. Vñ se tu ti uol ti a la terra uedi chi obedisse a lobe diente. Si come tu sai si bene ti ri corda de hauere lecto in uita patre di quello discipulo alquale essedo dato uno legno secho dal suo abba te ponedoli per obedietia chel do uesse piantare in terra & adaquar lo ogni di tanto che facesse frutto. Et ello como uero obediete col lume de la fede no si posea dire coe sarebe possibile ma senza uoler sa pere la possibilita compi lobedien tía sua. In tanto che in uirtu de lobedientia & de la fede el legno fecho se inuerdi & sece fructo. In se

gno ch quella aia uera leuata in tu to da la secheza de la dissobedien tia & rinuerdita zerminaua el fructo de lobedientia: Vnde el pomo de quello legno era chiamato per li sancti patri el fructo de lobedie tia. & se tu reguardi ne li animali medesimamente troui che obediscono a lobediete. V nde quello discipulo mandato da lobedientía p la purita & per la obedientia prese una leõessa & menola a labate suo ma labate come uero medico acio che esso no uenisse a ueto de uana gloria.& per prouarlo ne la patien tia el scazo da se cum uituperio dicendo tu bestia hai menata legata labellia. & se tu riguardi el suoco si milmete. V nde tu hai ne la scriptu ra sancta che molti per non trapal, sare lobedientia mía. & per obedi re a me promptaméte essendo mes si nel fuocho el fuoco non li noce! ua:Si come furono quelli tri zoue niti liqualistauão ne la fornaze & il fuoco non li noceua & multi altri d'liquali si potrebe dire. Laqua sostene mauro essendo mádato da lobedientia a campare quello disci pulo ch se ne andaua zo per laqua Vnde esso no penso di se ma peso col lume de la fede de copire lobe dientia del prelto suo & uasenc super laqua come andasse super la terra & campa el discipulo. In tute quante le cose dunque se tu apri lochio de lintellecto trouarai che te ho mostrata la excellentia de

ten

Soc

obe

tea

ne

ffor

bed

1201

req

tao

Qu

toio

lise

uole

ente

zia

mec

dezu

dien

obed

refet

dao

dela

me

pria

nel

tofo

pos

ligi

nel

cun

cer

to

08

questa uirtu & pero ogni altra co sa si debe lassare per obedientia. Vnde se tu sussi leuata in tanta co templatione & in tata uniõe di me te in me chel corpo tuo fusse suspe so da la terra essendoti imposta la obedientia parlandoti generalme te & no cosa particulare che no po ne leze potédo tu dico che te debe sforzare de leuarti per compire lo bedientia imposta: & pensa che da la oratione tu non ti debi mai leua re quando e lora se non per necessi ta o per carita o per obedientia. Questo te dico perche tu uezi qua to io uoglio ch ella sia prompta ne li serui mei & quanto essa e piace uole a me. Vn de cio che fa lobedi ente si merita. Se ello manzia man zia cum obedietia. Se dorme dor me cum obedientia. Se ua se lta si dezuna si ueglia tuto fa cum obedientia se esso serue al proximo cu obedientia. Se esso e in choro o in refectorio o sta in cella chi uel guida o fastare. Lovedientia col lume de la sanctissima fede col quale lu me si zeto morto ad ogni soa propria uolunta humiliato & cu odio ne le braze de lordine & del prela to suo. Cum questa obedientia reposandosi ne la naue & lassando/ si guidare al suo prelato a nauscato nel mare tempestoso di questa uita cum grade bonacia cum mete sincera & cum trăquilita di cuore pero che lobediétia cu la fede ne trafi ognitenebre, unde ello sta forte &

tu

Iru.

per die

mali

此

Idi-

lap

refe

**fuo** 

acio

Tana

atien

odi

EIFS

cofi

uldi

apal bedi

mel

133

ouc

zå

tial

iqua

o da

dild

qua

obe

TIC

1/1

la

tu

rai

de

seeuro pero che sa tolta la debelle za & il timore tolle dosi la propria uolunta dalaqua le uiene ogni de billeza & disordinato timore. Et che manza & beue questa sposa de lobedientia. Mangia cognoscime to di se & di me cognoscedo se no essere & il desecto suo & conosen do me che sono colui ch son in cui gusta & mágia la mía uerita laqua le ha conosuta ne la mia uerita uer bo incarnato.&che beue!beue san gne nel qual fangue el uerboliha mostrata la uerita mia & lamore in effabile chio li ho & in esso sangua mostra lobedictia sua posta in lui p uui da me suo padr eterno & pero se inebria. & poi che e ebrio del sa gue & de lobedientia del uerbop de se & ogni suo parere & sapere & possede me per gratia gustando mi per affecto de amor cum lume de la fede ne la sancta obedientia. Vnde tuta la uita sua li da pace & ne la morte riceue quello che ne la professioneli so promesso dal pre lato suo cioe uita eterna uisione de pace & di somma & eterna tranglita & riposo uno bene inextimabi le che niuno e chel possa extima/ re ne comprendere quanto esso e pero che e infinito. Vnde da cosa minore non po essere compreso q sto bene infinito. Se non come el uasello che e messo nel mar elqual non comprende tuto el mare ma solo quella quătita che ha in si medesimo: & il mar e quello che si co

prêde.& cosi io mare pacifico son quello che mi comprendo & mili mo & del mio extimare & copren dere godo in me medesimo. Elqua. le godere e bene ché io in me parti cipo a uoi & ad ogniuno secundo la misura soa lo lo impisco & non lo tengo uoto dádoli perfecta bea titudine. Vñ copréde & cognosce da la mía bonta táto quáto lie dato a cognoscere da me. Lobediente dunque col lume de la fede ne la uerita arso ne la fornace de la carita:unto de humilita iebriato del sangue cum la sorella de la patien. tia & cum la uilita auilendo se me/ desimo cum forteza & cum longa perseuerantia & cum tute laltre uir tu cioe col fruto de le uirtu ha riceuuto el fine suo dal suo creatore zioe da me.

Repetitiõe in summa de quasi tuto del presente libro.c.clxvi.

Ora ho satisfato dilletissi ma & cariffima fiola al dsi derio tuo dal pricipio in fi nea lultio di lobedictia. un si bn ti sti cum anxietato desiderio si come scere el suoco de la mia carita ne la nima toa mi domandasti dico qua

cognoscere.cioe che col cognosci/ mento de te & deme col lume de la fede ti spianai in che modo tu ueni ui a cognosimento de la uerita. La secunda che tu dimandasti fu chio facesse misericordia al mundo. La terza so per lo corpo mistico de la sancta chiesia pregadomi che io li tollesse le tenebra & la persecutione uolendo tu che io punisse le iniqui ta loro sopra di te. Vnde in quello et dechiarai che niuna pena che sia data i tempo finito po satisfare ala colpa commessa cotra me bene in finito puramente pura pena ma sa tissa se la pena e conzunta col desi / 1 derio de lanima & cum la contritione del cuor. El modo io te lo de chiarato. Ancho tho rispolto chio uoglio far misericordia al mondo mostrandoti che la misericordia e a mi propria. Vnde per misericor día & per amore iextimabile chio hebi alhomo mandai el uerbo de lunigenito mio fiolo elquale per mostrartelo bone chiaramete telpo si în similitudine de uno ponte el quale tien dal celo a la terra per luricorda nel pricipio mi domanda nione de la natura mia diuina ne la natura uostra humana. Anco ti io te seci domandare per sarti cre- mostrai per illuminarti piu de la mia uerita come el pote si saliua cu tre scaloi cioe cum le tre potetie de tro petitione lua de laquale fu una lanima & de questo uerbo ponte parte a laquale io ho fatisfato allu- ho mostrato a te. Anco questi tre minandoti de la miajuerita & mo- scaloi re figurai nel corpo suo si co strandoti in che modo tu cognosca me tu sai per li piedi per lo costato quelta uerita laquale desideraui de . & per la bocha:ne liquali possene.

tia

la

Sez

tal

ua

lo

fil

le.

de

lac

mi

fle

TO

ne

stati de lanima cioe lo stato imperfecto lo stato perfecto & lo stato p/ fectissimo doue lanima zonze ex cellentia de lunitiuo amore. Et in ognuno to mostrato chiaramene te quale e quella cosa che li tolle la imperfectione & falla zonzere a la perfectione & per che uia se ua & de li occulti inganni del demonio & del proprio amore spirituale. Et ho ti parlato in questi stati dere reprensione che fa la mia clementia de ligli lua ti posi scă ne la uita laltra ne la morte ligli sono gili che feza speranza morino in pco mortale de liquali io te posi che andauano dissoto al pote per la uía del demonio contandoti de le miserie loro. Et la tertia reprensione ti pos si facta ne lultimo iudicio generale. Et parlai alcuna cosa de la pena de li danati & de la gloria de beati quando hauera reauuto ognuno la dota del corpo suo. Anco ti pro missi & prometto che col molto so stenere de li serui mei io reforma ro la sposa mia inuitandoui a sosti nere & lamentadomi teco dele ini quita loro. & mostrandoti la excel lentia de li ministri ne laquale io li ho posti & la reuerentiache io cer cho che li feculari habio alloro mo Arandoti la casione perch per loro deffecto non debe diminuire la re uerentia in loro & quato me e spia ceuole el contrario. Et dissiti de la uertu de quelli ch uiueno come anzoli tocádote infieme cum que

di

ela

uni

La

hio

La

r la

oli

ine

qui

10

lia

ala

rin

ma

eff.

mi

ode

000

ndo

the

OI.

nio.

de

per

apo red

the.

ne

oti

6/3

ci

de

nic

TE

00

110

IG .

sto de la excellentia del sacramento. Anco sopra li dicti stati uolendo tu sapere de li stati de le lacrime & onde esse procedeno tel narrai & arecordateli cum questi. Et deto te ho che tute le lacrime escono de la fontana del cuore & ordinatamé te te ho assignato perche. Et dissiti come sono cinque stati de lacrime &'come el quinto germina morte ti contai. Hoti ancora risposto ala quarta petitione di quello che me pregasti cioe chio prouedesse al ca so particulare adiuenuto. Vnde io prouedi si come tu sai. Et sopra q sto to dechiarata la pronidetia mia in generale & in pticulare dal prin cipio de la creatione del modo in fine a lultimo come ogni cofa ho fato & fazo cum diuina prouiden tia dando'& permetendo cio chio do tribulatione & consolatione te porale & spirituale so ogni cosa p uostro bene & perche siatt sanctifi eati in me.& perche la uerita mia se copia i uoi: peroch la uerita mia fo quella cum che ue creai perche haueste uita eterna laquale uerita ue sata maisesta col sangue del uer bo uigenito mio fiolo. Anco ho nel ultimo satisfato al tuo diiderio & dito quello chio te promisi de narrare de la perfectione de la obe dientia & de la imperfectione de la disobedientia & unde essa unene & che ue la tolle. Et otela posta per una chiaue generale & cosi e. Et te ho dito de la particulare &

de perfeti & de li imperfeti di quel li de lordine & de qlli de fuora de lordie dogniño distictamete. & ho ti dicto de la pace che da la obedié tia & de la guerra che da la disobe bientia & quanto se inganna el disobediente ponédoti che la morte uene nel mondo p la disobedietia de adam. Ora io patre eterno sum ma & eterna uerita ti chiedo obez diétia peroche ne lobediétia dl uer bo unigeito mio fiolo hauete la uita. Vnde come tutí dal prio homo uechio contraheste la morte cosi tu tí chi uole portare la chiaue de lo, bedietia hauete contrata la uita da lhomo nouo xpo dolce iesu di cui io uo facto ponte perche era rota, la strata del cielo. Vnde passado uoi p qta dolce & dricta uia che e una uerita lucida cola chiaue delobedié tia uoi passate p la tenebra dl mondo no ui offedo & nel ultio con la chiaue del uerbo e deschiauato el cielo. Horate ivito apiáto te & li al tri serui mei & co piato & co lhuile & cotinue oratioe uolio fare miferi cordía al modo. Correte dogs p qi sta strata de la uerita acioche no sia ripresa andado tu lentamete:pero che piu te sera domadato da me ho ra che pria poche o măifeltato me medesimo a te ne la uerita mia. Guarda donque che tu non ensie mai da la cella del cognoscimeto di te ma in questa cella coferua & spe di el thesoro chio tho dato elquale e una doctrina de uerita fundata i su la usua petra xoo dolce iesu & e uestita de luce laquale discerne la te nebre. De questa donque ti uesti di lectissima siola in uerita.

Come quella deuota anima regratiando dio fa oratione per tutto el mondo per la chiefia fancta: & comédado la uirtu de la fede fa fine a quella opera capítulo. clxvii:



Llora quella anima ha uendo ueduto con loc chio de lintellecto& co lume de la fanctissima

m

ta

ual

pro

mi

102

Aris

lect

che

tati

mel

ciil

lan

mil

gue

red

dier

10.0

cord

hai

cula

fand

nego

le &

pazo

tern

diui

na

top

Tu

filai

che

ale

do

fede cognoscuta la uerita & la excel lentia de lobedidientia & hauedo la ueduta co setimeto & gustata p affecto co spasimato desiderio spe culandosi ne:la diuina maiesta ren deua gratie a lui dicedo. Gratia 18e gratia sia a te padre eterno che non hai dipreciata me fatura tua ne hai uolta la facia tua dame ne despciati li mei desiderii. Vnde tuluce non hai riguardato a la mia tenebre:tu' uita non hai riguardato a me che son morte, ne tu medico ale graue mi e isirmitade.tu purita eterna no hai riguardato a me che son piena de sigo de molte miserie.tu che sei ifinito a me che so finito. tu sapien tía a me che fo stultitia:p tuti quati questi & per molti altri infiniti ma li & deffeti che sono in me la tua sa pientia la tua clemetia la tua bonta: & lo tuo ifinito bene no mha delo ciata, ma nel tuo lume; mai dato lu

meine la tua sapientia ho cognosu ta lauerita: ne la tua clemetia ho tro uato la carita toa & la dilectiõe del proximo. Chitha constreto no le mie uirtu ma fola la tua carita.quel lo adonque medesimo amore ti co striga ad illuminare lochio de lintel lecto mio nel lume de la fede azioche io cognosca & intenda la ueri/ ta tua măifestata a me. dami che la méoria sia capace a riceuer ibenesi cii tuoi:la uolunta arda nel foco de la tua carita elquale fuoco fazi gera minare & getare al corpo mio sangue & con esso ságue dato per amo re de sague & co la chiaue de lobe/ dientia io dischiaui la porta del cie lo. Questo medesimo tha dimado cordialmente per ogni creatura che ha in se rasone & i comue & i parti culare & per lo corpo místico de la sancta chiesia. lo cosesso & non lo nego che tu me amasti pria chio fos se & che tu mami iestabilmete coe pazo de la tua creatura. O trinita e/ terna o deita lagle deita natura tua diuina fece ualere el precio del san que del tuo filiolo. Tu trinita eterna sei uno mare profundo che qua to piu ze entre tanto piu trouo de te Tu sei insatiabile peroche satiado si laia nello abisso tuo no si satia po che semp p mane ne la fame di te& asetisse de te trinita eterna desidera do di uederte col lume nel tuo lue. Vnde si come desidera el ceruo la fonte de laqua uiua cosi desidera la nima mia de ensire de la presione

late

tidi

316

2:32

fine

aha

a loc

ácio

lma

excel

redo

ita p

of spe

ren

政党

non

: hai

ciati

non

reitu

: che

raue

ano

iena

esei

vien

uátí

ma

2 [2

nia: esp

del corpo tenebroso & uederelte in uerita. O quanto tépostara nascosa la fazia tua ali ochi mei:o trinita eterna fuoco & abisso de carita dis solui ogi mai la nauicella del corpo mío peroche el cognoscimento che tu hai datto di te a me ne la uerita tua me constringe a desiderare de la graueza del corpo mio & de da i re la uita per gloria & laude del no me tuo pero chio ho gustato & ueduto col lume de l'intellecto nel lume tuo: labisso tuo trinita eterna & la belleza de la tua creatura. Vnde reguardando me in te uidi me esse re imagine tua domandadomi de la potentía di te patre eterno: & de la sapientia tua nel intellecto.laqua le sapientia e a propriata a luigeni to tuo fiolo & lo spirito sancto che procede da te & dal fiolo mandata la uolunta unde son apta ad amare Tu trinita eterna sei fator & io tua factura ho cognosciuto ne la creatiõe che mi facesti nel sague del tuo fiolo che tu sei inamorato de la bel/ leza de la tua fatura. O abisso o dei ta eterna. O mare sprofundato. Et che piu potiui dare a meche dare te medesimo. Tu se soco che semb ardi & non consumi. Tu se suoco che consumi nel calore tuo ogniamore proprio de lanima. Tu sei fo co che tolli ogni fredeza. Tu sei so co ch allumini & col lume tuo mai fato cognoscere la tua uolunta. Tu se quello lume sopra ogni lue che dai a lochio de lintellecto lume so-

pra naturale in tanta habundan/ tia & perfectione che chiarifichi el lume de la fede per laquale fede uedo che laia mía ha uita & in que sto lume riceue te lue. unde nel lume de la fede agsto la sapiétia ne la sapientia del uerbo del tuo fiolo. Nel lume de la fede son forte & co Itante & pseuerante . Nel lume de la fede spero & no milassa uenire ameno nel camino. Questo lume me isegnala uia & senza questo lu me andaria itenebre. & pero ti dis si patre eterno che me illuminassi del lume p la fanctissima fede. Ve ramente questo lume e uno mare pero che nutrica laia in te mare pa cifico trinita eterna. Laqua de que sto mare no e turbida & po no ha timore pero cognosce la uerita. Es sa e stillata pero che manifesta le co se occulte. Vnde doue habuda labondantissimo lume de la fede toa quasi certifica Ianima de quello ch crede. Essa e uno spechio secundo che tu trinita eterna mi fai cognoscere che riguardado in questo spe chio & tenendolo cum la mane de lamore mi representa me in te che son creatura toa & te in me p la co junctione che facesti dela deita ne lhumanita nostra i questo lume co gnosco & representami te summo & infinito bene. Bene sopra ogni bene. Bene felice. Bene incompré sibile. Et bene inextimabile. Belle za sopra ogni belleza. Sapientia so pra ogni sapientia. Anco tu sei essa sapictia. Tu cibo de li anzoli cu fucco damore ti sei dato ali homis ni. Tu uestimeto che recropi ogni nudita. Tu passi afamati ne la dol ceza toa. Tu sei dolce senza alcuno amaro. O dong trinita eterna nel lue tuo elgle desti a me riceuedolo col lue de la fanctissima fede ho co gnosuto p molte & admirabile de chiratiõe spianandome la uia de le grade přectioe azio ch col lue & no cum tenebre: io serua a te & sia spe chio de bona & sancta uita & leua mi da la misabile uita mia pche se pre per lo mio deffetto to servito i tenebre. Non ho cognosuta la tua uerita & pero no lo amata. Perche non ti cognobil perche io no te ue di cum giorioso lume de la sanctil sima fede po ch la nuuola de lamo repprio ofusco lochio del itellecto mio & tu trinita eterna col lue tuo disfoluesti la tenebra: Et chi potro azugere alalteza tua & rederti gra di tato smisurato dono & largi beneficii gti tu ha dati a me de la doctrina de la uerita che tu mai data. Lagle e una gratia particular oltra ale generale ch tu dai alaltre creatu re: Tu uolesti cocedere ala mia ne cessita & de la lire creature ch détro se spechiarano. Tu dong rispode fignore. Tu hai dato tu medesimo rispode & satisfa infundendo cum lo lume de gra i me azoche cũ esto lume io ti reda gre. Veste ueste me di te uerita eterna si che io contra q sta uita mortale cu uera obedientia

bia

din

nee

sien

nig

nel

mo

Cato

nolp

lori

ebil

lunt

mat

che

tico

ni.8

prin pile

& col lue de la fanctissima fede ha bia uictoria del quale lue pare che dinouo inebrie lanima, mia

FINIsse el libro de la puidentia diuina de la sposa de x60. Sancta Caterina da siena del ordie de fratipredicatori.

> Deo gratias amen. FINIS.

Questa lettera ne laquale se cote ne el transito de la bia chatarina da siena scripse Barducio de pero canigant a sor chateria de perobom nel monasterio de sancto piero a monticelli apresso a siorenza.

Al nome de ielu xfo.



Lou

miy

ado

CHILO

a ne

dolo

1000

lede

dele

áno

a spe

leus

dese

Dito i

la tua

arche

te ue

inchil

amo

ecto

tuo

OTTO

gra

i be

ado

data.

oltra

realty

a ne

etto

ode

RIO

um ello

me

129

Aristima matre in chri
sto iesu & sorochia ne
la sancta memoria d la
nostra benedeta matre

Caterina.lo misero & iniquo pec catore Barducio miricomado a le uostre orațioe come debile fanzullo rimalo priuato d cosi fata matre ebi la uostra lectura laqual uidi uo luntieri & lessa queste mie afflite matre lequale molto ue rengratio no de la ura carita & tenero amore che hauete in uerso de loro. Elle se ricomadão molto a le uostre oratio ni. & figauiche le recomandate alo priore & a tute le suore pserendosi bîte a fare cio che sia piacere di dio & diloro & di uoi. Et pche uoi co me tenera e fidele, fiola defiderate de sape el fine de la nostra matr. lo son constreto de satisfarui. & ben/ che io me ne ue ga pocho acto a sa

perlo contare pur ue scriuero quel lo che li noltri ochi infermi uide/ ro & i nostri grossi intellecti ne co presero. Questa dunque benedeta uergie & matre de miliara da nime infino lo zorno de la circoncisione comentio ad hauere grade nouita ne lanima & nel corpo suo intanto che tuto el modo del uíuere remuto pero che quello acto ch soleua fare de lo sazar de cibi le ue ne in táto odio che lí era una fingu lare pea a coducersi. & se pur ui se coduceua no lingiotiua la substan tia decibi ma per far forza a se me desima si rimenaua per bocha el ci bo ma niuna cosa li pasaua la gola anci se lo sputaua. Et etiam dio du na giociola daqua no poteua haue re rifrigerio & haueua una sete gră distima & penosa & uno incédio ne la gola che peua ch li escisse suo co per la bocha: Per tuto questo no manchaua perochella no stese in boapsperita del corpo suo allegra & fresca come era usata & a questo mu giongemo a la dominica de la sexagessima & ella ebela sera a loratiõe si forte accidéte che breueme te da gllo di inaci ella no fo mai sa na. Poi allunedi a nocte sequente auedo nui scripra una lettera nebe uno altro piu terribile itato ch tuti la piageuamo p morta: & p grande spatio stete chi mai no poteo ueder ch ui fusse la uita.poi p spato d par chie hor se leuo su & n pue ch susse stata ella: da lora fanci coinciorno

auignire ogni di de noue pene & tormenti crudeli nel corpo suo. Et essendo zia uenuti ala quadrages/ sima:ella no ostante la infirmita co menzio a fare tanto studio doratio ne che era uno grade facto co quel li humili suspiri & pianti dolorosi che ci traeua el cuore. Credo che sa piate che loratione sue erano de tá ta forza che piu cousumaua quello corpoziolo una hora doratone ch uno altro stado i su la corda due di Vnde ogní matina cum pianto la leuauamo da la comunione fi goz uernata che chi la uedeua la iudica ua morta & portauala al suo lectu tio. Et stando per spatio duna ora o de due si leua su. & andauano a sancto pietro che cie dilonga uno grosso milio & qui ui si poneua in oratione & staua ifine apresso aue spro poi tornauasi concia a casa ch pareua una morta. & cosi ando sacendo ogni di ad uno modo in fi/ ne ala dominica tertia d la quadra gesima. Allora si pose giu uita da le iumerabile pene che ogni di era no cresciute in quello corpizolo & ancora per smisurati dolori menta liche li haueneua per le offese che ella uedeua fare a dio & p li picoli che nedea ogi crescere nela chiesia sancta:per laquale ela tanto spasemaua & se faticaua detro & di fuo ri. Giaque in questo modo octo se ptimane chi mai non ne leuo capo piena de intollerabili tormenti da la pianta de li piedi ala fumita del corpo. În tăto che ella disse piu uol te. Queste non sono pene corpora le o uero naturale. Ma parechio habi dato licentia ali demonii che tormentino questo corpo coe a loro piace. Et ueramente parue bene che fusse cosi:po ch ella hebe le piu strete pene che mai se odissero. Et audirui de la sua patientia mi pare be guastare zio che io disse ma tan to ui diro che quando giongeua una pea di nouo cum allegreza al zaua lochio a dio & diceua. Gratia fia a te sposo eterno che tanti doni & tante gratie fai tuto di de nouoa me miserabile & idegna serua tua Etcosi se ne ando consumando quello corpo in fine ala dominica che su inanci ala ascensione. Et era uenuto a tanto che pareua uno di questi corpi che se depigono morti non dico de la facia che infine al sepulchro fu angelica &diuota ma el busto & laltre membra non crão altro che offa coperte cum una sot tile pelle & era rimasa perduta da la centura in giu che p se non pote ua pur un pocho uolgere. Vene la nocte inanci ala domeica dea piu de due ore inanti di. & hebe muta tione grandissima & parue che el la se aproximasse al fine su chiama ta alora tuta la famiglia & ella cum humilita & diuotõe feze segnò sen za parlare ch uoleua la fancta asso lutõe da colpa & de pena & cosi so fco. Andosene poi cosi lo grado i fino appresso a di che quasi niuno

2

e

10

m

m

cio

rih

div

ui

to

fa

acto fece se non uno continuo pe/ noso & debile sospirare. Vnde de liberato fu de darli la extrema unctione. & cosi su sato per mano del nostro abate de sancto antimo e la si staua chome se niente se sentisse. poi poco dopo la dicta unctioe co mentio tutta a cambiarsi & a far di uersi acti col uolto & con le bracia: quasi mostrando dauere grandissi mo assidio di demonia & stete in q sta crudele bataglia piu de una ora e meza. & passato la mita de questo tempo con silentio: comincio poi a dire peccaui domie miserere mei. & cosi disse credo piu de sesãta uol te alzando ogni uolta el bratio dri 1 to & percoteualo in su lo lecto. poi mutone sermõe & disse bene altre tante uolte. Sancto dio habi di me misericordia seza percuotere el bra cio:poi mutone piu modi de parla ri humili & deuoti facendo sempre diversi acti. Et dopo lo spatio chio ui dissi in uno poto tuta si transmu to la facía sua: & de oscura tenebro sa diuento angelica & iocunda & li ochi che prima pareuano penosi & spenti tuti si rischiararno & alegrarno: & parue che fusse uscita de uno generale pellago, per laquale cofa molto mitigo el dolore de li a negati cuori de nui fioli & fiole che listauano intorno afflicti quanto potete pensare. Ella giaceua in gre mio a mona alexia. & alora si uosse foleuare: & aiutamola tanto che se leuo a sedere: & apozauasi amona

2002

i che

ala

Dene

epiu

n. Et

pare

lan

деца

taal

ratia

doni

10002

a tua

ando

inica

र दाव

no di

mora

neal

ma

crao

a for

ta da

pote

nela

pia puta

eel

ma

un

(en

affo

lifo

doi

10

allexia, ponemoli dauati alora una deuota tauoleta doe sono molte re líquie de sancti & certe figure.ella allora fermo locchio corporale nel crucifixo & comincio adorare par lando cose altissime de la bonta de dio. & orando si rendeua in colpa nel conspecto de dio de tutti isuot peccati generalmente & in spetiali ta diceua. Mia colpa trinita eterna che io to offeso miserabilmente in molta negligentia. ignorantia:& i gratitudine in disobedietia in mol ti altri deffecti. Misera me chio no ho servati li generali comandameti toi in particulari fati da la tua bo ta a me miserabile. & spesse uolte si pichiaua el peto dicendo sua colpa Simel sogiugeva io noho oservato quello comandamento che mi facelti chio cercasse sempre di dare lhonore a te & la fadica al proximo mio:anco ho fugito faticha nel tem po del bisogno. Tu dio eterno mi mandasti che io abandonasse tutta mi & solo cercasse gloria & loda dl uome tuo ne la salute de lanime: di lectandomi di prendere questo cibo insula mensa de la sanctissima croce & io ho cercato le proprie co solatione. Tu sempre mai inuitata a constringere te co spaximati dolciamorosi desiderii con lachryme & con lhumile & continue oratione per salute di tutto quanto el mõ do per la reformatione de la fancta chiefia prometendo co questo mezo di fare misericordia al mondo



& reforma la sposa tua. & io misera non tho risposto:ma sonno stata a dormentata nel lecto de la neglige tia. Misera mi tu ma posta a regere anime & dandomi tanti dilecti fio li che io li a mi de singulare amore & con solicitudine li drizasse a te p la uia de la uerita: & io sono stata al loro specchio di miseria: & non ho auuto sollicita cura de loro ne soue nutili con la continua & humile o> ratione denanzia te.& non ho da/ to loro exempio de la bona & fancta uita ne la doctrina de la parola. Oime misera io no ho auuto in re uerentia li innumerabili doni & gratie di tanti dolci tormenti e pene quante te piazuto de ponere insu questo fragile corpo:e pero non lo portate con quello afocato desiz derio ne con quello affocato amor che tu me lai date. Oime amore mio tu per la tua bonta elegesti me per toa sposa in sine ala mia pueritia:& io non ti sono stata fidele ma infidele: peroche la mia memoria so non lo tenuta piena solamente de te & de li altissimi beneficii toi Lintellecto non o tenuto fixo & fer monela toa uolunta & in cercare la toa uolunta. Et pero la uoluta no se disposta ad amare te con tutte le forze sue seza mezo:si come tu me riquedi. Di questi & de molti altri deffecti firendeua in colpa quella columba purissima credo piu per uostro exempio che per suo bisogno.poi se uolse al sacerdote & dis

se assolueumi per lamore de chris sto crucifixo di questi peccati chio ho confessati nel conspecto di dio & de tutti li altri de liquali io non miricordo. & cosi su facto poi uol se una altra uolta la solutiõe da col pa & da pena dicendo che lhaueua auuta da papa gregorio & da papa urbano. Questo diceua come affamata del sangue de christo. Fu fata la foa uolunta. & ella con lochi sem pre fermi nel crucifixo ricomentio adorare deuotamente parlando co se altissime lequale i mei peccati nu meritarono potere intendere si per lo grande dolore chio haueua & fi per una pena che ella haueua insu el peto che non lassaua uscire sore la uoce tanto che standoli allato ala bocha non poteua intendere. sono due parole & doue una altra.in qsto orare ella fi uolfi ad alcuni de fi oli che non erano stati ffenti a uno notabile sermone elquale ella zi ha ueua fatto molti di dinanzi mostra dici la via de la perfectione & impo nendoaciascuno diperse gsto che dopo la uita sua uoleua che facesse mo. Siche alhora a quelli cotali fer ce el simile. Domandando a tuti p donantía con grande humílita de la pocha folicitudine che la pareua hauere hauuta de la salute nostra. poi a lultimo ad uno altro & a me misero disse alcuna parola & doppo questo fi ritorno al suo orare. o chi hauesse ueduto con gta humili ta & reueretia ella ricevete piu uola

te la benedictione de la foa doloro sa matre:bñ ui dico che eli era una dolce amarfudine. O quanta deuotiõe era a ucdere lassicta matre ricomandarsi ala benedetta siola & adimandare a lei & riceuere la benedictione. ueramente elle ci trahe uano el cuore: & in spetialita dima daua la matre a la fiola che limpe/ trasse gratia da dioche in tanto du ra aduersita ella non lontendesse. Tutte queste cose non la stancauano pero da la sua oratione ma con tinuo parlando di dio orana. & aff fandole al fine faceua fingulare ora itione per la sancta chiesia per lagle ella al fermo che daua la uita & ora ua pro papa urbano sexto elquale ella eficazemente confessaua uero summo pontifice confortandoli si glioli a ponere la uita per questa ue rita poi con grande feruore oraua per tutti isuoi dilecti fioli che dio li haueua dati ad amare a fingulare a moreusando molte di quelle paro le che uso el nostro saluatore quando oro al patre per li discipuli pre gando tanto cordialmente che le pietre non che icori nostri sene do uerebero spezare & facendo el segno de la croce tutti ze benedisse& cosi si uenne apresciando a táto de siderio fine perseuerando cotinuo ne la oratione dicendo signore tu chiami me chio uenga a te & io ue go a te non con mei meriti:ma folo con la toa misericordia laqual mi/ Cericordia io te adimando in uirtu

tio

ion

40

col

tV2

Pa fa

113

cm

rio

000

inu

pa

16

níz

iore

12/2

000

i gi

mo

ha

Att

npo

the fie

fet

n p

บล

110

me

OP O

del sangue. & a lultimo piu uolte crido sangue sangue.ultimatamé, te ad exempio del nostro saluatore disse padre ne le mane tue coman do lanima & lo spirito mio. & cho si dolcemente con la facia tutta an/ gelica inclinato capite emisit spiris tum. El suo passare su la dominica insulora de sexta & tenemola infiz ne amarti di ad ora de compieta se za alcuno puzore humano & cosi se conseruo quello sacto corpo pu ro & saldo & odorifero. & chosi si piegauano le bratia le dite le gambe & lo collo come duna persona uiua.el populo con grande tumul to & diuotione uisito el corpo quel li tre di & beato se teneua chi la poteuano tocare. & ha mostrato dio p lei piu miraculi o segni iquali per la fretta trapasso de dire. El sepul cro suo e uisitato con deuotione co me de laltri sancti corpi che isono & molte gratie sa dio nel nome de quella benedecta soa sposa & io no dubito che acora nui odiremo gra di fati, altro non ue dico. Recoma datime al priore & a tutte le suore che ora sono nel tépo del bisogno dio ue conserui & cresca ne la fua gratia de iesu christo dolce.

Amen

u is

EQuesta e una tabula sopra tutte le cole che se contiene in alto libro. Abstinentia.

La abstinentia quanto in si e no ua le niente e come la se de fare vii xi xii ciiii

Adam. Del peccato de adam & eua CXXXY cap.

Ambition.

Cotra el peto de la abitio.c.xxxiiii Amor

Lamor pprio priua ogi uirtu. c.vii lté contra la mor proprio ca. vii lamor pprio e cason de tutti i pecca. xxxviii cxxviii cati de molti defecti che nascono dallo amore proprio ca. cxxvii lamor pprio e supbia e cason dela disobedietia capi. clvi lamor proprio e linganno desobe dieti & molti mali ne segta- ca.clxi lamor de dio & del proximo e tutcapi.víi lamori& la contritione satisfa alla capi.iiii tutte le fatighe facte fenza lamor fo no reputati parole e no facti e qlli no itrarao a uita eterna capi.xi. Del ordine de lamore del proxica.xi. Cõe se de amar dio el pxio.c.lxiiii a che se cognosce lamor cer psecto o imperfecto ca. Ixiiii contra quelli chi ama dio p la cofo latio téporale ca. lx. lxvii. lxviii

del terzo grado de lamore elquale

e perfecto

ca. lxxii.

perche modo se uene a questo cap. xxiii. amore de segni a cognoscer che laia sia cue nuta a lamore psecto ca. lxxiiii dele richeze che dio da a suoi amatoti che lo domanda ca.cxli. lamor che dio ha ala creatura lo co strenge a misericordia ca. cxliii de la diuina prouidentia circa lamore imperfecto cap, cxliiii de lamore spirituale ad alchua par tículare creatura ca . cxliiii. de che se doliono li persecti i amo. ca.cxlv. Cerca carita Anima

de le tre potetie de laia ca.li non se po hauer perseuerantia se le potetie de laia no sono uite ca.lii essendo unite le potentie de laima se camia co desiderio calissi tute le prouision del corpo dio la sa to per laia ca, cxlii. Apostoli III

Li apostoli sono mandati a repren dere el mondo ca. xxxvi contra alli che no se correze p refin sion de li apostoli ca, xxxvi Auaritia

Lauaritia e caso dogi male c.xxxiii de la uaritia de chierici & de la loro fimonia ca.c. xxvii. de malí che procede da la auaritía. De la cecita de li auari & de la loro capi.cl. come se de usar le richeze del mon ca.xxxxvii de la instabilità dele richeze tempo rale. eap.cl.
Dela lor grauita & come impediffeno la uia del paradifo. cap.cl.
de danni che consequita per amare le richeze. cap.cli.
circa anchora de qla auaritia. Pouerta

iii

na

di co

liii

2,

iii

321

ii.

100

rin

3.1

fele a.lii

ima

hiii

2/1

lii.

ten

OV

epn

my!

Mix

010

í.

12.

d.

010 d.

on

vil

00

Beatissimo.

del sancto batismo.

de diuersi batismi.

Beati.

de la gloria de bii. ca.xli.lxxxii. come li beati non hano pena de la offesa de dio e come desidereno la salute de tutti e pregano per lo mo do. cap.lxxxii.

come se intende le parole del apocalipso che dice utina callidus ees aut frigidus &ce. ca.clxii. Carita.

la persona che e i carita desidera la salute de tutti.

nulla pena finita senza laffeto de la curita e sufficiéte a punir una mi nima colpa ne a remunerare i ui ta eterna.

capí.iii.

per uirtu de la carita di fui de dio se satisfa a soe colpe e quelle daltri capí.iii.

la carita da uita a tutte le uirtu.

capi. vii. la carita hūilita e discretio sono uni te isema idiuisibilmēte. capi.x. lasseto de la carita e isinito e le opatioe corporale so tute sinite. ca.xi. del mo de la carita del pxio. ca.xi. per la carita del pximo se de perde

re soi consolation temporal o spiritual.
cap.lxvisis.
le uertu tăto sono meritorie gto sono in carita.
ca.clxisis.
dio merita la obedietia secundo la carita & si secundo la fatiga.c.clxv.
circa disopra amor.

Centuplum. che uole dire centuplu accipietis & uitam &ce. cap.clx.

Clerici. dio se lamenta de clerici. ca.xiii. circa de soto sacerdote.

Comunion.
coe le intéde ubi fuerit duo uel tres
cogregati i noie meo &c. ca.li.
Congregar.

de la comunion circa de soto euca

Conscientia.

de la conscientia de mondani.

capi. lxxxxiiii.

Consilio.

chi non observa li consilii almanco
mentalmente no se puo observa
re li perfecti serva oli consigli actualmete.

ca.xxxxvii.

Confolation.

de lingano de quelli che amão dio
fotamente per confolation che feteno in quello amore.

cap. lx. lxyii. lxviii. lxxxxviiii. dio alcuna uolta priua laia de coso latione p suo bc. cap.lxiii. de lingano de alli che no subue al proximo in necessita per no perde re li soi consolatioe e deuotion spi

u iii

rituale. ca.lxviii. delingano de quelli che hano por stolo sa affeto in cosolatio & uiston mentale. ca.lxx.cvi. repetitione de sopradicti consolatione. cap.lxxii. i serui de dio non curano de cosotio i qsto modo. ca.cxxxxiii.

Contemplacion.
ogni cosa se de lassar gdo dio man
da nelamente qualche contempla
tion.
cap.lxvi.

Contrition.

la contrition e lamor fatisfa ala pezna e ala colpa.

cõe se de hauere cõtrition spălmen te î la sua morte.

ca.xxxyii.

ogni cosa se de lassar e tédere ala cõ triciõe che dio da.

Cuando la contrition uale seza cõ cõsession e gdo no.

Corpo.

come el corpo impedisse lanima, cap. lxxxiii. lxxxiiii. Corporal.

Exercitio corporal no satisfa ala pe na ne ala colpa. ca.viii.xi.xii. Correction.

Contra prelati che no correzen soi subditi. cap.cxviii. i prelati desectuosi non pono corregere suoi subditi E si subditi să male a no piliar la corectione sto uoia ch plati sia catiui. ca.cxxv. i plati che no correzen i subditi sono casoe de tuti i mali. ca.cxxv. de la correction de sacti prelati uer so suoi subditi. cap.cxviiii.

come se de correzere el pximo sen za falso iudicio. capacii.cv.

Per molte rafo xpo apri el costado in croce. ca.lxxv.

Crudelitate.

de la crudelita contra el proximo.

capi. 

vi.

Damnation.

i damnati non pono defiderare alcuno ben.

ca.xxxx
la lor péa crefera nel di del iudicio
uedédo la glia di bti.

ca.xxxxii

Defiderii.

Quali sono i desiderii de iusti. c.ii desiderii de psecti e spalmete i patir pena p xpo. ca.lxxviii.lxxviiii Quanto piase a dio el desiderio de patir pena. cap.y come debisognoa caminar p le uir tu cũ desiderio. · cum desiderii se camia gdo so unite le potentie de laia. secodo el defiderio de lanima dio ca. xi se manifesta a lei. del desiderio de lachrime e quanto el piase a dio. ca.lxxxxi. del desiderio infinito de lachrime xxxxii. dio impisse i sci desiderii de pseue/ ranti nel bater ala porta. ca.cvii dio retarda soi doni p sar crescere nostri desiderii. ca, xxxxii Cerca uolunta.

Desobedientia
de la desobedientia circa obedietia
Desperation
de la desperation & de la speranza

specialmete nel puncto de la mor te.cap.cxxxii. Díauolo de lingano del diauolo circa le aie nostre. cap.xxxxiii el diauolo se transforma in angelo o in altro sancto. cap.lxxi a,che mo se cognosce le sopradicte transformation quo sono dal dia uolo o no. ca.lxxi.cvi come el diauolo e superato e consu sono da persecti. lxx.

CV.

ado

KXV.

mo.

172

tal

OI

ido

mi

. C.ij

pacie

VIII

sb o

ap.V

euis

ini

dio

a.lxi

anto

XXI

time

αú.

we!

cvi

ere

oil

(t)a

Dignita

de la dignita hūana e cõe de patir p
conformarfe cum xpo. cap.xii
item de la dignita hūana e quanto
amore ia mostrato dio. ca.xiii

Diferetion

de la descretion e come la e piantada in humilita.

la descretion rende prima a dio gllo che de.

ca.vii
la descretion e conzunta cum la ca/
ritaje humilita.

ca.x

Dio.

Quato amore a mostrato dio a sho mo.

ca.xiii.xiiii

Dio se lameta del suo populo e pri cipalmete de clerici. ca.xiiii.xvii dio se constrenge a misericordia p operation de iusti. cap.xv nesun po insire de le man de dio.

cap. xviii dio tira shomo asi per amor se sho non fa resistentia.

ca.xxvi dio se maisesta a lanima per mosti modi.

cap.lxi dio no se parte da perfecti per gratia ne per sentimeto ma si p unio

ne. cap.lxxyiii la bota de dio se extende sopra pec catori. 'cap.lxxx dio induce i soi serui a orare & fati carle per la chiesia. lxxxvi dio si ce inuita a batere ala porta el gle batere molto ie piase. ca.cvii per infiniti modi dio chiama lanima fora del peccato e specialmete pertribulation e remorfo de con scientia. cap.cxxxxiii dio e cltreto a mificordia p lamor che ha ala creatura. ca. exxxxiii

Domine.

che uole dir non ois q dicit domie

domine intrabit &c. ca.xi

Dominico.

de san dominico e de la sua religio e soi sancti.ca.clviii. dio a dato differenti doni a differe te plone.ca.vii. de la figura del puto che refuscito e lielo.ca.xxxx. Eucaristia. come se de riceuere la eucaristia xiiii.lxvi cap. de la dignita de sacerdoti & de la eucaristia. cap.cx. come si riceue la leucaristia cu piu gratia e manco gratia. cap.cx de quelliche la receuen idigname. te. come li sentimenti del corpo sono. inganati circa el facramento e no quelli de lanima cum quelli si de cap.cxi. de una uisson che ebe catherina cir ca alto facrameto.

de la utilità de lanima che la riceue

u iiii

ca. cxiii. degnamente de la purita che de hauere il mini : stro dela eucaristia e colui che la ri ca.cxxiiii dio prouede a soi serui del dicto sa cramato miraculosamete ca.exlil Exempio Corra quelli che no edificam p exe pii di serui de dio ca. iiii come igran peccatori se conuerteo ca.xlvii. p bon exempio Forteza Forteza patientia e perseueratia ue ceno ogni cosa ca.lxxvii Francisco De san frácisco e de la sua religioca. clviii. Fraterna De la correctioe fraterna ca cii cv Chiesia La offesa fata ala chiesia graua mol to a dio Dio se lamenta e menaza a persecu tori de mistri de la chiesa ca. cxvii

de la excellétia de digni ministri de ca. cxviiii de la lor correction uerso subditi

Gloria Li peccatori e modani redeno glo ria a dio non uoliando ca. clxxx similmente li demonii ca.lxxxi Gratia

perche dio a dati differente gratie Homo ca.vii De la dignita de lhuo ca.xii.xiii Quanto amore ha mostrato dio a lomo

dio fece lhomo ala imagine e similitudine sua nulla cosa po priuar lho de la gratia di dio sel non uole ca. cxxxx tute le creature sono fate per proui! sion del homo ca. cxxxx Humilitas

Lo uero humile se reputa esser cason de tuti imali del mondo ca.ii per cognoscimento de si e del sangue de xfo se uene a corrioe c.iiii la humilita no po essere seza carita ca. x. e discretion del cognoscimento de si alquale se uene per cognitió della diuia bo ta & per cognition de la diuia bo ta se uene al cognoscimento desi xiii lxxii lxxiii lo humile timorato e piu sufficiete a confiliar & intendere la scriptura facra cha lo superbo docto ca! pitulo

Ignorantia De la ignorantia de li amatori del mondo ca. xxviii de la ignorantia circa i beneficii de ca. cxxxx dio

Inferno de le pene de linferno ca.xxxxviii In iferno non se po desiderare alcu ca.xxxx. no bene

Ingratitudine de la ingratitudine de bon exempii de iuste persone ca.iiii dio se lamenta de la ingratitudine ca. iiii de clerici de la ingratitudine de la redeptio de la ingratitudine & infidelita de lhomo contra dio ca - cxxxx - Inimici Li perfecti cercano la salute de soi inimici ca. cxxxxv ludício extremo Del iudicio extremo ca.xxxviiii nel di del judicio cresera la pea de damnati ca . xlii. Iudicio temerario del judio temerario & de quelli chi se scandeliza contra dio e suoi ser ca. XXXV xxxxiii. li perfecti no se scandelizan ne hano catiuo iudicio etiam dio del peccato manifelto ca. per nesun modo se de iudicar malo etiam dio se dio manisettasse el peccato daltri Lufto Lufto Per le operation de justi dio se co stringe a misericordía con li pecle fatiche de iusti sono necessarie p liquali dio fa misericordia a liniq ca. Cerca de sono persecto. Catherina Come dio consolo sancta catheria

come sancta catherina sa oratione

Item come la fa oratione per tuto el

mondo elqle la perseguitaua mol

come hauédo lei cognosciuti li pec

cati del mondo p revelation divi

punita

per la chiesia e domanda lei esser-

13

m

oui

XXX

ca

1.1

in.

üü

tita

L.X.

e se

rbo

bo

efi

wii

jer

DQT.

(2)

XY

del

viii

ide

III

vii

CU

(X

m/

밾

ine the to

na se reputaua caso de tuti unde de sideraua sudori de săgue.ca.xviiii. come la se maraueglia de la deuia bonta e referisse gratia. ca.xxv. xxx.cviii come la uene in grade amaritudie per la ignorantia de quelli che se damna. coe ie fo mostrato el stato de le anicapi.lvii.lviii. ache modo la respondeua ale temptatiõe del dimõio. ca.lxví. come je fu mostrato pche xpo uol/ se aprire el costato. i ca.lxxv. come dio la iduce a lachrime p tuta la chiesia. ca.lxxxvi. come la fa tre petition a dio. lxxxxvii. Quanto ella era dilecta da dio. lxxxxviii. capi. come anxiada e ebria domada de claratione di frutti de le lachrime xxxvii. come la fa oration per la chiesia & spalmente per li soi fioli spuali e p doi padri spirituali. cacviii. come la hebe una mirabil uisio cir ca el sacrameto de laltaro. ca.cxi. come la fa lungo regratiameto ala ca.cxxxiiii. diuina bonta. come la fa oration cum grade affe i cto & humilita per tuto el popolo cxxxiiii: come la haueua admiratione de la diuina prouidentia ene regratia capi.cliij. dio. come fa bellissimo regratiameto e humiliation e oration per la chie-

ca.clxii. el transito de sancta catheria e i fin dellibro Lachryme Sancta chatería domádo a dio del fructo de lachryme ca . lxxxvii come sono cinque disserentie de ca. xxxxviii la lachryme differetia de lachryme discorredo p li stati diuerfi de laia c. lxxxviiii repetitio de le dicte lachrie c.lxxxx de glli che li desidera e no li po ha uere e quato piase a dio ca.lxxxxi coe se intede el dicto de paulo chel spo sancto domanda p noi al padre co piati iumerabili ca.lxxxxi perche dio alchuna uolta fubtrahe le lachryme ca. lxxxxii come da li sopradicti stati de lachri me nasce infinite lachryme nel de ca. xxxxii fiderio de le lachrie di modăi ca. lxxxxiii prediti piangeturi modani sono p cosi dal ueto de la prosperita e ad uersita e tior e cosciétia c.lxxxxiiii del fructo de le lachrime del timor &'de lamor ca. xxxxv del fructo de le lachryme unitiue Lege

La lege antiqua e de timore e la no ua e de amore ca. lviii. Libro arbitrio.

del libro arbitrio car.xiiii
col libro arbitrio se poda laia c.xxiii
& e lortelano del zardino de lanima ca.clx

Lume spírituale
diuersi lumi infusi da dio a soi dile

cti. E come el lume e necessario a lhomo. ca.xevii el secondo lume ca.xevii el sertio lume perfectiuo ca.c e le opere de quelli chi sono illumia ti de quello lume unitiuo ca.c come riceueno lara del paradiso gle che sono nel dicto lume ca.ci Luxuria.

e la luxuria ca.xxxii Manifestar.

io se manisesta a laima per molti modi calxi come se intende che cristo dice che maisestara si medesimo a noi c.ii Ministro

li ministri ecclesiastici circa desoto sacerdote.

Misericordia. dela misericordia de dio ca. xxx xxxi.cxlisi.

Mondo.
li amatori de piaceri modăi le anegano ne lacqua che passa soto el po
to figurato
dela miseria de chi passa per lo fiume del modo e non per lo ponte

li modani passan cum mazore fati cache iserui de dio ca.xxyiii li amatori del mondo cadeno i pe, na uoliandola fugir E una bella ui sion dun arbore ca. xliiii li amatori del mondo hano piu fa tiche i questo modo che i iusti ca.

i bči riceuudi i questo modo igraf fano lania ala becchariaca. xivi

li amatori del mondo mai no se sa tian E de le lor pene ca .xlviii el modo de ensire del mare del mo ca.liiii mondani sono percossi da quatro ueti cioe psperita aduersita timo reeconscientia dela conscientia de mondani e come lauano fuzando ca.xciiii non se puo amar dio el mondo cxxxiii mondani sono martiri del demoz nio ca. xciiii in fin del capitulo morte dela morte di peccatori ca.xxxvi · cxxxvii de la morte di justi e de peccatori xliii i perfecti defiderano la morte corporale ca. lxxxiii lxxxiiii de la morte di iusti molto diffusa/ ca. xxxi de la morte de justi sacerdoti capica, cxxxi del ponte de la morte de peccatori ca. cxxxii e de lor peni item de le lor pene e le chose che je fera representade e uision che ha ca, cxxxii uerano de la speranza e desperationel po to de la morte ca .c xxxii. non se de spetar fin al puncto de la morte a piliare lobedientia e altri ca . clvi beni Obedientia

dala desobedientia segta tutti i ma

ca. clv

iii

12.0

nia

3.5

امًا الم

MI

alxi

CH

olo

XXX

[vij

pte

Ti

西道でいる道は

cap.dy de malí de la dissobedientia de laq le e cason lamor proprio e sensua item de mali desobedienti ca.lxi de obedienti religiosi in seme con de sobedienti e quanti mali indu ce la disobedientia e quanti beni nasce da la obedientia ca clviiii de la amaritudine de religiosi deso bedienti liquali gustano lara de si ferno in quella uita li desobedienti hano piu faticha ne la religio che li obedienti ca. clxi lamor proprio e superbia e calon ca . clvi de la obedientia de la obedientia i general ca.cly tuti baptezati deno hauere la ober dictia lagle chiaue del cielo.c. clv de la excellétia de la obedientia molte belle cose de la obedientia& chi la tolle & chi la conferua & do ue la se troua per amore de la obedientia cresce lo dio de la propria uolunta e se uene ala pfecta obedictia.ca.clvii de la excellentia de la obedientia de religion per la obedientia general de prece pti se uene ala perfecta obedictia. a capituli la obedientia e chiaue del cielo. li ueri obedienti riceueno per uno dio se lamenta molto contra deso. cento e che uole significar p uno cento. capi.clx

bedienti

per obedientía dio donna la carita clx. capi. distinction de obediétia de religio sie de ptoe de messa. ca.clxiiii. coperation de meriti de la obedie tia de demessi e de religiosi e coe la obedictia tato e meritoria gto e ca.clxiii. fundata i carita. comperatió de la desobedientia de cap.clxiiii. sopradicta. la obedientia fata in religion e piu cap.clxiiii. perfecta. deli ueri obedienti:e del lor feruocap.clxv. ogni creatura obedisse al uero obe diente e molti miracoli. ca.clxy. ognicosa se de lassar per la obedie cap.clxv. tia. zo che sa el uero obediente e suda/ to i obedientia. cap.clxv. de la forteza de ueri obedienti e de cap.clxv. che se pasceno. del premio de obedietia. ca.clxv. repetitio de cose sopradicte de obe dientia. cap, clxvi. **Oration** 

la oration unise com dio. ca.i.

sancta catherina sa oration a dio p
tuto el modo. cap.xiii.xvi.
per lacrime e oration di iusti dio se
costrenge a misericordia cu pecca
tori. capi.xv.
mediante la oratione se uene a laz
mor puro. ca.lxv.
de le temptatió del diauolo p rupere la oration. ca.lxv.lxvi.
la oratió molto piase a dio.ca.lxvi.
la oration de esser mentale ne i tuz

to se de lassar la oration uocale. capí. che se de pensar ne la oration men cap.lxvi. tal. contra quelli che hano la atétion de copirtate oration senza attention mentale. cap.lxvi. ogni cosa se de lassar e attedere ale cotemplation mentale che da dio lxvi. capi. ca.clxvi. diuersi modi de orare. dio induce soi serui a lachrime per tuta la chiesia mostrandoli la neca.lxxxxyi. dio rende molto solicita sancta cha terina a la oratio. cap.cviiii. dio a cara la oration fata per i gran peccatori spalmente per ministri de la chiesia. ca.cxxviiii. fancta catherina fa una feruentillima oration per tutto el mondo. CXXXIIII. dio retarda le deuotion che doma/ dano per far crescere nostri desiderii. capi.cxxxxii. la oratio di serui de dio el suo amo re costreze a mificordia.ca.cxliii. Pace.

de la pace îterior cũ si & exteriore col pxio.ca.lxxvi. Paciétia. la patiétia pua tute le uertu.ca.viii. la patiétia forteza e pseueratia stão icia de larbor dela carita.c.lxxvii. Quáto e laudata la patiétia da dio e de le soe excellétie. ca.lxxxv. la patientia fa ester simile a christo ca.cxxxvi. Paradiso. De la gloria de quelli che sono

in paradylo. ea. xli.lxxxii de la diuina prouidentia in paradi fo. cxlyiii Paulo. De la uissone de paulo gando su ra pto e quado xoo ielu dille perche me perseguiti ca. Ixxxiii Che uole dire quando disse hostro uato una lege in mi che repugna. &ce.ca.lxxxiii in Peccato, caring Mai no le debe comettere peccato per salute daltri. ca.xi el peccato facto dopo la redemptio ne e punito piu duramente ch pri ma ne project ca xv de malí del peccato de adam & eua. ca. xxi. cxxxv de mali del peccato ca.xxxi.cxl el peccatore e chiamato arbore de morte e tene le radice i quatro uide fructi del sopradicto arbore de - ca.xxxii morte p lo peccato li peccatori hano piu fatiche i gsto ca.xly modo cha i iulti le operatione facte in peccato mor tale non ualeno a uita eterna ca. xxxxvi. lxxxxiii quelle tale operatione sono, remu-

men

TP

nde

tion

XV.

ale

dio

xvi.

Mi.

per

ine

LIVI.

ada

viii.

man

DUCT

viii.

nli

do.

mii.

deli

XXIL

2000

diilx

riore

co2

viii.

Hio

vil.

dio

27,

ilo.

ca. xxxxvi. lxxxxiii
quelle tale operatione fono remunerati de béi téporali ca.xlvi.xciii
ipeccatori rédeno gloria a dio etiá
no uoliádo ca.lxxx
de la cecita de quelliche fono i pec
cato mortale ca.cxxxxiii

Peccator.

Del peccator cerea qua de sopra, peccato. Pena.

Nulla pena finita po remunerare una picola colpa ca.iii

Penitentia
Cotra que che piglia la pettetia corporale p fundameto & no p istrumento

ca.ciiii ix xi xii

Perfecto Desiderii & operation de persecti lxxviii lxxviiii lxxxiiii I perfecti desiderano la morte corporale ca. lxxxiii lxxxiiii iperfecti sacordano con la uolunta ca.lxxxiiii. di dio perfecti sono illuminati del lume ca.lxxxy. spirituale. El diauolo confuso fuge da perfeca. xxxx perfecti hano infiniti desiderii de lachrime ca. xxxxii. Ité dele lor lachrime. ca.lxxxxvi del lume de pfecti chi se reputano degni de ogni tribulatioe & ogni male. de le opere de illuminati persectaperfecti riceueno lara del paradiso in questa uita perfecti se dole del peccato de suoi psecutori e circa la lor salute.c.cxlv che sono i dolori de perfecti i amo ca cxlv.

Perseuerantia.

De la pseueratia i gnale ca clviii.
la pseueratia i bé ouer i male codu/
ce a uita o a morte ca .lii.
mediate la pseueratia se uiene a lamor persecto ca.lxxiii
pseueratia patietia e forteza isseme

non po essere superati. ca.lxxvii

Essendo rota la uía p lo peccato pri mo christo e facto ponte. ca.xxi coe gl pote tie dal cielo ala tera. xxii el dicto pote ha tre scalioni ciocin piediellato ela bocca ca. xxvi. Quelli tre scaloni sono figurati per li tre potetie de lanima ca.li. liii Quelli scaloni significano tre stati de lhomo cioe imperfecto & per fecto & pfectissimo calvi. lyii el dicto pote e leuato i alto no partadole da terra p tirare lho. xxvi. coe le murato de pietre d'urtu e co pto de misericordia ca. xxvii. El zardino de la chiesia e una bote ga sul pote unde se riceue glli che mança in uja ca. xxvii. per quale uia se ua per lo ponte per che non uada nel fiume de sotto capitulo de la miseria de quelli che passano de sotto per lo fiume capi. xxxi piu lezermente se passa per lo ponte de la uirtu che per laqua dele co folatione mondane ca. xxviii el dicto ponte xpo ascedi i cielo las lado i terra lexepio suo ca xxix a che modo poi e tornato a noi secodo la sua pmessa ca. xxix. dal prio scalõe se uiene al scdo. lix a che modo se fa gsto ca. Ixiii. declaratione del terzo scalione zoe ca.lxxvi. Pouerta Dela diuina prouidentia uerfo foi poueri e chi sono quelli poueri capitulo

de la excellentia della pouerta uolu taria cap.cli. Christoco exepio isegna la uia de questa pouerta coe autore, ca.cli. persectione di desiderii aliqii se vi ene p pouerta persecta, cap.cli. quanti mali sequita a religiosi che non setua la pouerta ca.cxxv de mali dele richeze temporale cer ca lauaritia Precepto
Li peepti no si po seruare senza co silii ca.xlvii. Predicator.

Perche ipredicatori non fano fructo capi.cxxy
Ipredicatori deno esfere in la fan za obedientia e senza peccato capitulo de capitulo capitu

Prelato de la corectione de sancti prelati a foi subditi ( ca.cxix. contra prelati che non pono corre zere soi subditi. I plati defectuosi no pono coregere subditi e subditi san malo a non pigliar la corectio gto uoia ch pla presuption. ti sião inig.c.cxxv. De la presumption de la divina mi sericordia ca.xlix. probar. Dio proua & prouede a suoi serul pfecti ca.cxlv prouidena diuia De la divina providentia in commune capi.cxxxy per prouedere a lhomo dio ha pia gliato carne & morte & ordinati

li facramenti ca. cxxxv dio ha data la speranza a lhomo p fua prouidentia & come no se de sperar nel mondo capi cxxxvi. chi piu perfectamente spera piu p fectamente gulta la diuina prouicapit.cxxxvi. dio ha proueduto a ogni persona. cxxxvi. capitulo de la provision de propheti aposto li martyri & altri fancti proueduti al mundo. capitu. cxxxvii ogni cosa che uiene al homo dio si li da per so providentia. capitu cxxxvii cxxxviii. VIO ES de la cecita de quelli che no cogno scen tutte le cose esser p prouiden tia divina co uno discorso per tuti isentimenti capi. cxxxviii de la diuina providentia icaso par ticulare & in necessita & maxima mente per devotion de matia, I capitulo a all a smorexxxyiiii Tutte le creature sono facte per Pi capi. cxl. uissone del homo dio prouede che siamo tribulati p nostra salute, man capitacxli. exempio de uno a chi prouedette dio particularmente - ca. cxli. de la confidentia nela prouidentia de dio miu ? compleapit.cxh. Tutte le prouision del corpo dio li ha date per lanima la cap, cxlii de la divina providentia circa quel li che son nel aor ipsecto ca exiiii dio prouz e prouede a soi serui pse capi.cxlv. cti- non incomball de la prouidentia in general i que/

luoli

p.di

ula de

cs.di

lifepl

IP odi

I the

CXXV

It cer

itta co

. Total

cfu,

i.cxxv

a fan i

cito

alri.

ent c

dil

idia di

Z.CY

Hati 8

CXIX.

COTTE

CXIC

egent

non

当品

jog.

ı mi

bar.

erul

juia

m/

XXY

stauita & nel altra. ca.cxlviiie de la divina providentia i vita eter ca. cxlviii. ca.cxlviiii. et nel purgatorio. de la diuina prouidentia uerso po ueri per diuersi modi & chi sono ca-cxlix. quelli poueri. repetition de le cose sopradite de la ca.clii. diuina puidentia. fancta catherina ha grande admi/ miration de la diuina prouiden/ tia capi cliii. proximo. ogne bé o malo che si sa retorna se condariamente în damno o utilita del proximo. ca.vi. xxy. per defecto de charita se uena gra crudelita cotra pximo. le uirtu se adopereno per mezo del proximo. & lamor de dio & del proximo e tuto una cosa. ca, vii. amando dio imperfectamente se a ma el pxio ipfectamete, ca. lxiiii. per souenir al pxio se de piu tosto perder suoi consolatio temporal & spiritual. . . . . . . . . . . . ca.lxix. Chi de amar dio e necessario laca.lxxxxix. mor del pxlmo. come se de correze el pxio. ca.cv. Quato piase a dio chel se circhi la falute del pxio. ca.cxlv. in nesuno stato se po uiuer seza ad jutorio del pximo unde tuti se de no souenir luo cu laltro, c, exlviis purgatorio. dio prouede etiadio i purgatorio. Quiete. ca.cxlviii. del mal chi segta a iusti igete senza tribulatio.ca.cxlv. Redeption.

Del beneficitio de la redemptió ca. xiiii xiii xv cxxxv El peccato fato de po la redetion e puite piu grauemente che de pria ca. xv.

Religion Dio se lamenta molto contra religiosi infructuosi ca.cxxv Quanti mali sequita contra religio fi chi no fua la pouerta ca.cxxy De la religion laquale no se macula p defecto de religiosi ca clviii El spirito sancto prouede a ueri re a ca clviii Contra religiosi chi no uiue in co ca clviii. De la excellentia de religiosi obeca. clix dienti De la amaritudine de religiosi ino bedienti iquali gustão lara del ifer noin questa uita ca . clxi Idisobedienti hano piu faticha in religion cha obedienti De negligenti religiosi chi no uoreue perho peccar mortalmente clxiii Del gră piculo de sopraditi c.clxii De lobedientia de religiosi & de pi zochari ca. clxiiii Compation de meriti de sopraditi obedientii ca . clxiiii Compatió de desobedientii de so ca. clxiiii La obedientia de religiosi e piu per ca.clxiiii

Reprehension

De la reprehésion del spirito sacto
corra el mondo

ca exxxvi

Chi no se correze co la pria rephen sion hauerão la secoda ca.xxxvi. De la seconda reprehension lagle se sa ne la morte ca.xxxvis De la tertia rephésion ne lo sudicio extremo ca.xxxix

Rethe
De la figura de la rethe & coe se de
butar aman dextra ca. cxlyi
Richeze

m

de li richeze cerca de sopra auaritia Sacerdote

De la dignita d'sacerdoti ca.cxii cx Ité de la lor dignita & de la pfectio che debeno hauere Per lo peccato de facerdoti non si minuisse la dignita ne perfectioe de sacraméti ne la autorita ca.cxy Dio no uole che mondani si impa ci dela loro corretione ca.cxv ca cxxxiii La offesa fata a sacerdoti & ala chie sia dio ta reputa a sice uole che sacerdott sia reueriti quantuche sia carox lob caroxvi. · scelerati La offesa cotra sacerdoti e contra la chiesia e piu graue cha li altri:

Caxvi
Dio menaza terribelmete a tali per
fecutori
Ca. cxvii
De la excellentia & uirtu de digni
facerdoti
Ca. cxix
De la purita che de hauea el miniftro de la eucariftia
Ca. cxxiii
De la correction de facerdoti uerfo foi fubditi
Contra quelli chi non li correze
ca. cxix

De la reueretia che dio vole che se fazi a sacerdoti étdio iniq. ca.cxx dio se lameta de la mala uita de mi nistri de la chiesia. cap.cxxi. de la fiustitia de sacerdoti e spualin. te p no correzer subditl. ca.cxxii de li molti desecti de sacerdoti & ministri de la chiesia. & coe dio la mentandosi li chiama demoni so pra demoni. cap,cxxiii come in lor regna el pecato contra cap.cxxiiii natura+ dio se lameta de sopraditi ministri luxurion. & coe fano questo male cu icatatió & deceptió, ca.cxxyl prediti ministri fao iniuria a xpo i tuti li acti de la passio. ca.cxxvi de la auaritia & symonia de sopra/ dicti ministri. deput kap.cxxvii de la lor, mifia. ... cap. cxxvii. de la lor symonia. & coep syoia le mete plati isufficietia. ca.cxxvii sopradicti ministri no se deno 1 pa zar de sacede modae. Lealexxvii come la superbia regna i sopraditi cap.cxxviii ministri. de quellichi finze cosecrar & non colecra. cap.cxxviii de molti defecti chi uenne dala sup bia sua & amorpprio. ca.cxxix ité de molti defecti de sopraditi mi cap.cxxx mistri ecclesiastici. de la preciosa morte de justi sacercap.cxxxi i ministri sopradicti hauerano ma zor pea nel iferno cha li altri chri, Riani. cap, cxxxii come induceo altri a peccato per i

Orn

dicio

XXX

e de

CYVI

IIItia

XII CX

lectio

2.07

on fi

dioc

LOY

mpa

2.CXV

XI

chis

1 (2)

e liz

m,

TE S

XXY

l per

id

gni

ini

iii

di

gano & picătatio, cap.exxix Sacramento per ministerio di sacramenti no se de riceuer pagamento.ma be deno dar elimosina, cap.exisii Sacrilegio

contra el facrilegio ca.cxxyl contra el facrilegio chi e cotra natu ra. cap.cxxiiii

Scandalo.

de color chi fe scădaliza de ferui de
dio.
cap.iiii.xxxv
li pfecti non hano scădalo ne iudicio temerario.
cap.e

Scientia
de la scietia ifusa & de gli chi hão ha
uto scietia sopranaturele. .lxxxv
cerca de sopra lume.

melio itéde el coccientiato p sciétia ifusa cha el supbo docto, ca.lxxxv coe sede piu tolto pponere ala chie sia timorati cha sciétissi. ca.xxyii

Scriptura sacra expositio de alcune parole de la sa/ cra scriptura secodo che seguita q de soto e pria. V bi fuerint. &ce. ubi fuerit duo uel tres cogregati in noie meo i medio eoge su. ca.li. qui ficit ueniat ad me,&c.& nesun ua al pre scop mi. ca.lui.liiii que uol dir manifestabo ei me îpsu ca.lxii. que uol dir uado & uenio ad uos. que uol dir inueni aliam lege i mecap.lxxxiii bris meis.&c. itespus sactus postulat p nobis ge/ nitibus ienarrabilibus. ca.lxxxxi

de la figura del puto che resuscito eliseo. cap.cxl de la figura de la rethe come se buta a man dextra. cap.cxlv que uol dir centuplum accipietis& cap.clx. item utina calidus ees aut frigidus &ce. cap.clxii item non ois qui dicit mihi domie dñe itrabit i regnű celorű. ca.xi. ite cu uenerit paclitus arguet modu de paccato & cetera. ca.xxxvi. XXXVII.XXXIX. Seguitar li imperfecti seguita el padre & i p fecti el filiolo. ca.lxxy Sensualita. cotra la sensualita cerca le cose modane. cap.xl viii del amor de le cose sésuale. ca.li: la sensualita e lingano de nobedicti & quanti mali ne segta. ca.clxi Sentimento. de uno discorso de cing sentimen cap.cxxxviii de mal de sentimeti.quado la uolu ta e corrupta. ca.cxliiii coe li nri sentimeti deno eer seraz tl.& coe deo ecrapti.ca. cxlyii Symonia. come p sacramenti no se de reciuer pagameto.ma ben deno dat p eli. mofina. capi.cxiiii Sodomia. quanto dispiase a dio el peró de la fodomia & etiandio al'diavolo cu una uision che hebe catherina. capi. cxxiiii

Sperar.

de la presumption de tropo sperácap, x lix. contra quelli che spereno in so uir tu propria. cap.cxix de la speranza e presumptio spualmente nel punto de la morte. cap. dio a data la speraza al homo p sua providentia & in altro non se de sperar. cap.cxxxvi chi piu perfectamente spera piu pfectamente gusta la diuina proui dentia. cap.cxxxvi de la speranza & diffidentia de dio cap. cxli Spirito fancto de la pria reprehension del sposco mádato da xpo al modo.ca.xxxvi de la feconda rephension lagle se fa ne la morte del ho. ca.xxxvii la tertia reprehensió se fa nel extres mo iudicio. Ecap.xxxix come el spirito sco postula per noy copiati ienarrabili. ca.cxci Stato. in ognistato se po servire a dio de trey stati del homo cioe impsecto psecto & psectissimo, lyi.lvii Superbia li superbi docti no hano intellecto ne la scriptura sacra unde melio coscilia le psone el rude timorato chal docto supbo. ca.lxxxv la fuperbia priua del cognoscimen. cap.cxxviii cotra superbichi sperão in sua uir-

cap,cxix

# ( D | C D 336)

quanto la superbia regna ne li ministri ecclesiastici. ca.cxxviii de molti desecti chi nasce da la sup bia & amor pprio. ca.cxxix la superbia el amor pprio sono caso de la disobedietia. ca.clyi

o vir

COL

pasl

trxii

**fua** 

e de

UVI

dp.

toui

UNI

kdio

cxli

10 (00

TYXXI

efefa

LIVE

MICH

XXIX

loxd

dio

trix

ipfe

lyi

to

dio

1300

IXY

nen

Yi

Temptation. de la utilita de teptatió & coe lho no e uéto dal demoio sel n uole. xliii de la altutia del diauolo in téptar le anime. ca, xliiii diversi temptation hano quelli chi fue cu timor seruile. ca.xlix. de le temptation del diauolo pipe/ dir la oratio. ca.lxv.lxvi de le risposti de scá catheria cotra el demonio el qual téptaua de molte cole. cap.lxvi come el diauolo se transsigura i an zelo o altro sancto. a ofe cognosce tali trassiguratio.lxx coe el diauolo sempre cercha de té ptar a be che sia supato. ca.xc. de la utilità de li temptation de sen timenti interiori. ca.xcviii dio libera da li temptatio. Et come li lassa incorer p nostra utilita. Et quato sono utili. ca.cxliiii perche dio la la el stimulo de le téptation a soi amici ca.cxlv cercha tribulation & consolation. Testamento.

come el testamento nouo e copime to del uechio.

Ca.lxxxv

Timor

el timor seruil non basta a la salute a ben che sia pricipio de peruenir alamor. ca.xlix.lysis ltem per exercito del timor feruil
fe uene a lamor. ca.lix
per que modo fe uene dal timor al
amor. cap.lxiii
quando lanima non ha timor hūa
no alora e peruenuta al amor pfe
cto. cap.lxxiiii
coe fe de piu tosto pponer a la chie
fia hoi timorati cha docti. cxxyii
de le lachryme del timor ichoatiuo
capi. xcy

Tribulation. del timor huano & seruile.ca.xciiii quato piase a dío el desiderio de pa tri molti tribulatio p lui. no se po cercar la salute sua & del p ximo leza tribulation. dio poda laia co le tribulatio. xlix. le tribulatio de afto modo noseno poco a la coscietía moda. ca.xlv li perfecti sempre desidera de patir ca.lxxviii.lxxxiiii. - p christo. le tribulation chi da li demoii & ho mini iniqui augmentano la gloria ca.lxxxi de iusti. de la licentia che da dio a nostri ini mici sopra di nui p tribularci excepto sopra la uoluta. ca. cxliiii nel tépo be la tribulation se cogno · sce se dio e nelanima. de le tribulation de mondani & de la lor ipatietia. ca.xciiii contra quelli chi uoreueno patir p dio ma a suo modo. ca.xcix tuti i nostri mali dio li da p nostra ca.cxxxvii.cxxxviii de la cecita de alli chi non credeno ch tute le tribulation sia p nfa pro

uision con uno discorso de tuti se ca.cxxxyiii. timenti. item come dio ce prouede de tribu latione per nostra salute ca.cxli item come dio chiama lanima per tribulation ca.cxliii. de la utilità de tribulation de susti quanto nuole a perfecti quado for no quieti senza tribulatió ca.cxlv cercha de sopra temptation & con Vado solation. Que uol dir uado & uenio ad vos ca.lxiii. Vignia come semo tuti lauoratori, ne la ui gnia de dio. & que cofa e qîta uiz gnia& coe la se la ura ca.xxiii. de li maderi ouer trarci chi non fa ca.xxiii dio poda la uignia cioe lanima di soi serui ca.xxiiii. nesuno po podar la sua uignia sen za quella del proximo ca.xxiiii ne la uignia de la chiesa e piantato christo per uite uera ca, xxiiii Virtu. Le uirtu se proua & se fortifica per li lor contrarii ca. viii perche sono differenti uirtu. & bez che una no possa eer senza laltra chaduno pero ha una pla pricipal Virtuoso ca.vii

Li uirtuofi non pono esser supera-

el díauolo appare inuision per for-

come se cognosce le uisson del des

moio da quelli disci ca. Ixxi.cyi

ti .ca.lxxvii.

ma de sancti

Vision

ca. lxxi. cvi

de la uision de paulo quando fo ra pto & quando fo percosso da chri sto, ca.lxxxiii. Volunta. come se de mortificar la ppria uolunta de la constitución de la c nulo e uento ne induto a peccato se ca.xliii non inclina la uolunta Senza el defiderio infinito nula po na po pũir la minima colpa.ca.iii la uolunta de perfecti se corda con ca. lxxxiiii quella de dio contra quelli chi tende a la mortifi cation del corpo. & un de la uolu ta ca. xcix ca. ciiii dio non da licentia a nostri:inimici sopra la uolunta ca . cxliiii del malo chi seguita da la uolunta ca . cxliiii. corrupta la propria uolunta se spresia per a mor de la obedientia ca. clvii Cerca de sopra desiderio. Christo. Come christo ascendi in cielo lasfado a noi exempio de la juita lua cofirmata p molti testimoii .xxix a fi modo christo e tornato da moi ca. come no tornara presentalmente se

d

no nel di del judicio. per molti raso christo uosse aprir el costado christo cum grade amor ce isegna la uía de la pouerta ca.cli Christiano.

ichristiani hano piu pena nel ifera no cha li pagai & altri chi no fono christiani ca, xy

Finis Tabulæ

Pii secudi pontificis maximi i uita & canonizationem beatæ catheriæ lenenensis epistola.



to ra

1 chri

1.

2 00

ca, x

ato [c

Lxliii

De pe

a.iii

con

miji

ordifi

ucia

nimiz

diii

lunta

sliii.

per a

dvil

0.

las

alua

XXIX

hoi

XIX

ne le

XXX

irel

UT

ma

d

Magl. B.6.3

Ius eps Seruus seruoru dei uniuersis xpi sideli. bns saluté & apostolica benedictionem. Miseri

cordias domini quas i dies largius experimur non fatis explicare po/ test ligua mortalis. Vincunt hūana cloquia diuina benefitia:nec homi ni datú é creatorem suum habude collaudare nec si oés arctus conuer teret in ligua: gdo ex nichilo creati de no eé pducti sumus i eë:nec uel lapides uel plantæ uel aialia bruta: led rois participes divinarug capa ces effecti fumus:ac no folu angelis sed ipsi quodammo i uisibili & ex/ celso deo similis gloria & honor co ronasti supoia opa ei perio potiti Verüsi nos ipsos rebus ceteris com paremus:nulla creatura magis igra ta reptaé q ho. Si luciferi & socioru ei° supbia ptermittimus: solus inter cetera rebellis deo & igratissim' ho E.R.eliq oia diuina pietaté i suo esse collaudant:nec ei ung pceptis ad uersant:nature legibus parét: & ea peragut ad q poucta sut. Terra ara tru patit: & suscipies semia tag sunt usuris multiplicata reddit:& impio dei obediés culta at qui culta huano generi cosulit. Saxai edificioru usu recepta psto adsut nec scissa uel ex cocta relistit. Fructificat arbores in agro uirétes: & postea q aruer ut. aut igné nutriut. Aut edes tectag sub fistent.Quita herbarusiue ifoliis:ss ne l'radicib': siue i florib': siue isemi nib. siue i sucis iest utilitas. Quar tai fluminibe comoditas? Quinta i lacubus ac marib' q du nauigia su beut iter remotissimas getes comer tia pstat. Quid aialia cetera siue ag/ tia fiue terrestria. In oibus laudatur deus:du naturæ iussa capessur. Elemeta & sydera faciút i perata. Sol pe ragit cursu suinec pceptas zodiaci metas excedit:nec alieno luces lu/ mie suo numeri luna deest nec er/ rates errant stelle certu semp & staz tutuiter agétes. Oiai celo & in ter ra laudat deui& i officio manentia benedicut ei.nec legi resistut iposite. Grauia deorsu cadut: leuia sursu ferrűt.cuncta gratitudiné oftendűt diuinitati: deo parét atquaturæ. so lus ho ingratus iobediens ac rebel lis iter tot creata reptus e:puersi an geli ruina imitatur.llle i celo fupbi ens creatorios similis esse cupies in abyssű pcipitatus: meditati sceleris penas dedit:homo delimo factus & i terra positus suæ ibecillitatis im memor & ipse quogalia cupere ce pitiq de ligno uesces prohibito per boni & mali cognitione equalitate cú diis optauit. Propter qd de para diso deliciaru eiectus in multas eru nas datus est: & porta regni celoru clausas mors introiuit i orbe terra ruquæ nulli hoi parceret. Quatufi lii adam ante diluuiu aberrauerint & g procul a divina uolutate recel serint secuta ultio pate ecitiq omnë carné agrú múdatoe dleuit:ea exce pta q cu pio noei archa saluata est. x iii

ceteru nechi filits ein nechia ac dfidia defuit malignati & ipi sút: & ioi p lapsi nephas. Turis habelicotume, liadni cepta é: & ibi labiu uniuerse terre diuisu. Ab his bella îtroducta fut rapine tumuloicedia cedes pau cissimi usq ad abraha repti sut divi ne legis amatores. Ille uero úicú cer tup pietatis exéplua deo uoluntati dei fese submisit: ut ppriusiliu imo lai no dubitaret.pp qd in semie eis budicte sut oes getes. Ex cuis libe/ ris n solu pphe orti sut divie legis. pdicatores: led ipe quog faluator xps fm carné nasci dignato é: q,p sa lute humăi gnis cui forma dei eet e glis při exinaniuit semetipm for mā serui accipiens & ho facto tedia carnis subit torméta & cruciato ptu lit:& ad extrema morte no secudu natura sed ignoiniosa sed uiolenta sed acerbissimă & uix hói tollerabi le i ligno crucis substinit: i quo mo ués morte nia destruxit & uita repa rauit dispoliauit iseros abduxit sactos pres & uictor mortis ad diabo li triuphator celu ia logo tpe claufu aperies ascedit ad prem nobisquia ostedit p g eu seg possem euageli. ca lege tradita & baptista ceterisq sacrametis aptis:p q lapsi repareret & saluarer. Nect not tatis allecta băficiis nfa pteruitas ac malignitas coqeuit nec gratu exibuit aim nec uria deseruit ho: sed quo maiori p uéti sumo munere graru co magis igrati reperimur & ad illicita, pcliui oresmaq mo sublime diligimo aut honoramo deusquo mo eio mada ta seruamo Quis sacrosco euagelio paret. Que subiectio erga superio res. Oux caritas erga iferiois. Quis egtatis qs iustitie cultus. Quæ reli gio. Qui mores hoinu. Sut q dicut i cordibo suis no é destalis ipia effe rút dogmata & blastemias i deu ca dűt. Alii uoluptaté serui: nihil alid cogitat nisi quo mo libidies suas ex pleat.Illi opiboi hac alienis: illi hua nű sanguiné sentiűt. Rara inocetia é east partituta. Nest, ppingtatis in ra plut nece scripte aut sacte mori b) leges: uirib) ac fraudib) cucta o bediut:ita ut neg ab re priceps mu di huis appellat dyabols: gdo pars orbis maior eis arbitrio ducit na q tú é ad pleudo pphete mahuetis infania possidet orietis pcipua por tio & africe maxima regnar& in hy spania granatenses & in gretia mul te prouintie sub mahumete chri stum blassemant: Nec parua est ius deorum natio per orbe terraru las te dispersa: sacti euagelii & christia ne lege inimica nec desut i septetri one at quoriete cultores y dolori. in europe christiaitas redacta e. Ná à uis per afyam ac lybia christiani no pauci dispersa eë feratur: no tñ illon ru sincera é fides: q procul ab aplica sede inter isideles habitates & cu he reticis coicates iproba oda sapiūt & multis erroribo scatet. Nec christiai g sut in europa ta re g noie chrstiai existút. Adúbrata & sicta é multorú est religio:sicut opaipa manifestar

II

na con eq digna xpiano faciat opa a fructibus eoru cognosceris eos in grin euagelio dás fiuiuimo utxos iuber:xpiani furaus Johannes api's eius filios esse homines asserir cula faciunt. Si dei madata seruimus dei pcul dubio filii sumus. Sin diaboli eu priemodicete dño nos ex pie dia bolo estis. Dura sñia: & tñ uera illi us quippe filius est & ad eum pertinet cuius madata sectatur. Quarta auté ingrati christiani a diuinis pre ceptionibus procul abierint. & q tu diaboliers suggestionibus adhese/ rit:perse quiuis intelligit.interoget quilq cosciam sua: & retroacta ante oculos métis uitá collocet: & gtum ab offitio ueri xpiani recreferit pala cognoscet. Quæ cu ita sint maxima est summi dei benignitas & incredi bilis misericordia q nos tollerat & niuei sinit: expectas ut aliquado co uersi redeamo i uia. Sed inueti sut i oi etate no nulli deo placates uiri sa Aisquiuétes i carne dsideria carnis uicerut: & celesté i terra uità egerut: quoru meritis & itercessioe substé tata est mudi machina & cóminato est ignis reteto. & ira dei ultiogs su/ spesa.nec dubitamo qui hodie q alilsint accepti deo:quoru pces celeste nobis regé placatú benignúch red/ dat. inter alios autem q deo placue rut & dininanobis clemetia placa, uerut urbs sene iter ethruscos nobi lis etate nfa bernardinu aluit.q no bili loco natus in adole cetie flore mudo renutiauic Et igreffus beati

iada.

gelio

erio

Quis

e reli

dicir

leffe,

m a

alid

HS ex

lihû

DCET12

MIS IR

mori

idao

Kmu

opurs

ings

1 POC

in by

mul

ori .

tiu

úly

riftis

netri

ri. 113

Váğ

ino

illa

ficz.

the

nå

品語言法

francisci religioem cum fratres sui ordinis procul abiffe ab institutis & regula patrum reperisset eos acri ter correxit. Et cu eos omnes in uia reducere no posset sequestratis plu ribus quibus regulam seruare plas cuit cum his cenobia frequenta uit quæ multa de nouo erexit & factif fimis institutis reformauit. Circuia uit vtaliam predicando uitia fulmi nauit:uirtutes erexit.Mira eius aba stinentia suit:mira integritas:mo deratio grauitas: eloquii multa sua uitas:multa docteina. Et quoniam uer° erat paupertatis cultor hostis pecuniæ:& omniú deliti arum iniv micus: semper in eius uultu ingens alacritas enituit:& in mête summa quies sut qui sola iunocetia gaude bat nullius sibi coscius criminis scar delis compluribus i ytalia obuiauit & multa miracla ppetrauit. pg ad/ huc uiues facto habebat & miro ple biú colebať honore: nusig sine ppsi frequentia & singulari reuerentia receptus q cum apud aglam marso ruurbem hui' uite cursum peregil fer:a nicolao quinto pdecessore no stro ipo iubilei anno cu christianus orbis ad expurgandas uitioru for de frequés urbé iniseret:inter scos xpi cofessores relatus est. Fuerat & i etate supiori paretum nforu me moria in eadé urbe & in sexu semi neo uirgo katherina non minoris meriti nec minus accepta deo cuis preces i cospectu precesso diuinitati humano generi admodu falutares x iiii

12

& oli fuisse: & nuc esse: & posteru se re no dubitamus. Na sicut peta ma loru höinu ac blassemiæ ira dei sup nos puocanita & sctoru opar ogai nagauertut. Verüchatherina guis angelică în terris uită egerit & ante annos octogéta decedes ad celu miv grauerit:multistignis& gloriosis miraculis claruerit:noth adhuc in ter schas xpi uirgines amililati eccle sia recepta erat. Negeni romai po tifices q an nos fuerut id decreuerat Voluerat urbanus sextua hūc ei ho noré imptire & post eu innocétius vii. ac deide gregorius. xii.q huius uirginis & sché couersatiois eius pci pua habure noticia Sed uexati per turbatiõe scismatis quod eoru tpe uicuit & multis bellorüturbinibus ac molestiis agitati diuino (ut credi mus)cossilio id omiserunt:ne seui/ ente divissionis procella quod scim una obedientia decreuisset. profaz num altera censuisset. Dilata è res usq ad téporanfa: nobisq huius facerime uirginis canonizatio refer uata tag coterraneæ nostræ atog co civis: ut senensis virginis sanctitas decreto senensis hominis in roma na sede sedentis prodiret in lucem. In quare no imus inficias affectum nos aliqué scm & più traxisse Quis est eni q sua urbis pcoia: suæ patriæ laudes: sui generis uirtutes no libe ter uulgari procuret: cuid possit & rite & honeste facere. Excellentia fa Aa & illustres uirtute homines i oi genere & in of pre orbis nemo é q no cupide uideat: libenter tamen

& maiori cum ioconditate sua i par tria&in suagente. Et si nos qui dem beatæ katerinæ sublimes do tes.nobile ingenium: diuinam me tem.sacritissimam uoluntatem in omni natione quam letissimi uidis semus: letiores tamen in urbe senë si que nos genuit. Si quidem meri torium eius longe magis & magis peculiariter participes esse considi mus:quafi uirgo hæc aut in africa aut in scythia siue in india nata fuis set. Neg eni fieri pot quin sanctoru ppiqtas aliis heat progative nichil th ob hác cám plus miusue dicer liv cetig ueru éinec pp cognation é aut pfiæ caritaté iter scos gsg sine meri tis fine solito exaine sine ssuetis so lénib' refferréd'é. Quapp & si ioco de audiuius beataktherina senese ee cui caonizatio petebat: no tñ in ei° caonizatioe gdg omisim° ex his Bitata solenitate regrut. Aderant multæ pces non mo fenefis populi uerűét aliorű nő & charissim'i xbo fili' frederic' roanoruipator augu it's similion dilect's fili's nobilis uir par schalis uenetiaru dux nobis suppli cauit ne hác uirgine suo i terris ho noi priuată ulteri ee sinerem sing multoru pploru deuotio eet icesa: & multa de ipa miracla uulgarenf. matua uero petetes cu intereudum apd feneses aligdiu supsedissem? & i cossistorio publico igetia eiº merita & miraclosa signa nobis eet exposiv ta cuulatissie pes portete ut scoru xpi honores illi decernerem?:haud! ää stati anui. Sed, puet i ssuetudie

ter

cu

po

ult

an

tis lun

ail

qi

bi

de

cól

fisi

fal

ite

ne

po

11

ri

tribus frib'niis sce roman ecclesia cardinalib' uni episcopo alteri ps bi tero fliquo diacono uiuæ uocis ora culo comissimus: ut debitis habitis pcessibo de uita & moribo ipsius car theriæ deg miraculis eius siue i ui tassiue post morté patiatis & de res ligs ad canoizatione necessariis di ligeter ingrerent:nobisq in secreto cossistorio ut moris esidele relatio në facerent. comissarii p annum & ultra donec ex mantua roma redif semus re discuties i uentis pcessib' antigs apud uenetos & alibi: habi tis examiatisq de nouo testibus & luma cu diligétia cuctis ponderatis: cu seorsuiter cardiales tatu oiumq q inuenerat uerace nobis relatione fecisset: ac deide p aduocatu eag no bis exposuerat i publico cosistorio denuo recitari curassent: postremo couocatis:In aula nfa romæ uniuer sis q tunc erant in curia ecclesiaru p fulibo assistentibo nobis cardinalibo iterű cómissarii prefati p organű ne nerabilis fris nfi uihelmi episcopi portuesis natioe galici q primus eo ru erat rurlus cuctaq inuenerant & rite, phata uidebant cora explicaue rut. Ex quoru relatione q amplissi. ma fuit hæc sumatim accepimus: q uera coperta cognita & explorata fut. Virgo catheria ex ciuitate sene si oriunda mediocribo orta parenti bus prius deo sese dedicauit: g deu posset p etaté cognoscere. Sex anos nata ut dño seruiret heremű cocupiuit. Et urbe egressaicauerna qua da loco solitario delitiuit: guis iubé

sdo

me

m in

uidis

lene

neri

ngis

nfidi

**ifric** 

a fuif

doni

nichil

Ketly

Me aut

men

is fo

11000

enele

min

x his

tant

puli

xpo

ir pa ir pa ir pa in q efa: nt.

uni

18

rita oliv ini nd te spiritu paululu demorata domu redierit. Angelica salutatione edo/ Aa quotiens paternæ domus scala ascedit toties p singulos gradus sle xo geniculo beatifimă uirgine ma tré domini salutauit. Et ano maior uirginitatem suam cosecrauit xpo que in sua maiestate sedente mira bili uisione contemplata e. Et archa na celestis aulæ uidit q no pot effar ri lingua mortalis. Mundanas deli tias a se oes abdicauitioioni tota se dedit:corpusculus sum ieiuniis ac uerberibus afflixit:coequales puel las ut idé facerent & docuit & psua sit. Pubes effecta scissis crinibo mor tale coniugiu recufauit. conuitia & maledica homine spreuit. Bti do minici habitű quem femiæ gestant de penitétia núcupatæ extorsit po tiusq ipetrauit. Ancillai officiui pa terna domo exercuit: nihil magis cupies quilis apud hoies & abiecta uideri. Paupib' christi na id pr sibi idulserat larga manu subuéit: egro tātibus fūma diligētia ministrauit Dyabolicas téptationes & assiduas malignantiu spiritu pugnas: patien tiæ cupeo &fidei galea supauiticar ceratos & oppsios quus ualuit mo dis consolata est. Nullu ab ea uerbu no religios unon facru excidit. Ois fermo eius de morib<sup>9</sup> fuit & de reli gione de pietate: de contéptu mun di & amore dei & pximi: de celesti prite. Nemojad eande accessit: qui no doctior meliorq abierit. Doctri na eiur infula non acqlita fuit. Priº magistra uisa est g disciplina: gppe

que saciarulitteratu professoribus iplismagnarum ecclesiaru epilco pis difficilimas de diuinitate quo? ties pponétibus prudentissime respondit:& adeo satisfecit ut tanqua agnos másuefactos remiserit quos tag lupos&leões ferociétes accepat Quarunonulli diuina i uirgie sapi entia admirati distributis mox iter xpi pauperes qs possidebat subitatiis accepta domini cruce uita deine de euagelica egerut. Summa hujus nirginis abstinetia fuit & mirabilis nitæ austeritas. Na cú uini & carniú usu prorsus abiecisset neg pulmen tariis uillis uteretur ad extremu eo deducta est ut nec legumina ederet nec pane uesceret nisi celesti quem uerus xpianus i sacrameto sunt alz taris.Inuenta est aligdo adie cineru usgin penthecosté iciuniu pduxis se: sola eucharistie comunioe coten ta. Per annos circiter octo minimo herbarú succo eog parú retento & comuniõe sacra substentata est. Ad cibú gh ad supplicium pergebat:ad comunione altaris q illi fere quotti diana fuit: gli ad celestes nuprias in nitata esset suma cum alaritate psici scebat cilitio sub ueste utebat quo carné macerabat. Nulle illi plume nulla puluinaria erat. Lectusibi ex asseribus cofecerat: atquin eo iaces breuissimű sőpnű accipiebat: Raro eni ultra duas horas iterdiu noctu q dormiebat: reliqui omne tépus nigilandosorando pdicando opera misericordie agendo contriuit. Spi nosis cordulis carnem suam maz cerauit: dolore capitis pene assi. duo torquebatur: estuabat sebri/2 bas :necyliorum cruciatu carebat. Luctabatur quam frequentissime cum demonibus multifg illorum molestiis uexabatur. Sed aiebat cu apollo. cum infirmor tune fortior; fum. Nec enim in tantis laboribus deficiebat:neccaritatis opaneglige bat. Assistebat miseris indigna fer rétibus:arguebat peccatores: & blas diffimis uerbis ad penitentiam reuocabat:precepta falutis omnibus leta dabat. Quid sestandum quid fugiédű cét alacri uultu ondebat di sidétes sumo studio copoebat: mul ta extixit odia. & mortales sedauit i imicitias. Pro pace floretiorug cum ecclia diffidebat & iterdicto suposia ti erat ecclastico appeninu & alpes trasire at quiqui ad uinione ad gre goriu-xi-pontifice maximu antecele sorem nostruproficisci non dubita uit. Cui uotum suum de peteda ur beroma i occulto factume soli sibi ac deo natum sese divinitus cogno uisse mostrauit. Fuit enim in ea spix ritus prophetiæ multa predixit an tequam fierent: & occultissima reuellauit. Rapiebatur sæpe a spirie tu:& in aere suspensa divinis contéplationibus pascebat adéo extra se acta ut expuncta percussag nihile oio setiret. Ida frequêter sibi conge bat cum divinissima resferretur eu

Merzysh Weberndon - 12.

fuit

get

libu

cut

no

fim

fit.

ne

82

tet

uir

арц

cap

qui

pre

age ho

CO

catistia: Magnum & sactuerati ple bibus catheriæ nomen: undigs ad ta egroti & malignis uexati spiriti/ bus deducebant & multi curabantur.Laguoribus in christi nomie i/ perabat: & demonés cogebat ab ob scessis abire corporibus propter gs res duobus romanis pontificibus gregorio eius paulo ante memini mus & urbano fexto acceptissima fuir: adeo ut legationibus eoru fun geret:multifqs& magnis spirituar libus gratiis ab eis donaretur eade cũ uitæ agonem iam peregisset an no etatis suæ tertio circiter ac trige simo in urbe roma die suum clau/ fir. De cuius aixi celum assumptio ne & gloriosa receptione stupende & admirabiles reuellationes facte reperiutur apud eas personas quæ uirginem dilexere. Maxime uero apud eius confessorem raymundú capuanu sacre theologie magistru qui postea generalis totius ordinis predicatorum pater magister & re Aor effectus est. Is naquem genue agent ea nocte qua uirgo migrauit hora matutina intra dormitorium apud ymaginem matris domini ea contemplatur est miro splendore fulgentem: & uerba ad se consola, toria dicentem. Corpus aliquadiu seruatum deniqui ecclesia fratrum predicatorum quæ de minerua di citur rome conditum est non sine maxima populi deuotione acreue rentia. Cuius tactu plenica egroti salutem consecuti sunt:adeo ut no

DI VIEW DI

lat.

me

101

di

101

Suc

ige fer bia

10

bus

Hid

#di

mul

WHI

COM

Pole

pes

SIE!

ices

bita

201

Abi

のでする。この日本の日

millis saluti fuerit ea tetigisse: quas facrata uirginis membra tetigerer Postea quoquirgo ipa iam celo re cepta uota supplicantium benigne audiuit: & ut a sposo & domino suo christo saluatore exaudirentur cu rauit. Multi enim ex diuersis egrizi tudinibus curati suntiq audita bea te catherie gloriosissima sama eius. patrocinium subito petiuere. Pro/ pterea uenetiis ubi nunquam uir go ipsa fuerat & multis in locis no men eius cum ueneratione reper/ tum est & uota ei plurima fiut : hec & alia quam plurima cum uenera. bilis inde episcopus portuensis in couentu cardinalium & presulum exposuisset & liquido probata esse affirmaffet:rogati fingullatim om/ nis cum cardinales tum presules q plurimi effuerunt sententiam di cere coctorum suffragiis beata uir go digua cœlo & astris declaranda uisa est nec quisquam fuit qui non magnopere canonizationem eius facienda probauerit. Quibus ad lo gum auditis iussimus i basilica bea/ ti petri appostolorum principis su gestum ex ornatum apparari: lus p quo hodie astate populo & clerosermõe de uita &miraculis huiºuir ginis per nos habito miffarum fo/. lemnibus celebrate & consueris ce rimoniis rite peractis ad canoniza/ tionem huius uirginis sub his uerbis duximus procedendum. Ad honorem omnipotentis: & eterni. dei patris: & filii: & spiritus sancti. ad exaltatione fidei catholice & xpi ane fligionis augmétű auctoritate dñi nfi iesu xpi & beatorű petri & pauli apsorű ei ac nfa catherina se nése illustris & indelebilis méorie uirgine cui corp i ecclia pdicatorű quæ de minerua nűcupat hinc roe iacet & i celesti hyerusalé iter beata rű uirginű choros ado id sua uirt diusa sustragate as meruit ia pride suisse recepta & eterne glorie coro na doata de siniú níorű cósilio decla ramo ea pta a secritim e desinimo at a secriticat a desinimo at a secriticat cathalogo uirginű as roa

má ueneratur ecclia redigi & ascribi mádam?: statuéte sestueius singulis annis pria mensis maii dñica die ab uni uersali ecclia celebradu esse & omnes illi honores pstandos q cezteris sesis uirginibus couenire no scutur et isup sepulcru eio i ipo sesto uistantibus septem annos & toti dem quadragenas de iniunctis eis penitentiis i forma ecclesie nuseri corditer in perpetuum relaxamus. Datum romæ apud sactum petru anno incarnationis dominicæ Mcccclxi tertio kalédas iulias pontificatus nostri ano tertio

Explicit littera canonizationis beatæ ac seraphicæ uirginis katherinæ de senis domini pii papæ secondi.

INfrascriptos uersus composuit Sanctissimus dominus do minus Pirus papa secondus ad laudem Seraphicæ sponsæ domini nostri iesu chrusti beatissimæ kateriæ de senis uirginis ordinis de pñia bti dñici.

Vis facra gesta canatiquæ lingua diserta potenseg Esserat eximiæ quibus hæc chaterina secunda Sponsa dei micuititotum celebrata per orbem No ego su dignus tatis extollere digna

L audibus: at breuiter quæ sint quæ moribo almis

V ita beata sui referam tibi care uiator

H ec fuit orta senis: ubi sancti ueste recepta

D ominici in uoto triplici uirtuteque cunda T ranscendit plures diuina in lege peritos.

I lla potés uerbo ac opere omnia corda trahebat

A d se hominu: ut magnes ferru christusqueinde

D esponsauait eam: sacris proprio ore confecit D octunis: multos habuit uelut optima mater

V irgoq discipulos: quibus ardua regula uitæ

S anctaq bis septem pietatis opuscula diue E xpleuit sælix: & erat sublime leuamen

O mnibus heu miseris uite i desectibib huius

1. Na cor a domino petiti renouarier alma C ontinue meditans: compos fæliciter alti F acta fuit uoti: uidito euellere christum C or prius ato nouum flamis sibi tradere flagras H ec ieiuna diu nonugad sydera rapta est M ira dei uidit:semel auté a morte reuixit P ane reffecta sacro calesti pane salutis I lla crucem memori portans sub pectre semper S tigmata passa fuit: dictumirabile christi P ontifices adiit: quibus unica gloria secum S istere colloquiis monimentaqui facra tullere O re suo tulit hæc quæ indulta uolebat ab illis A rdua tanta suæ suerat sibi gratia linguæ I lla propheta quidem diuino flammine plena E t pacem & bellum secreta plurima pandit. E xhortas omnis miranda stupendag scripsit I lla sciens uenisse diem qua linquere mundum E xpedit:exclamans anima deus optime dixit I n manibus comendo tuis: comendo tuam ugiter ancillam: sic sponsa beata beatum T ransiit ad sponsti tribus exornata coronis F ecit i hac uita miracula multa deinde C laruit innumeris post morté splendida miris Q uæ si nosse uellis: go almæ semper in orbe V ixerit: hystoriam deuotus perlege sanctam H ac annis triginta tribus tot christus & apte V ixit:nam sponsam sponso decet esse coeuam M illem trecentis simul octoginta sub annis. nclita uirgo obiit romæ catherina senensis.

(6)

no

efto

toti

eis

Meri

dus.

etri

sPi

Laus deo



Vno capitulo in rima fato p na/ stagio da monte altío plaude & repuerentia di sancta catherina da siena seraphica sposa di christo usuedo ancora lei nela presente usta.

do ancora lei nela presente uita. Inuentiua mia pigra che fai osciocha o leta de pch pur dor nedi chel tepo fugie e tutistai ,mi Fache colintellectoti conformi a dir di questa sposa di sesu chl modo moue a fi legiadri stormi Qual maraueglia mai quagiu ci fu angelica humana oqual miracolo quasi quel del baptilta no su piu Questa biá auitise frácho ostacolo che gli discacia tuti & ha ripieno dogi uertu suo sacto tabernaculo Or guida tu spirito sancto el freno delintellecto adir di gîta sancta si chel debile cuore no uega meo. Elle dala suo cima sfin la pianta piena di christo.elle lauerancilla che la sua gloria di e notte canta Sepretien uoltal ciel la suo pupilla bagnata dele lachrime piatofe unde ogni bene gratia disfauilla Non pensi mai alcun che la si posse con la sua dolze bocce a santi piei di que chamorte p nui si dispose. Che e nostri effecti inig falsierei perdont a chi con uera penitentia confesso dica miserere mei La sua caritatiua conscientia donarebe ridendol sangue puro tanto e cortese e piena diclemetia Elle stecato fosse efermo muro a ogni peccator cha lei refuggie el suo socorso promette securo.

Tanta la scientia la suo mête sugie mandata i lei dala diuina fiamma chognumão sapere qui si strugie. O chara o dolce o uenerada mama qual tí uegio a piei del, sco altare ch di uita n ne hai sol ua dragma Perchel tuo spirito sale a uenerare ql excelso signor nel hoitia pura elqual aspeti di comunicare. Di chi ti tien suspesa inquelaltura paratol sacerdote con la stolla mostrado tuta dunaltra figura Che e a ueder coeqlla hostia uola nel suo sacro uasello o marauiglia che mostri padren qsta tuo filiola O christian tenete alta letigla ficate glocchi i qîto seraphino che nel sague di xpo sinuermegla Scriua parli gregorio & augustino e quanti studiar ma theologia che qîta non ne auanzi ogni latio E quando nome dolze de maria escie di alla bocha gratiosa tutta unita collei suidia Pouegoin questa pietra preciosa afalir una febre tanta ardente che dissarebe ogni terena cosa. Ella sempre ma liete ridente rédédo gre al suo suenato agnelo no pensal suo dolore quasi niere Poi sete a fráchi soi laspro coltello che tuta la diuora pufanza ne fu giamai dolor simel a quello Ella col luo sposo sinbaldaza lassando se pregando per coloro chano bisogno asai di perdonaza O charo precioso alto thesoro tu te nădasti al gră tepio di gyoue

elietantrasti alaltro concistorio Facestili di te satte proue che promouesti papa e cardinali chessendoli douien esser altroue E drizaltil corso ale lor ali a ritrouar la sedia di san pietro o uirgin sancta quanto uali Non potra la sentetia dir al metro che uinisti p far guerra achristiani ma aperdonar ogni peccato tetro Elensegne leuar uerso paganis dipinte tute cola fancta croce e piene di uictoria hauer lemani O pulzella zentil alme ueloce. aseguir ogni cosa co uirtute Táto che nol puo dír hūana uoce Tu pensi tanto alumana salute chcibo corporal giamai no gulti queste so cose mai no piu uedute Creata tu p certo unica fosti dalincreato principe del cielo coun nouo splédor fra glialtri giu Oualüche despato al scoaelo 1 sti del tuo dolze spirare puto sacosta Tornan siamato damoroso zelo Tu benigna epiatola senza sosta or que peccator or que abracci. prendi lemai e chiami se si scosta. E per alchun o occultí o uero tacci lo suo pensier a te tu pur lo sai se no e buono tu fgi chel discaci. Al peccatore che paurolo dai tanta baldeza o uirgine pudica che sicuro a merze tutol ritrai Lanima sua fai del penter amica e per tal modo tuta si disgraua he delinferno diueta nemica O di serui de dio fidel schiaua

Tu hai si mosso la gental pdono ch ogniù abracia ql ch piu odiaua Qual piu acceto ouer util dono potea dar al modo el trino dio che questa stella dalleterno trouo O ostinato o infelice e rio colui che sparla cotra quelta luce pero chognisuo bene mete oblio Costei ha y mandato el sumo duce perche risformi la xpiana gregia che cussi matamete si conduce. Per dio ogni hoa tepo si pueggia che essa breue edassei longeza A seguir el camio ch la uageggia Qual no sarebe pie dogni frácheza per agitar quel precioso albergo dű albergo fignor di tanta alteza. Sur su frategli p dio uolgeteltergo allicredulita e uestirete de la christiana fidel chiaro stergo Soto dilqual ogni pena uincerete le uane cosse del modo elasciue. forti e constanti labadonarete Su su christiani su su metre chi viue questo splédor de la falute nostra teniam lemeti de peccati priue. Su su nincete quelta gioltra abiate putol cuor ala bataglia . per chel diuin be tuto si dimostra Tutol mondano stato e una paglia anze dolor impetuoso e rio chen afto bruto loto ciabarbaglia Aolgiamo glochi nel figliol di dio da qual sa ogni ben ogni cotento per che ua dritto cofirmo difio Eiche nui siamo electi agl conueto oue si canta dolzemente osanna Ssonaui ognangelico strumento

Pasciuti tuti dela dolce manna de laqual pascie questa catherina che p thumanita tanto sastanna Etu rosa uermeglia senza spine ci guidarai a quelle cosse belle chaiaquillaten tanta disciplina. blio deo gratias amen. Vno capitulo in rima facto per tegis raynerio'de paglaresi da siena disci pulo di scatherina ho di scauita ggia compolto i laude de la predicta san cta dapoi el suotransito al cielo. ggi Pento e ellue chip certo accese Ogn 172

Da

00

lice

lergo

cercie

inc.

j vive

noftra

prive

11

nostra

nglia

22/13

d dio

cento

50

nueto

11/2

cors

lesata uolte sete epiu lucerne Vnde fluce acor molto paese. E ale sedie unde mosse superne perfectaméte e hora riuocato Doue piu luce chassai luce eterne Di questo modo e al padre passato e de congionto colleterno sposo chauea lun laltro tanto defiato Co maría dolce or aí dolce ripulo e con la tua lucía luce romana e non tel uiso del tuo babo ascoso La tua maestra no tista lontana pietro thomaso tapersfer le bracia Quado giongesti ala uera fotana E paul tuo a discoperta facia che se ti piaque apertaméte uedi emargarita mia credo ti piacia Agnese a cui tu gia bacialli e piedi tanta festa ti fe e mie credenza che dir no posi suor dode tu siedi O quanto grade e soma reuereza ti fecero tuti quelli che saluare uolse per te la diuina potenza Or non hai pena piu dellaspetare ora posciedi cio che tu amasti

Orpremiate se dogni tuo fare Ben eri grade piu che no mostrasti Si chome aparue nel ultimo fine doue scortarel tuo tépo petiasti Che sai che piu longeraltuo cofine Si che tu fulti qui quando uolesti e quando no:uscisti de le spine I acean coloro che ne son molesti che dico che al fin no uider segni mala generatione e dishonesti E non ferano daltro fegno degni Se non che alto no cognoscerao perche infidelita gla fatin degni O sposa electa al beato scanno o noe cha giumal cor mio scopi o mio ristoro dogni graue dano. Dimi che faro io poi che si doppi e diuersi dolor el tuo patire nel tribulato cuor tanto rintroppi Dimichi mi tora da mal finire dimichi guardera me dagligani dimi chi guidera mi p salire chí mí consolara piu neglaffanni chi mi dira omai tu non ua breue chi mi losingara chi non mi dani I uti mi danno queste cosse pene, e piu uotio mi fa talor che zuccha el pianto che giu colla p legene e no di uero giamai piu si restruca infin che tu no mi farai ben certo dicioche tu mipromettelli a luca Ma mentre chio ston sito diserto ogni bisogno mie spūale ministra come suoli al tuo offerto Sí che mi campi dal eterno male da ognigano e dogni oculto lacio guardato sempre sotto le tue ale Equelto prego pognú si facio

de tuoi che ti confessan per idio siche liberi sien da malo impacio No plo modo no gia ti preghio Ma fi che tu da ognimal gli ferui Si che poi dica dognu que mio Ma piaga el modo co tuti so serui che no fu digno piu di tal theloro ne nol cognobe si che si sproterui E piaga adamo con logo dimoro poi che prinato di tal paradiso Euiua con sudor dil suo lauoro Abel si guardi che non sia uciso e uegia béco cui nel capo uarcha e sempre stia da cayn diuiso Che sel diluuio uien sara sezarcha pchel nostro noe al ciel ne ito libero tutto dogni graue carcha Etema ben ogni ho che fu ardito di farsi beffe de la sua ebrega che la uendeta sta or nel suo dito E noncreda poter far mai lalteza niuno i senaar di la gran torre che de le légue no porti laspreza Pero che chi per tal uie corre sequendo gliati de superbe secte che hauer potra li couerra po torf Nel sol pur lya che de le me pfete Hauer potrassi p tepo si pocho non che rachel che delepiu electe Quato pianger douemo qito loco po che de tui di cossi adari Sempre tenédo piu grauoso foco Sodoma tuta con laltre citadi poi che loth no cie omai si guardi che come glla questa par che uadi Etolto ripara non fie si tardi eparmi che sia gia per la uia & adir meglio gia uedi che ardi Tutta giamai per la grăcareltia

moren di fame sol p che giusepo no tien degitto piu la signoria O quata gratia edo da dio recepe chi ti cognobbe siche teco sagla e quato pianger diechi no ti sepe O dolze moyse forte ciabagla La triduna tenebre ogiumai ne e chi senza te leuar la uogla O oscurato egitto che farai poche priuato sei del tuo thesauro senza speranza cha te torni mai Ma fe tu uuol ădar doe el tuo auro & abitare cogli richi ebrei sta come stete a benedeto mauro Quinci si sugi linsernali omei quinci p lassare lo lo se posciede quinci diuentan buon tuti gli rei Or ti spacio ora e ql chio dico crde e non aspetar piu tepo p tempo ma apre gliothi e doue tu se uede Di di ate io giorno ho tempo e piu lu di che laltro el si uede psso si che adestarsi omai no p tepo Euediche a faraone fu pmesso persequitarti di nocte di luce emoyse no hai piu cotra esso Ch chiuhal mar fool maligno duce elqual uuol israeli suo pregione doue ne sol ne luna mai reluce Vnde o morire e confusione ritornar conuerrebiti i egitto acrudel opra piu che di matone Ecocrudele e p magior despicto la stípula ela pagla cercar ancho senza manchar del nuero pscrito Olasso me no te uenuto e manco chi pcoteua p laqua la pietra quanderalchű de suoi p sete stáco Piu amalech ogiumai no saretra

che iosue non che lui cobatta ne moyse piu cotra la ipetra Euuiche fusti dala gente mata che uolestadorar primal uitelot che creder achi oran ciel si lata Temer douete el suo diuio flagelo che non faza or uccideren sieme di graue colpo piu che di coltello Tanta paural cor di questo preme che la uendeta non sia tropo dura chi piáto for p glochi dalor geme O quanto piu la uía era secura creder p fermo ziaschuna parola del nostro moyse comente pura Che no le trasse se no da la sucola de la caligine del sacrato mote doue inillaltro piu tosto si uola E poi se cio si fosse fatto sponte hauerebe fato i te bethseleel el tabernaculo con le suo propte. E nel conspecto di tuto israel laurebe po ricopto di nube ripien di gloria lalto emanuel Non lo coe uergogna no ti rube che se parole creder non uoleui creder a fatila ragion ne iube Lopere segni tuto di uedeui contra tuo uoglia pero no dimeo e peggio fu che celar li credeui Or guarti be che to i me du baléo non tarda tanta la celeste fiamma sol plofferta del fuocho alieno Sai che di uita pdero ogni dragma nadab & abiu pcotal fallo e tu contra la eterna scta mana E sai anchora e chi uuol sap' sallo che usar uelte di color diuersi

A STREET AND THE PROPERTY PL

to

10

po

iede

olk

0

THE

1000

00

colui che fa contra la lege fallo Ch gli homini che dimacole so ssi et spetialmète el sacerdote imodo in modi do portar no die uedersi Or me teme eben de cuor pfundo che uerso te el fuoco non sauenti per momorar stra chi fosse modo Che nolo spegni p soffiar di uenti et ache p lo tuo mormorar guarti che co maría lebroso non diuenti Che grotu sapra far di tu arti non ti uarra chi no stie extra castra di sette e forsi piu per ben lauarti. Nel foco spegne mai se ñ la mastra moyle nostro co so sancti preghi Que nuper iam uolauit sup astra E guartí poi cha marmorar ti fighi che el signore cotra te no giuri e la promessa terra con ti niegi Ricorditi ricorditi de duri a cui saperse sotto piei la terra dathan & abiro cotanto oscuri Ricorditi chel fuocho fece guerra ancho a chore cũ dugento cingta e nome errare co chi uedi ch erra Per mormorar cotra la gete sancta quatordici miglia e settecento in un giorno morir con ira tanta Ne intrar aaron con suo conuento in terra di promission poteo da incrudelita per che fu uento E se gito serpente tanto rio per tuo diffetto si forte ti morde per che no guardi nel spete enco Queste peggiore chi la prima forde ma forsi che per si fate nequitie lorechie del spente facte sorde E tal uoltanto p molte malitie y ii

morendo lho di se non si ricorda chi uiuendo fugi lalte militie. Che chi metre che uiue no facorda co dio ne uuol collui far alcu pato spelse uolte moredo arco discoda Or parti credere culli duro fatto che mostri die cose maraucgliose in audite ne di simel acto. In una scă de le sue spose che lasina say che parlar sece e no so queste gia cose nascose. Ma guarti che sai be che non te lice di fornicare co madianiti ne far abellegor alchune prece Che finees no cie che piu taiti col zel di dio ecacci la suo ira da israel per diuersi siti. Ben mi ricordo che uendeta dira piu uoltereuoco col suo grazelo et ofone de la suo dolze lira. Ora per che se ritornata al cielo forsi de le uinti o quatro miglia saresti morti dal divino telo. Ella de le cita fu la primaia doue rifugio hauea ogni omicida et aco hauera chi no da lei si spaia Ma piager die pcerto e co gra crida cings da gîta cita fu qui mozo ne uolse:ma cacio da se tal guida. Non su modo da farli bel di sozo ne da trouar de suo falli perdono ne da fuggir giamai lifernal pozo No fa custi colui chsfera no laboba ma doue sête alcû seruo di christo la croce p receuer alchu dono Seguitiam fillache ando a christo indomo pharisci a piedi sacri ch no basta gridar per xpo christo No ma diritrouar di gretia macri

chi de fui di dio seguitan lorme ma dacri dolzi e ñ ma dí dolci acri Pero che destan sesu gdo dorme auenti al mare comadar facendo e cessan le tépeste moltiforme Dunce ueder un iulto reuerendo e cossa nobil molto e preciosa detro n sol di suor lui coprededo Quel di fuor no fa pro ne util cossa Ma bé réde ql détro ziascu sano e ogni oscurita fa luminosa Limagine di dio no pur lumano detro cosideran colui che sancto si come gito spesse uolte he uano Quella col cor honoriam tuto gto che i essa si sa a dio honore e procurassi a nui di gloria mato Come e honore dellongadore chi lymagine fua cha lor corona culli si fa in quelta suo factore. Ma che pegio epi uolte la persona no che per carita coronar uoglia lymagine de dio che tato bruna. Ma detrahendo co ira ecu doglia quella che dio ci pose co suo mai uolenter se potesse nela spoglia Or no uogliamo ester pegio chical ma rispodião achi se spesso ciama ele piage mostrian p esfer sani Seguiti feguiti ognű colui ch lama sol p farlo se puo biaco di buono e no máchí maj cresca la suo sama Ne si scusi di questo sauio alcuno che p la sapientia di qua giu so stoltitiedetta appo el tuno & uno Nel ignorate di asto pigli uso che p no iparar sara batuto et ignorate no pocho confulo Ne per esser alchu giouano suto

m

Ria

fi scusi per che he maledetto el fanciul che de céto ani e canuto Ne p esser potente o grade electo si scusi alchu se non gla sequitati che e poteti dogni lor desecto potetemete sera tormetati. amen. Vno capto i rima sato piacomo di mote pulciao i reuerentia di la pdi cta uirgie sancta catehrina essendo essa gia passata al ciclo.

El glorioso ciclo oue sinfiama questa uirgie dolze catherina sposa di xpo e dogi uirtu măma Sal conuien la mente e far diuina la uoglia mia p seguitar mie cato onde lunico uerbo anui declina Lessenza trina ifondal fuoco a táto principio di parlar di questa letta ripiena & arfa di spirito sancto E quella sopra tute benedetta madre dolze che pose a asto nfo mondo salute e gratia tato acceta. Richiudedo nel suo uirginal xpo el sole uero in tre persone unito guidil sco pesier che or dimostro Vegano eguidatori de qîto ensito adistender e rami ala suo pianta che no labandona ssino al couito Doue nostra faticha jui sanata di pace di riposso e persection quiui he costei cola militia sancta Luno he quello ch fu uas delectioe che mosse la suo mete adir anui doctrina scritta i suo se o fmone El seconde colui che cinse poi le mébra suo de la suo sacta uesta cassempio die p questa a tuti svoi La terza e quella madre si modesta cha lei fu data acui fu ogni pena

ato

13

plia

lia

mai

ial

103

ma

ma

no

100

dela carne de christo manifesta Queste lardéte dolze magdalena chagiose suoco agsta uirgie pura tal che damor le misse una cathea Vnica fu nel mondo creatura nel tépo suo elgl or forte bramo rinouarmin costei di suo natura Sicha le laude sue ancor le chiamo potenten seguitar al che la scrisse de be ch p glumă pesier lasciamo. Quelta la mente dontellecto fisse co un ciodo daor i nel suo sposo e co lui tutta in croce se cofisse O dolce dicea sempre mie riposlo o carita imela o uera pace o uerbo dogni ben facendioso O lume o ucrita quanto mi piaze lesseza tua i quellahumana carne che ti mostro damor ardente face spechio diuino oue si troua larne di doctrina meliflua laquale te mai n troua chi n uol gustarne Questa missal suo cor le penute ale uolando p tirar qua giu colui che lei pmosse al be da tato male E fur fondati tanto e preghi in lui che un daldo damor huile forte che le fe lume a nostri camin bui E lecta questa p diuine sorte leuaua la sua mente uerso christo col corpo nazi asuo natural morte Alta leuata aragionar co christo dicea de licarnare di gîto ucrbo si come tre psone eglera in isto In una sola essentia i nn riserbo non creato no facto e gito passo gla uirgin chiariua co suo uerbo Stecchita staua e ferma como fisso grálformata i ielu tuta giocuda

piena di tantalteza in gsto basso Postia la fatia sua uermigla e muda da quel sole edi lacrime lauata tornaual corpo a qîta terra imoda E quiùi riprédea nostre peccata mostrádo p doctrina gto amaro fu prezo che fe laia mondata E del sangue dicea tanto caro per carita immensa ep dolore Tutto esser dato p nostro riparo. Agustino gregorio el comestore Girolamo e ambruogio co fatica Ebbor ql ch costei p caldo amore. Questa da paol suo fata pudica Che nel seguir suo stile acopagno Scriuedo ad ogi amico & ogi ami Eql seguitar xpo glanimo - ca Guardado nel peto sempre lei ma non q peccator chella chiamo Dicedo o padre mio o figlio miei poete agliochi el sague ch si spse del sancto petto mano e lacti piei Si che nel sancto suoco nelal arse andiate sempremai asta dicea no sié gustar lemti alui igrate scar Questi dolzi fimoi che la facea / se son cibo achi ne gusta sichomella Che seza altro huan cibo si pascea In quello lucido fole equiui stella fi fece anui p difuiar glaffani Eguidar drito co suo nauscella Repricipi comuni egran tirannı fur da costei pmossi aripensare qua fosser q pesser ch piu gligani E amolti le uele fe uoltare dogni lor naue di malitia carca E pentuti cofessi satisfare. Beato fu colui che corse alarcha

chiamato da costei che discese a porto di salute in gsta barcha Sepre le palme soe piatose stele uerso del cielo agl uerbocarnato per far al nostro mal di lei pauese El padre suo dominico beato fece pricipio a lei di gsto oraculo si come fondatore dogni suo stato Dolze su gi ch usci del tabernaculo loration tanto imela ch conuenne che niuna cagion facesse ostaculo Al uerboch chiamo onde no teme la suo santa militia nesi stesso che con tuti lanello a dar glt uene E sopra carita si forte ameslo el cuor di asta uirgine col padre ch ogi hūano pesier cacio da esso Semple suo pgiere foron ladre atorr al modo lalme co suo metro e tirar ala scă chiesia madre. E distaua sempre bere al uetro con agatha co orfa e con lucía per far piu lume al nro cami tetro Ma paltro camin paltra uia si che piage a lui costei assunse per far di alli lei che con maria A nome sparger sague le cogionse ma pel fizo pagato obbe martyro tal che piu che patir gsto desonse. Ben su allo co gemma di saphiro che fece qfta spola tanto degna ch coglatrui dal ciel si pose algiro Semp poscia bramo drizar lasegna uerso color ch nonan conosciuto la morte che p lor fu tanto degna E al uerbo di dio chiamado aiuto. per alla madre che di fague nage che fu p lei di gratia souenuto

E tanto a xoo questa uegin piage ch molte uolte stado i suo coteplo lauando nui co suo lagrimosago Vícia xpo dí man p nostro exeplo del sacerdote aglincessati altari. Eintrauan costei comen suo téplo Questí cibi a coste eran piu carí onde seza altro cibo staua piena di ofto:che deglaltri auea rari. O citta uirginea o dolze siena piu p costei che p altra tuo gloria che se da lei tantaliena Su su corrian cu attentamemoria adilnebiar glichel peto abora abian di noi come costei usctoria Preghialla dug: che la ti soccorra si come al padre uera imitatrice E chellaldomádar não precorra O electa dal ciel uergin felice o piena di uirtu cotemplatiua in colui cha saluarci fu radice Me coglaltri tuo serui fa che scriua uergine scă da cui mi distilla quel chi mie dir di te nulla n priua Tu beata fra laltre uerancilla Serafica fra glaltri feraphini oue tuo ragio chiar fra glaltri stilla Tu uiui costa su fra cherubini ora se piena del tuo iposo sereno che nela sua esseza troui sui Dolze lume fra noi che no uje meo Tu fia laudato & anco el fco tello de la doctrina tua che ai ripieno. Dassépio i terra e di letitia al cielo. amen. CLaude al honore de la faphia sca catherina da fiena coposta p reyne

ese

lo

210

DID

nne

eme

rethe

die

ello

31

Detro

tetto

1

ions

onle

hiro

giro

gn

julo

gna

100

19

L cíelo e rítornata la sposa al suo sposo la morosa alamoroso et alamante lamata

A langelo immacolato ita ne lumil agnella cio che la tanto bramato con gran pace possidella e piu luce questa stella che delaltre millemie per che piu damor fauille per lamante fu trouata Non fauille ma gran fiamma fu lamor di tal fornace e pero fu fata mamma qui dala diuina pace unde tanto piaque e piace atutol beato regno che non fu piu el mondo degno dauer tale inamorata. Perche pianse con piangenti per cio gode con chi gode non ando con passi lenti per fugir linfernal frode e per che lumane lode humil fugi piccolina come dun gran re reina sopra molti he exaltata Trouata ancho fu ueggiare de la note ogni uigilia unde al padre ministrare molto piace la suo figlia et in somma chi similia el fa dio grande grande impero che nome spande chi con lui fa regunata La suo lampada fornita sempre su doli edi suoco

rio soprodicto.

per comprar la margarita cio che hauca die non pocho unde a or principal loco ale noze doue andare non le piaque di fcufare ma ben tenne lanuitata

Deo gratias amen

Registro de questa opera

AA abcdefghiklm nopgrftuxy

tutison quaderni excepto v che e douerno

Impressa in uenetía per mathio di codeca da parma ad instantia de mestro lucantonio de zonta fioren tino de lanno del . Meccelxxxiii. adi xvii de mazo





ALMOS OF THE PARTY OF THE PARTY

in (o) coil to



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. B.6.3

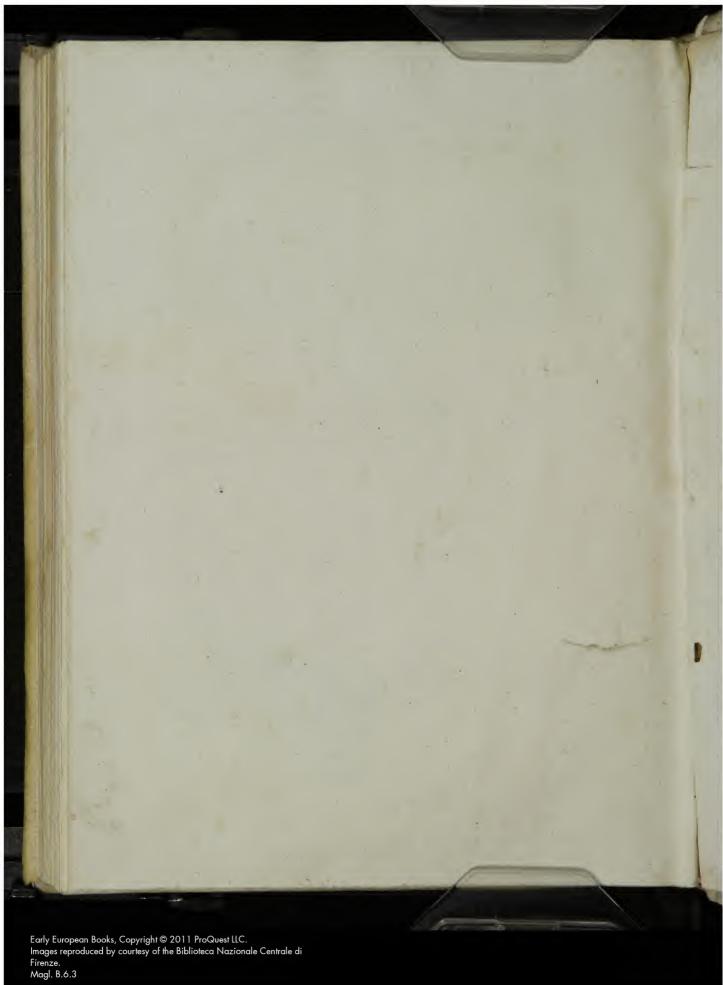



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. B.6.3